



83.5./.

Ex Bibliotheca majori Coll. Rom. Societ. Jesu

# MONARCHIA DORIENTE



MOMARCHO MONARCHO MELACU

# MONARCHIA DORIENTE

Del Padre Maestro

### GIACOMO FIORELLI VENETO AGOSTINIANO.

Comincia da COSTANTINO'L grande. Nell'Anno. CCCXXX.

Etermina in COSTANTINO Paleologo. Nell'Anno. MCCCCLIII.

ALLA SAGRA CESAREA MAESTA

# LEOPOLDO AVSTRIACO AVGVSTO.



VENETIA, M.DC.LXXIX. Per Domenico Milocco.

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILECIO.
Si vende in Cale largha à Sau Lorenzo:

Plinto Alfado

Na .

...

### SACRA CESAREA MAESTA



Ilftoria de Cefari d'Oriente, da me delineata con rozzo fiile, temendo di non espetimentare assieme con quel-Lii POccado, si prostraal Solio rucritissimo dell'Augu-sta Voltra Maestà, per riccuere la Vita, che dalle passate calamità li fu inuolata, e dalla presente dimenticanza li vien rapita. L'Aquila esangue, e lacera, che suggì dall'Oriente, e si ricoura all'ombra della sua protet-

tione, gode tranquillità tale, che con stupore dell'Vniuerso non solo hà riassunte le penne per volare alla Sfera risplendente de fasti maggiori, come parimente stretti i fulmini per vincere gl'Inimici; onde mi consiglia, che faccia esperimentare alla mia Monarchia le medesime Fortune, presentandola ad'yn Cesare, che raccoglie le vittorie a fascio, e dilata gl'-Imperiali fasci con incredibile gloria: sicura, che s'ergerà alle cime più alte, mentre s'inchinarà a suoi piedi, e non li mancaranno allori, se ritrouarà ricouro nell'Austriaca Casa, che, a guisa dell'Ircina Selva, germoglia palme, ò come i frutti di Virgilio, che diuenendo furti dell'altrui mano, più aumentano le grandezze proprie. Il stimatissimo nome della Maestà Vostra, che rappresenta i Leoni la disenderà da gl'artigli adunchi de Zoili derrattori, el'Vccello di Gioue, che liferue di fommo fregio, li giouarà pe'l follieuo, che brama. Non stupisca, se di ranto vmilmente la prego: sapendo, quanto siano propri della Sua Casa i trionsi, e quanto riguardeuole la elemeuza di sua persona. Li presento vn'Imperio da patrocinare se non coll'Armi, coll'Amore, e delineato sù fogli, che, quali foglia tremante, non ofa d'aspirare a migliore Sorte, che al suo patrocinio, già che è proprio de Cesari non solo acquistar Corone, maancora difenderle. E' Imperio estinto, ma se vna scintilla di Fuoco della Cesarea benignità vi si accosta, tramandarà raggi, che renderanno la Carta stessa, che lo descriue, benche vile, inuidiabile, e al pari de Regnistimabile. Asciutaranno que' Monarchi le loro lagrime, se l'Aura digratiofo gradimento spirarà nel suo volto, e immortalerà non meno i mici caratteri, così indegni di viuere come vna Monarchia, che frà le

fauci dinoratrici di Morte si trona. Se non acquistarà i perduti Stati, otterrà nuoui pregi da vn Cesare ottimo frà buoni, e clementissimo frà Regnanti, e nelle reliquie dell'auuanzato nome nominarà nuoui anni alle fmarrite prerogatiue. La Maestà Vostra, ch'è auuezza al Comando, non ricusi riceuere per diuotissimo Seruo chi glie lo rappresenta, e non nieghi questa consolatione all'Oriente di poter mirare frà le barbare catene del suo Vassallaggio, qualche scintilla di splendore, essendo sicuro, che le stimarà dolci, quando conoscerà le sue memorie gradite. E' Monarchia grande, perciò degna d'vn Sommo Monarca, e perche è caduta, meriteuole di compassione, e d'assistenza, per solleuarsi. Concedi al Mondo il Cielo lunga l'imprestanza della sua Augustissima Persona, essendo destinata a farli godere vn'auuenturato secolo d'Oro, dopo hauerlo ranto tormentato quello del ferro : e se l'Oriente è diuenuto barbaro, a riflessi della Cesarea Clemenza diuenga piacenole, e godi d'essere auuinto con infollubili lacci del suo Amore, come sospira allacciato dalla potenza de Barbari. Bacio con tutta fommissione le Cesaree piante, e pianto il non plus vitrà del mio offequio alla veneratione dell'immortale suo merito.

Di Voftra Cefarea Maeftà

Venetia li 20. Aprile 1679.

#### AL CORTESE LETTORE.

O scriuo per genio , non per ostencatione d'Ingegnoza perché l'Tempo, Tesoro più precioso del Mondo, non mi sugga di manonella veloce sua fuza Confesse quasi infinite le mie occupationi, che non ter-minano che col finire del giorne, e che l'Opra presente è surte del son-

no di mie pupille: compasta mener'alers componenano alla quiece le membra, e cofirmera più al lume della Lucerna, che alla luce del Sole. Ho lasciaco il lecto per prefentarti questa lectura, e datomi più del folito alle vigilie, per inuigilare al beno comune . Benche frà le tenebre ordita, l'hò di qualche fplendore arricchica, acciò douendosi publicare, rischiari le passace memorie, non le confondi. L'Imperio d'Orience già nelle ceneri sepellito m' bà concreato più volte alle lagrime, vedendolo in dupplicace infelicicà inuoleo, cioè nella perdita delle grandezze, e nella scarfezza d'Autori, che racconsino i suos successi, quando nel Teatro del Mondo hà rappresentato parte di gran Personaggi. Pochi Creci lo descriuono, e i Latini appena lo roccano, quafi fiano ricordanze letali i fuoi infortunj : alle volte affaceo lo tralafciano, e quando peruengono al principio della Monarchia Occidentale, quasi fosse arrivato il fatale periodo di quella d'Oriente , se ne scordano ; e pure questa per più di sei secoli ancora seguitò ad ostentare nel Mondo or fausti, or infauficafi de suoi Regnanci, dopo l'institucione di quella. Ame è piacciuto dall'ablinione trasportare alla memoria de Vinentil suo Fato, e dalle ceners, che sono segno di penicenza, cauarne mociuo di compassione, col mostrare alla Morcalità, che quaggiù non v'e cosa alcuna perpetua, & eterna, mentre ancera le Monarchie mancano, egl'Imper, più grandis'impiccioliscono, e diuengono polue. Mi vergognauo esporre questi racconei al Sindicato de Virtuosi, ma gl'impulsi de gl'Amici banno violentato le mie rissolutioni; spero però, che col compatimento del Lettore all'infelice caduta, si compatirà il mio ardire, che solo di giouare procura, e nelle vicendeuoli riuolucioni di tanci Scati riuolcarà l'Animo al perdono verso chi li delinea, per erudire il Mondo, non per mericare applausi. T'assicuro però , à Lettore , d'hauer'estratte le memorie da più approuati Scrittori , che ne fanno mensione: enon hauer perdonato a fatica, per confrontare i temps co gl'anuenimensi, in che molto errano gl' dutori, che siriuendo della stessa cosa, la descrinono diversamente. Quando appariscono le caligini della Notce, più giona yna fola Stella, che l'ofcurità illumini, che in tempo di giorno il Sole più risplendentes che tramanda i raggi. Una stilla d'Acqua, quando saceta la sese, piùrefrigera, che cristallino Fonte, quando sono ometrate le fauci. Tale spero dour à rinscire l'Istoria presente in contingenze, che sono piene d'oscurità le memorie della Monarchia Orientale, e che senon piacerà per l'Eloquenza, non di spiacerà per la chiarezza : e se non sarà miele per tueti i palati, non riuscirà male a tutte le menti . Se scorgerò aggradimento in chila leggerà, le farò nuouo dono della Monarchia d'Occidence , Istoria , che già da me hà riceunto l'oleima mano , e che sospira la luce : e spero , che rinscirà più grata della presente , per effere di

successi moderni arricchita, e ornata di più limato sile. Devo progare di compatimento chivorrà applicarsia que sa cultura a se retrovarà arrori, parsi inseparabità della stampa, perche se in ogni nosfra astonica erricano, nella stampa à accresciono i falli, e germogliano più delle teste dell'Idra, benche venghino da mano foret troncati. Ci errori, che in qualche parte mutano senso correggiti, a detes, cansforme matati i varda ina losa del Libra, e compatissi quelli dell'ortograssa, perche nella correctione siessa se suoi i suggiono; e pai se simo Punti, pungono si leggiermenta, che non se rui sa simona se si sono come offenderamo, mentre sono i brousi, che non allangano se l'oro e se sono si sono si superfue, non bondano di manssa: e se mancanti caratteri, non manca il solico diletto, della

militarita ilmen qui epi.

Take a second of the second of

harman nagama kagaran sa a

trans.

A tree marches

Marin to the

in the state of th

# T A V O L A D E C E S A R I, De quali si scriuono le Vite nella presente Istoria.

|                                |      | 41:00 1 22 24 114              |            |
|--------------------------------|------|--------------------------------|------------|
| Ostantino Magno I.             | . 2  | Alessandro, Fratello di Leone. |            |
| Costazo, Cost. e Costate       |      | Coftanftino VII                | 205        |
| Guliano Apostata.              | 15   | Romano I.                      | 112        |
| Giouiano.                      | 20   | Niceforo Il. Foca.             | 213        |
| Valentiniano I. e Valente.     | 22   | Gio: Zimisca.                  | 217        |
| Gratiano.                      | 28   | Basilio II.e Costantino VIII.  | 212        |
| Valentiniano II.e Teodofio I.  |      | Costantino IX.                 | 23 E       |
| Arcadio, & Onorio              | 36   | Romano II. Argiropolo.         | 2.33       |
| Teodofio II.e Valentiniano.III |      | Michele IV. Paflagone.         | 228        |
| Marciano.                      | 59   | Michele V. Calafato.           | 244        |
| Leone I.                       | 62   | Zoe, e Teodora.                | 247        |
| Leone II.e Zenone I.           | 69   | Costantino X. Monomaco.        | 248        |
| Anastagio I.                   | 76   | Michele VI. Straciotico.       | 260        |
| Giustino I.                    | 80   | Ifaac I. Comneno.              | 263        |
| Giustiniano I.                 | 85   | Costantino XI. Duca.           | 266        |
| Giustino II.                   | 101  | Eudofia.                       | 268        |
| Tiberio.                       | 109  | Diogene Romano.                | 169        |
| Mauritio.                      | 113  | Michele VII.                   | 274        |
| Foca.                          | 124  | Niceforo III. Botaniate.       | 277        |
| Eraclio.                       | 127  | Aleffio I. Comneno.            | 181        |
| Costantino III. & Eraclione.   | 135  | Manuele Comneno.               | 300        |
| Costante II.                   | 137  | Aleffio II. Comneno.           | 324        |
| Coftantino IV.                 | 143  | Andronico I. Comneno.          | 334        |
| Giustiniano II.                | 147  | Ifaac II. Angelo.              | 348        |
| Filippico Bardane.             | 156  | Aleffio III. Angelo.           | 356        |
| Anastagio II.                  | 158  | Isaac Angelo con Alessio.      | 36€        |
| Teodofio III.                  | 160  | Nicolò Canabo.                 | 368        |
| Leone Ill. Ifauro.             | 161. | AleffiolV. Duca.               | 160        |
| Costantino V. Copronimo.       | 166  | Baldouino I. Côte di Fiandrá.  | 272        |
| Leone IV. Copronimo.           | 173  | Enrico, Fratello di Baldouino. | 180        |
| Irene, e Costantino VI.        | 174  | Pietro Cortenai,               | 186        |
| Niceforo L Logoteta.           | 179  | Roberto Cortenai.              | 382        |
| Stauratio.                     | 181  | Baldouino II. Cortenai.        | 383        |
| Michele L. Rangabe.            | 182  | Michele VIII. Paleologo.       | 385        |
| Leone V. Armeno.               | 183  | Andronico II. Paleologo.       | 391        |
| Michele II.Balbo.              | 185  | Andronico III. Paleologo.      | 409        |
| Teofilo Iconomaco.             | 188  | Gio: Ill. Paleologo.           | 421        |
| Michelellle Teodora.           | 193  | Gio: IV. Paleologo.            | •          |
| Basilio 1.                     | 197  | Gio: V.Paleologo.              | 427<br>419 |
| Leone VI. Filosofo.            | 200  | Costantino XII. Paleologo.     | 433        |
| F                              | I    |                                | D-         |

## N O I R I F F O R M A T O RI Dello Studio di Padoua.

Auendo veduto per Fede del Padre Inquisitore non esser nel Listo introlato la Monarchia d'Oriente, del Padre Maestro Giacono Frorelli, Veneto Agostinano, cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, come parimenti per attestato del Segretario Nostro niente contre Prencipio buoni costumi, concediamo licenza à Domenico Milocco, di poterlo Stampare, esservando gl'ordini, &c. 201. del Maggi. Il 33. Aprile 1078.

Battista Nani Cau. Proc. Reff. Leonardo Pesaro Proc. Reff.

Lodonico Franceschi Segr.

Adi 24 Mar 20 1679.
Reg. nel Mag. Ecc. contro
la Befteumia 1
Christoforo Caimo Ned.

## APPROBATIONES

DF Mandro Reutendiffini Partis Megifit Dominici Valuafonji Mediolanenfis totius Ordinis Fermia bramu Da Jurgittus vidi hlomaga iri ulusuketi. La ANON ARCHIA D'Orante, ekusbatum à doutiffinio P.M.ygifto Jacobo Horello Veneto noltri Ordinis illumque inseni no folumo be secretina erudiriona estrunted etitumo bemure e fessionane. El locutionis facundiam, definificium, y reulolis teiu si ad ounitium viditatem quam primum detur. Datum in N. Comuentu D. Stephani Venetarum dei 19. Maji 1798. Magulle P. Petrus de Comitibos Ancontinum Regents.

Lis'umperi tentas, LA MONANCISA D'ORIENTE als almodum R.P. Magitto Iscobo Florello Venero ex abditriobra suriquorum serviçuoum latebris restrume, concinum Manhodo ac dilutello de valve con-possumanultigens: realitionis referenum; Reuce, endistimo P. Magistro Dominico Valuntorio Madola-endistimo P. Magistro Dominico Valuntorio Madola-endistimo Perimente in Camera Magottorio cuberne, refere formanques de manifestation de la comercia del la comercia del la comercia de la comercia del la comer

Ego F. Bariholomaus Gordinus Larmaneniis S. Theologia Magister, ac Connentus D. Stephani Venetiarum Prior

M.Douniris Valusforin Mediolatenth stotus Ordinis D.P. Augustini V. Generalis Asololicus, fesucindos Nobis in Christo dietio P.M.F. Leobo Hordin Venco cuident), d. as Vo i fautom. Research of the March Mediolatenth of the Comment o

F.Dominicus Valuaforius V.G.Apoft licet indignus Ordinis Eremitarum S.P.Augustini. M. F. Camillus Heinentis Secretarius Ordinis.







# MONARCHIA DORIENTE PARTE PRIMA



A Monarchia d'Oriente, che conobbe i primi fondamenti della fua Natiuità da vin Grande, non nacque picciola al folito de gl'altri Principati. Il fuechiato latte li dilatò le grandezze dall'vino all'altro poloje come nel nafecre hebbe la culla, oue'vanta i fuoi Natali'l Sole, emula del gra Padre de lumi fi fabbricò nel tempo fleflo nell'Occidente la töba, e forfe più prodi-

giosa di quello, perche ou egli ottenebrato tramonta, ella per la potenza tremenda, e piena di raggi si vide. Non crebbe col crescer de gl'anni. come a gl'altri Regni succede, perche a questa bastò principiare per imperare. Apparue gigante nel punto stesso di sua origine, tanto surono Imifurate le prime pietre, che architettarono la sua struttura. Abbracciò ilidi, che baciati vengono dall'Oceano nell'appendici più rimote dell'Universo, e se li stabili per confine. La Tracia, ch'è il giardino del Mondo intrecciò i fiori, che comporre li doucano il Diadema, e Roma si lasciòrapire dal suo Campidoglio samoso gl'allori di tutti gl'antecessori Cefari, perche li componessero il portentoso Scettro; si spogliò di quanto hauea di buono, e lo tributò a questo Principato nascente, contentandosi, che dalla pirra gloriosa de suoi estinti trosci sorgesse questa Fenice, che se non potea vantare l'Eternità cocua, come cosa creata, douea però per più d'yndeci secoli ostentarne la permanenza Non vi su mare che con placidissime calme non colmasse di fauori i suoi nauili, quando li solcarono, non monte, che non s'abbassasse, per seruire di fortissima base a suoi trionfi, ne valle, che si stimasse vile, per dar ricetto a suoi formidabili Eferciti, quando gl'inuiò contro i Nimici.

Fù suo sommo pregio vedersi nata al comando, e comendata alla.

Cri-

Cristiana Fede, e che la Religione Cattolica la conoscesse per tutrice, com'ella riconosceua quella per stabilimeto di sue gradezze. Dio volesse, che gemma così douiciosa giàmai fosse stata auulsa dal Cuore de fuoi Cefari, che mai farebbe stata costretta a gemere la pouertà de suoi Statisperche allora folo declinò la sua potenza, che non l'inchinarono i fuoi Dominanti, e quando fi feparò dalla Romana Chiefa, non potè più godere i trionfi di nuoua Roma, per cui viueua gloriofa. Giacque quasi ramo sterile, & arido, quando si recise dalla radice, e quando vacillò nella credenza, li crollò la Corona, che credeua immortale . Al prefente Cefare se ne' deue la gloria,perch'egli sparse i semi, che crebbero a tanta grandezza, e gettò i fondamenti per sì sourano edificio in Bifantio.

### COSTANTINO MAGNO I

di Chrifto 306. Zonara \$0.3. Eutrop. V' Costantino il Magno, tale per l'eccellenza de suoi gesti appellato, Figlio di Costanzo, e d'Elena, che trasse i Natali da Coel, Rè di Britannia; auanti la Morte del Padre fu creato Cesare da Britanni, benche i Pretoriani in Roma hauessero inalzato alla Dignità d'Augusto Massentio, Figlio di Massimiliano Erculeo. Ma la Virtù, che sopra gl'Altari da ogni

pita.

cassod. Cuore è incensata, e che tramanda soaui fragranze allenarici di cutte le Historia Nationi, benche discoste, eccitò parimente i Senatori di Roma ad'encomiarlo co' gl'elogi d'Augusto, e a chiamarlo da quei lontani paesi. acciò hauesse aunicinate al Latio l'Armi sue gloriose; e restata fosse inerme, & abbattuta la libidine, e la crudeltà di Massentio Tiranno. che, ammantate con abiti regj, conseruauano condicioni seruili, e rendendo abomineuole l'Ostro Imperiale, si dimostrauano figlie della. viltà.

Si vide il suo viaggio accompagnato da prodigi del Cielo, perche la Croce, che in quei tempi era oggetto di tutti gli opprobri, e pronostico d'infelici cuenti, li sfauillò così radiante a gl'occhi, che gl'augurò vittorie co' suoi splendori; e cominciò a scacciare dall'Anima sua l'impure caligini dell'incredulità; quale portento, non folo in tempo digiorno per mezo degl'Angioli restò notificato alle di lui pupille, ma nella Notte stessa, resa assai più risplendente di qualsiuoglia meriggio per i fauori diuini, colla visione dello stesso Dio li restò raddoppiato; acciò hauesse saputo, che per debellare vn'empio, douea seruirsi di quell'Arma, che seruì d'Ara diuota, sopra di cui la pietà del Signore restò sagrificata Ostia propitiatoria per i peccati dell'Huomo. Furono questi pro-

digi

digi tenuti come certi aunifi de futuri successi : onde sece Costantino, che con questo venerabile segno fossero ornate l'Insegne Reali delle fue squadre; quali se bene dal vento agitate, li furono inditio di permanenti vittorie, e leggermente dibattute all'aria diuennero fiamme per i fuoi costanti trionfi.

Appena auuicinò il suo Esercito alle genti di Massentio, che vsciua. co fuoi feguaci per combattere dalla Metropoli dell' Vniuerfo per non più entrarui, che l'infelice Tiranno nel passare il ponte Miluio, sempre fatale a gl'inimici di Roma, cadè miseramente nel Teuere, e si sommerfe; come che il fuoco impuro delle fue fozzure non douesse estinguersi con altr'Acque, che con quelle, che tante volte sommersero le brame fmoderate di chi tétò foggiogate l'augusto Imperio de' Figli auuéturatidi Romulo; e fosse astretto a ritrouare yn Huomo si barbaro l'occaso nell'onde, che altre fiate haueano feruito d'argine fortissimo all'inondatione de Barbari. Così vinfe Costatino, anzi la Croce per lui, col solo auuicinarsi al Nimico; precipitò l'empio nell'Acque, quado Roma alzò le pupille a gl'ardori immensi della Croce, e vide nella Morte d'vn solo Huomo apprestati i funerali a Squadre innumerabili di Viti; perche alla comparsa della Croce colla loro espulsione furono condotte ad'ha-

bitarla di nuono tutte l'efiliate Virtù.

La Gétilità, che coll'innalzare Statue, e Colossi a gli Eroi credeua d' immortalarli, e nel drizzare nobilissimi Archi auuentare Saette alla voracità del tempo, distruttore del tutto, accolse il trionfante Cesare, come debellatore della Tirannide, e conseruatore della sua libertà, sabbricandoli nobile Colosso, che nella sodezza della materia, e nella perfettione della struttura auguraua per serie di lunghe Età Fama non mai mancante al di lui valore, valeuole a perpetuarlo in Vita anco con morte materie; ma Costantino, che conosceua esserli state partorite dal Cielo le sue vittorie e che la sommersione di Massentio era stato effetto dell'aura spirante della Croce, ordinò, che questo sagrosanto Segno fosfe collocato nella destra Palma di quella Statua, come palma del riportato trionfo,e li fossero stati intagliati quei gran caratteri, in boc signo vinces; accioche hauessero potuto imparare da lui i successori Cesari, che i veri trionfi deriuano dalla diuina mano, e dalla Croce, e che questa deue ornare i reali Vessilli; meglio de Leoni, che se col mugito spauentano le fiere de boschi, temono l'acciaio, e'l brozo ardente de gl'Eserciti armatis e più fortemente dell'Aquile, che vantando labili pompe nell'Aria, non possono pretendere fermezza alcuna ne combattimenti terrestri.

Inferuorato più che mai al culto Cristiano, e all'adoratione del Redentore, promulgò fantissime leggi, espressamente comandando, che diroccati i Templi de falsi Dei,altri ne'fossero eretti al vero Dio,e dalle ruine di quelli fossero risorti più nobili i secondi; calpestati i Simolacri

### La Monarchia d'Oriente

degl'Idoli, fossero state riverite sopra gl'Altari l'Imagini del Saluatore; onde in vn'momento tutto'l Mondo diuenuto Perfiano, adorò il Sole scintillate della Croce; restò rintuzzata la crudeltà scelerata del Paganesimo,e la Terra, che già diuenuta antro di Polisemo rosseggiana pe'l sangue inondante de seguaci di Cristo, con quei rossori vergognossi delle passate calamità, e spuntò le più nobili palme, che potessero servire di gloria alla Chiesa sorgente.

Perche non potè ridurre Licinio, che parimente come Augusto imperaua, e al quale hauea concessa la Sorella per Moglie, alla clemenza. verso il nome Cristiano, mentre, quasi Aspide crudele, quanto più vomitaua dalla bocca il veneno, tanto più ne conseruaua nel cuore; stimando, non poter triofare la parentela, quando è pellegrina la Religio. ne, molte volte lo combatte, e lo vinfe, sforzandofi colle fue perdite d'accrescere alla Fede gl'acquisti,e con apportarli l'vltime ruine, vltimare i danni , che quest'empio a tanti Cristiani hauca spictatamente prestati. Lo stesso fece di Massimino, che ostinato nella persecutione medefima, geminatamente lo vinfe, combattendo per lui non tanto valorofi Soldati, quanto l'auuerfaria pezfidia, che nel secondo cimento cagionandoli angoscie, e dolori nell'intestina, spirò l'Anima scelerata : quale, ídegnando di più albergare in vn' Corpo di tante furie ripieno, furiosamente fuggi, imprimendoli attroci strati nelle sue viscere, com'egli senza pictà alcuna hauca stracciato le membra de seguaci del Crocififfo.

Oltre tre legittimi Figliuoli generatili da Fausta, Figlia di Massimiatom. 3. no,cioè Costantino, Costanzo, e Costante, hebbe di Mineruma sua prima Spola,ò come affermano Vittore,e Zolimo sua concubina, Crispo, maggiore di tutti gl'altri Figliuoli. Rapirono le bellezze di questo Giouine gl'occhi, e l'Animo di Fausta sua Matrigna, che scordatasi delle Leggi dell'onore, e della veneratione del legame inuiolabile, senza freno corrè in braccio del vituperio; e dimenticatasi d'essere Madre, bramò diuenire incestuosa Sposa del Figlio. Ma fu da Crispo la sua temerità delusa: giouine, in cui la Castità a dispetto delle regie commodità trionfaua : che non sapea senza empietà più che grande consegrarli i suoi affetti, e abborriua vn' Amore meriteuole dell'odio di tutti. L'impudica, che nella perdita dell'onore hauca fatto naufragio anco del fregio d'-Augusta, per la riceuuta ripulsa datasi senza freno veruno in preda allo ídegno, quafi Mare agitato, che hauendo ritrouata la debolezza dell'arene a contrastare le sue forze, tutto di spuma si cuopre, accusò questo nuono Gioleffo fintamente appresso il Marito, come sollicitatore della fua pudicitia,e come bramoso di profanare quel letto, che seruiua di venerando Altare a maritali Imenei. Accusa si biasimeuole, che a prima. faccia stordì l'orecchie di Costantino, lo precipitò all'vltime rissolutio-

ni, e credendo alle fintioni donnesche, condannò come colpeuole la Verità, facedo rescindere al Figliuolo la testa ò pure bere il veneno, come dicono altri: Restò però la sua Innocenza, benche priua di Capo. coronata d'Immortalità in tutte le membra, e godè d'auuiuare i fuoi allori in quell'estinto Corpo. Le calunnie dell'inonesta Donna ammantate colle foglie dell'inganno, produssero in fine il suo frutto, che non potè nella radice seccatsispoiche fù da Cesare saputa l'impura fiamma, che inceneri'l Cuore della Moglie nelle libidini, come quella, che hauea acceso l'animo del Figlio ad'vna inuitta Costanza; onde auuampante disidegno, accusò se stesso di tropo sacrilego, hauedo sagrificato vn'innocente vittima all'inauedutezza, e alla propria ignoranza, Vergognossi d'effere Sposo, perche non hauea operato da Padre; onde condannò Fausta alla Morte, facedogliela esperimetare in vn bagno, tato più del folito riscaldato dal Fuoco, quato il suo petto ardè di straordinari incedi della lusturia; imparado, beche troppo tardi l'infelice frà quei calori, come douea diuenire ghiaccio a gl'ardori di qualuque affetto impudico, e che venero sepre alla luce gl'oscuri aborti delle lasciue Veneri.

Queftierrori, & altri, che furono accompagnati dal fangue innocente di molti fegnalati Eroi, caduti oblatione funefla dell'ira di Coflantino, chiamarono Iddio alla vendetta, che puni fiuo falli con molte difgratie del fiuo Imperio; quale nella perdita della bontà del Principeperdè le felicità, che fi fon figlie, ebandi le confolationi da tanti Regni, mbrì principali di quel Principato; mëtre il Capo, che li reggeua, è era per le macaze corrotto Seguirono all'infelicità de Stati quelle del Corpo, refizio affalito dalla lepra morbo cotagiolo, e chiffolose fedo i peccati ferro calamitato, che affieme congiongono le calamità, e ne'fanno lunga catena, cò cui refia autunito il miero peccatore fenza autuedeffene.

Lí fi da facrileghi Sacerdoti degl'Idoli antepofto, come lauscro ficuro al fuo male, vn' bagno di fangue d'immacolati fanciulli, afferendoli, che da quelto farebbero tiflanate le macchie delle fue membra, e che la Morte de foli Bambini potca recare rimedio all'adulto fuo male. Ma non permife Iddio, che rifuegliafe la mente a riffolutione si barbara, e che annegaffenel Mar roffo di tanto fangue quella Cratia, a chegià hauca principiato co' fuoi raggi ad'illuftrarli! Anima, e a farli conofeere, chel Medico di tutte l'infirmità è Chrifto, nel di cui fangue, come in più falubre Fonte di quanti mai habbia la Natura prodotti, ritrouano le noftre infirmità la falute; perche i vagiti, e lagrime di quel pargoletti il fecero venire a noia ogni fospirato follieuo; in quei fingulti reflolli fommerfo ogni rifo; e le Madri fcapigliate, che fi percuoteuan' la faccia, lo fecero impallidire nella fola confideratione del rimedio tentato; che però dolendo fi della commificarione con tutti gi' ordini, fi penti del fallo, e proteffosfi, che nulla ffeuraua di riccuere la fanità.

quan-

quando la medicina si douea comprare con prezzo di tanto valore. Pia, e generosa risolutione: che lo palesò altretanto sano di mente, e di prudenza, quanto era infermo di Corpo, e quanto men rigotoso nell'altrui

membra, tanto più nelle sue vigoroso.

Trà queste agitationi dell'Animo la diuina Prouidenza, che hauca ri ferbato questo grandl'Huomo per decoro della sua Chiefa, e gloria de sinoi Vicarj, li parlò per bocca al Osso Vescouo Cordubente, e coll'aparitione de S.S. Apostoli Pietro, e Pauolo, lo persiase a ricenere la bramata falute per le mani di S.Siluetto Romano Potenice, che coll'Acque battismali l'haurebbe regenerato alla fanità dell'Anima, e del Corpo: come verificati i diuini Oracoli, successe alla santà dell'Anima per del Corpo: come verificati i diuini Oracoli, successe alla sinoi dell'anno della nostra Redetione 344. 18. del los Imperio, Onde l'dolattia, che sia le fiamme costeruata si datatati gl'incédjin vna goccia d'Acqua si vide critina. Alla lepra, che médicaua sague per risanassi, soministratono i fintti gl'aridoti. Costatino, che antecedetemète ceredeta a sortilegi degl'Auguri, incotrò la vera forte di sua faluezza. La Chiesa, che remeta naustraga, ritrouò la tràquilitati di los sissiluettro, che flata ana sascosto en Mose Soratte per l'orror de trà fià l'onde. Stiluettro, che flata ana sascosto en Mose Soratte per l'orror de trà fià l'onde. Stiluettro, che flata ana sascosto en Mose Soratte per l'orror de trà fià l'onde. Stiluettro, che flata ana sascosto en Mose Soratte per l'orror de la trà di l'onde. Stiluettro, che flata ana sascosto en Mose Soratte per l'orror de l'arguili-

no, che antecedéteméte credeua a fortile gi degl'Auguri, incôtrò la vera forte di fua faluezza. La Chiefa, che temeua naufrag, rittouò la trăquilită fă l'onde. Silueftro, che ffaua na feofto nel Môte Soratte per l'ortor de Tiranni, palefato a gl'occhi d'ogn vno, diuene trofeo d'vn pietofiffimo Cefare, che col cóceder li la libertà, lo refe featenato feruo de fuoi fauori. In tempo che celebraua felonnità cofi grande la Fede, che cefateate Carmificine, Roma era diuenua Teatro di Clemenza, Elena Madre

di Costantino, che dal latte nutrimentale succhiata hauca la pietà, e la diuotione, per dispositione diuina s'accinse al pellegrinaggio di Gierufaléme, vogliofa di ritrouare la S.Croce del Signore, in virtù della quale il Figlio hauea riportati tanti trionfi, e scacciata dal suo Cuore l'empia Religione del Gentilesimo. La ritrouò finalmete dopò molte fatiche in luogo, oue's Pagani haueano collocato il Simolacro infame di Venere, essendosi persuasi, che le sozzure di quell'impurissima Dea, fossero per impedire alle narici de Fedeli gl'odori del castissimo Agnello, e che la. Madre di lascino Amore haurebbe reso odioso il Strometo venerabile della celeste pietà verso l'Huomo. Gettata a Terra quella Statua di pietra, che per tati anni hauea refi Statue insefate gl'Huomini alla cognitione del loro bene, e ridottala in minutiffime scheggie, già che assieme coll'altre pietre per segno di durezza non s'era spezzata, quado s'eresse la Croce di Cristo nel Caluario, fu ritrouato il sospirato tesoro, che arricchì di tantibeni la posterità d'Adamo; autenticata la sua Virtù dalla refurretione d'vn Morto col solo suo tatto: esperimentato da. Maccario, allora Vescouo di Gierusalemme, a disferenza dell'altre. Croci, che essendo state asilo di sacrileghi ladri, non poteano dare, ma solo rubbare la Vita. Quiui costrusse nobilissimo Tempio, nel quale collocò parte di quel sagro Legno, one tutte le ginocchia. curuandosia Terra, solleuarono i Cuori alla veneratione ; egl'occhi lagri-

lagrimando per tenerezza, affogarono in quel torbido pelago l'oscura Notre dell'incredulità. Non si può dire co qual cosolatione questa Augusta dopò'l ritrouato inestimabile pegno, si conducesse al Figlio: con qualibrame affrettafle il camino, portandoli l'altra metà della Croce, affieme co'tre Chiodi, che ferreinella materia, furono Oro puriffimo per la nostra saluezza: durissimi pe'l Redentore, furono parto di pietosa mollitie per i Redenti : pungenti per la forma, addolcirono tutte le nostre deformità. Aredo così pretiosoconsegnato a Costantino, lo palesò vero Monarca dell' Vniuerfo, perche douiciofo si vide delle spoglie d' vn Signore sì grande, e diuenuto Erede de più sublimi tesori, che habbiagiàmai vantati la nostra Humanità. La Croce su da lui collocata. nella Chiefa Sessoriana, conoscendo allora Roma, che diuenire douea fourano Capo di tutto'l Mondo, perche conservaua il Stromento, che l'hauea domato, e rendersi sagrosanto nido de Martiri, mentre nel suo feno rinchiudeua la Croce. Vn Chiodo ferulper morfo del fuo Cauallo, ficuro che co'piedi haurebbe calpestata l'Idolatria, mentre in bocca hauesse portato vna caparra certissima delle Cristiane vittorie, Collocò il secondo sopra l'Elmo, sperando di vedere in breue tempo giacere efangue a terra il Paganefimo colle fue membra, perche teneua ful Capo il suo distruttore. Del terzo seruissi per placare l'onde sdegnatissime dell'Adriatico, quali li minacciauano cuidente naufragio, quando, difcacciate le calme, tutte spuma per l'ira appariuano, se quel ferro seruito non hauesse per Ancora sagra al suo scampo; e non hauesse opposto ad vn'abisso precipitoso di flutti vn chiodo, che a suo dispetto lo rese immobile, quand'era totalmente dalle commotioni agitato.

All'improuiso si videro sorgere per tutte le parti di Roma Basiliche fantissime, erette ad onore di Dio,e de suoi Santi, oue' trionfo la nobiltà della Fede, scacciata l'empietà perfida de gl'infedeli. Alla Basilica Lateranense diede il suo nome, el'appellò Costantiniana, acciò le pietre nella loro durezza hauessero dimostrata la costaza della sua diuotione. e le sue proprie abitationi seruissero di ricouro a quel Dio, ch'era stato scacciato così vilmente da recinti del Paganesimo . Nell'eretione di quella di S. Pietro egli stesso, deposti gl'Ostri regj, e gettato sul suolo il Diadema, che s'auuicinò in quella caduta alle Sfere, col badile alla mano che allora maneggiò più gloriofamente di quanti Scettri reggeffero giàmai le destre tutte de Cesari, cauò dodeci cossini di Terra per sondamentare quell'augustissimo Tempio ad'onore de dodeci Apostoli;vmile imitatore del fuo Dio, che se colle polui tesorizzò le grandezze de gl' Huomini, egli colla Terra rese douitiose le reliquie de' Santi; allora degno, che fossero drizzate Statue d'immortalità al suo nome, che sabbricò fimolacri a gl'Antefignani del Cristianesimo. Al Saluatore ne' cofegrò yn altra, come fimilmente ynaal Dottor delle genti. Al Legno

della Croce, che tanto tempo era giacciuto fotterra, calpeftato da tutti i piedi, dedicò nobilissima Chiesa, oue'sù inchinato da tutti i Capi. Al martire glorioso Lorenzo, e alla verginella Agnese, che fecero campeggiare in tutti due i fessi, quanto possi'l valore del perto, accompagnato dalla Gratia diuina, dedicò due Templi, che ad onta delle vicende del tempo dimostrano la perpetuità. Anco' in Napoli , doue scacciati gl'orrori iemali , gode quel ricco Regno vna Primaucra, abbondante di fingolari fauori, fruttificò la pietà di questo Cefare con vna Basilica, eretta a fanti Apostoli, egloriosi Martiri della, Cristianità.Le suppelletili pretiose di vasi d'Oro, e d'Argento, di Calici, e di patene d'inestimabil valore, de quali co copia indicibile furono dette Basiliche ornate, fecero scorgere, essere in quei tempi rinouataper la Chiesa di Dio l'Età dell'innocenza, fauòleggiata da Poeti, ricca d'Oro, e di pace, benche ne' passati fosse stata sottoposta a quella del ferro, e della scure. Le vesti venerade de Sacerdoti, e de Santuari, rappresentarono in Roma vn raggio delle pompe, di cui la Celeste Gierusalemme è fregiata; e se di Augusto sù detto, che rese Roma di marmo, hauendola ritrouata di gesso, di Costantino si potè con gloria maggiore affirmare, che rendesse le mura de Templi più risplendenti del Sole per l'Oro, e

per le pietre pretiose che l'abbellirono.

Riuerito Iddio, e i suoi Santi con tanto offequio, volle alla Pontificia autorità, che con tanto decoro risplendeua in Siluestro, accrescere la veneratione, non folo co'voti dell'Anima, ma co vn cumulo straordinario Pont. c. di fauori della benefica mano. Donò al Pontefice vn Diadema ricco di 17.lib.i perle,e di gemme, che se bene figlie delle lagrime dell'aurora, li palesa-Imp. R. uano arriuata l'ora del rifo; lo ricusò nulladimeno Siluestro, contento cap.3. d'vna bianca Mitra, per imitare la pouertà di quel Signore, di cui egli era costituito Vicario, che a confusione de Monarchi terreni con Corona di Spine pungenti composta cinfe le sue tempie ; come che siano a. Grandi spine penolissime le loro Corone, benche con tanta auidità am-Bergo. bite. E perche vn' abiffo inefaufto di tanta luce, come rifpléde la Pontiin Cron. ficia, hauesse ritrouato il suo globo, in cui senza diminutione di splenannum. dori si fosse collocato, stabili lasciar libero il possesso di Roma, con molte altre attinenze di Stati a Siluestro, e a tutti i legittimi successori nella Catedra fublime di Pietro;non paredoli decente, che vna Dignità, che nel Mondo non conosce superiore, nè vguale, non hauesse goduto Solio oue'imperasse; anzi stabili, che la Metropoli di tutti gl'Imperj seruisse per campo delle sue glorie, si com'egli gloriauasi d'esser conosciuto seudo per sua difesa, e quella Città, che dalle Nationi tutte era inchinata per la potenza dell'Armi, fosse diuenura venerabile per la Dignità della Cristiana pace. Liberalità veramente augusta, quale col stabilire vn Trono imperturbabile a Vicari di Christo, si vide su lo stesso a trionfa-

recoronata di gloria:donado Roma a Potefici, che forgè col sague de di. cordi fratelli,godè il latte pretiofo della cocordia, e tranquillità de fuoi Regniscol privarsi di così aplo dominio riportò acquisto glorioso d'imperturbabile Imperio; potendosi co più ragione allora appellare Augutto, che in più angusti limiti si ristrinse, che quado a popoli maggiori signoreggiaua. Fu duque l'Imperio di Roma, ò per dir meglio del Modo, Anni di trasportato a Bisatio, oue colla scorta d'u Cattolico Imperatore furono 330. drizzati i sagri vesilli della Fede, quale trapassò gloriosamete i mari, che rittouò dolcissimi per i suoi viaggi, & apportò a popoli così sotani i suoi in vita spledori, quando tutta tremante staua frà le tenebre ne' nascondigli de cost. lib. Moti, temedo le tépeste, e le borasche del sague. Le ruine dell'antico Bifantio diuenero in vn subito abitationi famose de Cesari; doue la dimeticaza hauca sepellite le superbe memorie de popoli Orietali, nacquero per la riccordaza d'ogn'vno incorruttibili edifici, perdè il nome di Bi- h. 8. cap. satio che frà tate macerie hauea declinati i suoi casi, & acquistò quello 26. di nuoua Roma,ò di Costatinopoli, del quale sino all'Età presette si pregia, di ricouro di fiere, e di nido di ferità, diuene sede della piaceuolezza, e quando per la pouertà de gl'habitatori era Città da tutti abborrita,

fu sospirata per le ricchezza de suoi Dominanti.

Ne tepi di questo pijssimo Imperatore Arrio, Sacerdote Alessadrino, Hieron. bestemiò ereticali menzogne cotro l'infallibile verità della Triade sagrosata, affetédo, effere creatura quel Verbo, che colla fua parola diuéne tutto fatti per le Creature: diuet so nella natura dal Padre, e no coeterno allo stesso. Errore prima da Origene asserito, beche di nascosto, e no così in palefe, come osò affermare Arrio; quest'Angue crudele serpeggiando per le parti Orientali, andò poscia dilatado in modo tale il suo letale veneno, che quasi'l Modo tutto ne'setì l'amarezze, & era facilmete per esperimetare la Chiesa euideti pericoli, se la vigilaza di Costatino, tutta applicata alla sua difesa no v'hauesse opposto l'atidoto salubre del Cocilio Niceno, raunato per opra fua in Nicea, Città famofa della Bitinia coll'interuento di treceto diciotto Padri, dotti, versati, e santi, frà quali vi fu il grade Atanagio, oue' restò stabilita per articolo di Cattolica Fede l'identità del Figlio nella natura col Padre, l'vguagliaza, e l'Eternità, & Arrio proscritto dall'vnione de Cattolici, e come Eretico codanato. Esercitò iui l'Imperatore eccessi imparegiabili di modestia, e di bontà; vedendo ad'alcuni di quei Vescoui impresse nelle mani le cicatrici, riportate per causa di Religione, gle le baciò teneramente, riputadole degne di tutta la dilettione, perche erano cuidenti fegni della loro costaza cotro i Tirani. Consegnò publicamente alle fiame alcune pagine, in cui erano notate le colpe di diuerfi Padri,raccolte dalla malignità,e publicate dal liuore, e dall'emulatione; volendo, che le ceneri l'hauessero nascoste, e non i caratteri palesate; asserendo, che la sua regia porpora non

fi fareb-

### La Monarchia d'Oriente

fisarebbe arrossita nell'amantare coloro, che se nella fragilità participauano humane codicioni nella Dignità godenano dinine prerogarine,

Dopo hauer illustrato il corso di sa Vita con nobisissimi trionsi de demani, Sauromari, e Gotinella famola speditione, che preparta hauea cotro i Persiani, trasportato in Pitia hauendo gustate in abbondaza P'Acque caldissime di quel luogo, cotrasse ille siga, e difficile infirmità, dalla quale tornetato, & affitito, no esseno le codicioni del morire ne Redifferenti da quelle de plebei, finalmente in Nicomedia termino i giorni del suo viuere mortale, non senza sospinione di veneno, nell'anno quinquagessimo di sina Erie, trigossimo primo del suo Imperio.

Gloriolifimo Imperatoret che gode la luce frà le tenebre, couobbe la Croce per protettrice, quado la perfeguicaua, flabili l'ulo Imperio, qua do pofe in tefla ad altri l'amauro, fi pogliò d'ampliffimi Stati, per inueftiri dipiù diblimi Dominji arreco la tranquillità alla Naucella Apoftolica nell'Acque luftati, che lo battezzarono, diede Roma a i Pontefici, i Trionfi alla Cattolica Religione, i Templi alla Fede, e la Cri-

stiana Fede a gl'Infedeli.

## I I. COSTANZO, COSTANTINO II. e COSTANTE. I.

Anni di Crilto 317. 20nara tom. 3. Sozom. 3. Am.

I.O

OPO la Morte del fempre commédabile Costantino fu l'Imperio frà fuoi Figli partito; en el Mondo, che al parere del Romano Scotco, è vn'indiuisibile punto, ritrouarono le diuisioni col ferro. Costante stédè nell'Italia, nell'Affrica, nella Sicilia, e in tutte l'adiacenti siole, come nelle Schiauonia, Macedonia, Achaia, e Pelopones di Dominio; Costatino signoreggiò l'Alpi

ciati

adopra

.

ciari da Troni i leggitimi fucceffori, la parentela conuertita in oftilità, la fede diuenuta infedele, & introdotta la feruitù nelle Reggie, nelle

quali la libertà otteneua il primato.

Dalmatio loro cugino, dichiarato pure Augulto da Coftantino, prirma di motire, fù la vittima, che principiò ad effere fagrificata all'ambitione di questi Fratelli, creduto veciso per ordine di Costazo, a cui tato: l'obra di vn'innocete parea valeuole ad oscurare la luce de sospirati Imperijinfausto augurio de tragici auuenimenti, che si doueano esperimetare in vn' Principato, che succhiaua il latte della fanciullezza dal sangue, e dal ferro.

Cofantino, che ancor giouinetto no pafaua cinque lufti, benche fi dimoftraffe canuto nell'abitione, sfoderò primo degl'altri la Spada contro Coftàte fuo Fratello, non tanto per toglieri la Vita, quato per inuolarli i Regni, vera Vita de fuoi pefieri, non conteto di ciò, che creditato hauea nella Moette del Padre, l'accicco però la ftefa luce infaufta, che con splendori troppo eccedenti gl'inuale le pupille, reflando, a guifa di Farfalla, a questo Fuoco confuntos perche Costante, se bene trattenuto da Goti nelle Protincie di Roma, no potedo col proprio braccio vendicarsi del Fratello, lo fece per opra di valoro lo Capitano appresso quileia, mandocol i incontro con Otte poderosa, che con ogni facilità li trocò i stami di quella tela, che ordina alla sina Superbia; e simorzò l'anuampante Fuoco, che gl'hauea partorito tanto siumo: reflato spettacolo copassione de dell'humana ingordigia a gl'occhi d'ogn' vno; quale allora si confesso taria, che non hebbe più occasione di mendicare cibo; hauendo goduto solo tre ann hebbe più occasione di mendicare cibo; hauendo goduto solo tre ann hebbe più occasione di mendicare cibo; hauendo goduto solo tre ann hebbe più occasione di mendicare cibo; hauendo goduto solo tre ann in d'Imperio, e lunghisfirma serie d'affanni.

Nella Morte di Costantino appari l'Imperio di Costate come il Sole, che fignoreggia l'Oriente, e l'Occaso, del quale diuenne indipendente Signore; vinti di più gloriofamente i Goti, e co fecodi auenimenti di prosperità scacciati i Galli, che furono sforzati a ripetere l'antiche sue abitationi nella Germania; onde frà queste vittorie si potea sperare, che douesse imperare come grusto Signore, già che non hauea più Nimici, co' quali vlasse crudeltà, e violeza; ma i Viti, che sono i Tirani maggiori dell'Huomo; e che s'entrano nella Reggia del Cuore no si partono, che colla fuga di tutto'l candore, e colla caduta totale del fuo possessore, a guifa della Tignuola, quale entrata nel panno, che benignamente la riceue, li dà tante ferite co' denti per lacerarla, quanta bontà in quella ritroua per accoglierla, procurarono di fare ciò, che non fecero gl'Eferciti armati, che fenza Armi lo difarmarono d'ogni valore; lo fecero bersaglio di tutte le lingue, scopo d'ogni maldicenza; reso odioso appresso i popoli, che non poterono più sopportare di prestar vassallaggio ad'vn' Cesare, che persa hauca più di loro la libertà, diucnuto mancipio infelice se non d'altro Principe, di tutti gl'errori,

Ministri si barbari; onde in Elene, Castello situato a piedi del Pireneo, morì, veciso da congiurati, a questo sine concitati da Magnentio; estendos verificato l'Oracolo di quell' Astrologo, quale i ronicamste il prediffe, che douca morire in seno d'Elena, sua Zia, già che il Castello Elenericeuè nel suo seno le di lui mistre Spoglie; no essedo vissuto che anni trenta, e regnato diecissette; sepo di breue giro, ma troppo lungo per le Tiranie efercitate co' popoli, che bramarono vederlo diuentuo colla prinatione del Regno prigione perpetuo di rigoroso Sepolero; comegli non si vergognò rendere nel suo regnare i Sepoleri Teatri di barbara crudettà.

Ecco dunque il contentiofo pomo dell'Imperio, così fospirato da tre Fratelli, concesso dalla Fortuna alla fola mano di Costazzo, ma così vobubile nel moto, che in mille modi 'l comosse, così sarucciolo nel predersi, che moste volte se lo mirò suggito dalle manisperche glie lo contese Magnetio, dopo la Morte di Costate dichiarato Augusto, e Vetranione a tatti stessi inatato nella Fanonia, e nell'Illirico. In Roma stessi Nepotiano, Figlio d'vna sua Sorella, pretese il Trono; il nodo di parenela si stretta rualla trattenendolo dalle barmedi vedere fra' le catene il Zio; benche effinero fosse il suo imperio: in termine di giorni ventitotto da Capitani di Magnentio prituato di Vita, effendogli costato vn' Regno così breue vn' castigo perpetuo; & vn' Dominio, che duro va'

fol giro di Luna, vacillò, nel scemarsi di quella.

Mentre versauano queste vicende d'Imperi, & emulationi di Stati, si ritrouaua Costazo nell'Asia, oue hauedo per noue volte cobattuto co Perfi,n'era sempre restato abbattutoje se bene nell'vitima battaglia parea, che la Fortuna li cocedesse ne' trionsi'l primato, hauendolo reso superiore dell'Inimico, nulladimeno, perche non seppe conoscer e i suoi vătaggi, e lasciossi fuggire dalle mani la vittoria, che in mometi vo lò, ne' segui strage tale de suoi, e consternatione d'Animo de gl'Eserciti, che si vide precipitato sotto le ruote della medesima, quando credè, d'hauerla afferrata pe'l crine. Intesa da lui la Morte di Costante, che per appareza solo cauogli poche lagrime da gl'occhi, lasciò la Persia, beche mal volentieri, ne' fuoi trionfi, effendofi pacificato co quella, perche altre guerre d'importanza maggiore lo trauagliananose con formidabile Esercito s'inuiò in Europa, che volea espurgare da tanti Augusti, quali alla sua fantasia rassembrauano Mostri, meriteuoli d'essere dalla Claua della sua Destra estinti, & Astri, che dupplicati pe'l troppo spledore ofcurauano la fua luce; e ne' fu fortunato l'euento, benche la vittoria correndoli incontro co' gl'occhi bendati, intoppasse poscia infelicemente nelle carriere delle principiate prosperità.

Vetranione appena vide coparire l'Imperiali Infegne, che come fossero state il teschio formidabile di Medusa, dinenne immobile, si coscisò vinto

vinto prima di perdere: tanto destituito dal suo Esercito, quato accom, pagnato da vn'indesell'i timore. Magnentio due fiate su costretto a miarre le sue perdite, benche la prima battaglia costasi fer sa mbedue le, parti cinquanta quattro milla Vite. rapite co ogni crudeltà dalla Morte, che se non ruppe l'adunca sua falce nel troncarle, staco inente di meno la mano nel giratta, e nella seconda, conoscendo Magnentio, che glera più decorolo morire, che peruenire viuo in potere dell'inimico, e lesse la calla sua consultata di Lione in Francia per tomba lugulore delle sua membra; doue colle proprie mani stringendo il ferro, diede langto all'infesice spiritio, per vicire liberamente dalle miserie; il che inteso dal Fratello Decentio, dalla disperatione affalto, il ferui del laccio, acciò col stringerali collo con quell'infausto monite, gl'hauesse siccitata da due vittime, fargificate alla sua ficurezza; da due Fratelli, che diuersamente moriro-

no riceuè l'vnico stabilimento de suoi Regni-

Nella partenza d'Oriente lasciò Costanzo Gallo suo Cugino, per Cefare, al quale, acciò gl'hauelle prestata la necessaria fedeltà, diede Costanza sua Sorella per Moglie; ma questi hauendo assieme col gouerno, asfunte le costumanze di Tigre, e coll'altezza dello stato scordatasi la sua códicione si diede a gl'esercit i di crudeltà in modo tale, che li stimò delitie pretiose delle sue brame; condannò alla Morte i primari Soggetti d'Antiochia, non hauendo altro oggetto per l'esecutione di tanta strage,che la peruersità della propria Natura; fece tagliar a pezzi,imitatore di Scilla molti infelici Ebrei, e consegnò alle fiamme Cesarea, Tiberiade, Diospoli, & altri luoghi, diuenuti Inferno della sua rabbia, perche tentato haueano di souuenire i poueri Antiocheni; Ma Costazo, che da principi di così precipitoso comado preuedeua, che se no fosse stato recifo il troco di questa pianta, haurebbe preteso di stendere i rami ad'occupparli i Stati, e che vn'Gigate così grade no potea che solleuarsi contro'l Cielo del suo Imperio, si seruì della Morte, che nella barbarie superò le fue crudeltà, e lo vinfe; benche gl'autori di questa vecifione fenza rumore alcuno ne'procuraffero gl'effetti, & intimaffero al fuo viuere vna guerra tato attroce, senza alcun' antecedente segno di strepitosi apparati. Così cade la maluagità colta ne lacci, senza auuedersene, e resta. colpito dal fulmine l'empio, senza vedere la mano, che lo scagliò. Silnano, che contro gl'infulti de'Germani era stato suo Duce in Francia, perche godè d'effere chiamato Augusto, oprò che vn'mese solo hauesle goduto più'l nome, che lo Scettro, precipitado nelle reti teleli da Vrficino, mandato ad'opprimere la sua audacia; quale có dieci Compagni, e non più, predò quelta gran Fiera, già resa terrore di Costanzo, e timore di molte Nationi. Tanto fangue fu necessario per inaffiare la pianta della Monarchia di Costazo: tati Capi recisi per coronare il suo, e mol-

### La Monarchia d'Oriente

titudine così grande d'estinti, per farlo riuscire vnico nelle grandezze: Dopo queste singolari vittorie li restò il più difficile di tutti i trionfi da riportarsi; perche li couenne superare vn Mostro, quale ammantato d'-Humanità, esercitana costumi di bruto, che sù l'ingratitudine di Giuliano. Questi era Fratello di quel Gallo, che diuenuto Inimico di Cesare nell'Oriente, come si disse di sopra, sugià prinato di Vita; Figli ambedue d'vn Fratello del magno Costantino, sposato in Elena, Sorella di Costanzo: quale mandato contro i Germani nella Gallia per rintuzzare il loro orgogho,e loggiogarli, esperimentò così fortunati i cimenti di Marte, che riuscì sempre glorioso: e vicino ad'Argentina con poco numero de suoi ruppe formidabile Esercito de gl'Inimici, fugandoli oltre il Reno, reso più nobile dalle porpore tinte nel sangue di tanti vecisi, che dall'argento purissimo delle sue onde, come che'l suo braccio hauesse la virtà del fulmine, glorioso distruttore del tutto. Passò nell'Illirico per occuparlo, & acclamato Cefare da Soldati, pretefe la parità con Costanzo. Tanto può oprare la prosperità ne' Cuori humani, che si dimenticano affatto dell'incostanza della Fortuna, dell'instabilità de gl'-Imperi,e non credono vere le cadute, per lufingarfi facile il fuo falire. Ingelosito di prosperità così grande Costanzo, fù costretto di nuouo ad abbandonare la guerra di Persia, più rrauagliosa delle prime, perche le recenti ferite suitcerauano la Mesopotamia, Prouincia ricca, e delle più deliciose della Romana Monarchia, per passare nell'Occidente a punire chi in fine li seruì di fatale occaso alla sua Vita; Così viaggiando dalla Città d'Antiochia verso Tarso, aggiute alle fiamme dello sdegno contro'l ribello, quelle di grauissima febre, depositò le spoglie di sua caducità in mano delle Parche nella Città di Missocrene, piantata alle radici del Tauro, d'anni quarantacinque d'Età, e di ventiquatro d'Imperio. Prima però di morire, acciò godesse il Mondo quella pace, che esule era stara a suoi tepi, nominò Erede, e successore nell'Imperio lo stesso Giuliano; atto in vero d'Eroica generofità, che lo sforzò a spargere antidoti

di gran bene, oue esperimentate hauea le saette di tanti mali.

Fù l'Imperio di questi Principi Fratelli troppo fauoreuole a persidi Artiani, de quali Coltantino si grandissimo fautore contro i Catrolici, e Costanzo per maggiormete collocarli in riputatione, a ramò in Laodica en Concilio di molti Vescoui, nel quale per molto tempo si agitata la Nauicella Apostolica; Ma Atanagio Vescouo Alessandrino rià gli altri, essente perito pilota, la prorege, e disse in modo, che no vacillò, anzi ressissimo perito pilota, la prorege, e disse in modo, che no vacillò, anzi ressissimo di Cesare, e sose altretto alla suga: riferrandos in vna Cisterna cinque anni costinui, essicata più tosto da raggi ardentissimi del sio gran "zelo, che da quelli del Sole, e noto ad "un suco l'angiliare, che li portana giornalmente il cibogal quale si permesso solomente ritornare do-

pola Morte di Coftanzo alla fua Chiefa; riforgendo allora tanto più gloriofa la di lui combattuta Virtù, quanto nelle menzegnere accufe egl'Arriani fece trionfare la Verità della Fede, Se bene Arrio, che fuecefla la fuga d' Atanagio credeua d'hauere riportata gloriofa palma, del congretio, e che doucefle la Chiefa inchinarfia lle fue empie dottrine, ne pagò colla Morte la pena; coll'efonerate il Corpo da gl'eforement, terminò gl'auanzi miferabili de fuoi giorni nel Mondo, per mai finiti i nelle pene d'infernospà l'Anima ftefla atterrita hebbe ardire d'vícire dal Corpo per la porta di quella facrilega bocca, che hauea vomitatt tanti tochi a terticali control Figlio di Dio, onde fi procurò l'vefeita per le prepostere parti, affieme coll'altre immondezze del ventre; condegno viaggio a chi fi d'ogni puzza ricetto, e cassigo vgualea chi negò l'equalità nelle dainine Persone.

Chi dique ftupirà, cofiderando, che l'Imperio di questi Augusti fosfe trausgliato da tante guerre, cruentato da tante vecisioni, reso funefto dal pallore di tante Morti, agirato da fini così indegni; mentre l'-Eresia, ch'è Madre secondissima di tutte le dispratie, gl'affisse più dell'altrui Armi, escacciò dal loro Cuore quella credenza, che come infallibile, gl'era stata lasciata per eredità dal Padre più prontamente di tanti Regni. La Fede persa non potè che farli esperimentare infedeli i suoi Sudditi: la Verità vilipesa li rese fallaci le loro forze: e il Verbo vnigenito, e coterno dell'Eterno Padre da loro oltraggiato, non potè causta-

li che moltiplicate disgratie, e momentanee Corone.

# GIVLIANO APOSTATA.



OMINCIO' l'Imperio di Giuliano Apostata, e la feruitia asprissimano di Giuliano Apostata, e la feruitia asprissimano di Siliani col sito imperate 1 di Grancio in Giuliani principi sur collecto di Costanzo in Apparenza sedele, ma realmente Idolatra; onde resto di Costanzo in Apparenza fedele, ma realmente Idolatra; onde resto di Siliani di Paganesimo colla sua Corona Imperiale, ansima & apposegiato al potente Scettro d'un scelerato Au-lib. 10.

gulto, e perciò firefe temuto, e formidabile. I primi comandi decretaro no proferitione de Criftiani; efilio di Velcoui; fitapazzo di Sacerdoti; liberi vilpendio di Sagrameti, difroccatione di Templi; perfudade di Piari fido dare più piaghe al Criftiane fimo col toglicte i minifiri a gl'Altari fido dare più piaghe al Criftiane fimo col toglicte i minifiri a gl'Altari di me ci meai deltinati per la falute , che fe l'hauefle efporto è al ferro delle feuri, è al taglio delle manaie; anzi per compendio d'ogni feiagura proi bi a Criftiani I poter infegnare publicamente ficienze, & addottrinare i fanciulli Cattolici in Virtù a lcunsacciò che la Giouentù crefeiuta coll'-

igno-

proton. ignoraza, Madre di tutti i Viti, & origine d'ogni errore, ignoraffe il fentero della Fede, e caligini dell'inferea haueffero proibito alle pupille

denne filafarine la luce della Verità eterna. Volle, che folo foffe permefto a grandi richi dell'inferea della Verità eterna. Volle, che folo foffe permefto a grandi richi dell'inferea della verità etere, e s'aumenta ne'Morabia

adoratori degl'Idoli facoltà di frequentare le lettere, s'aumenta ne'Morabia

tali col crefcere de gl'anni, haurebbe condotti molti ad offerire incenfi
a Demoni, che pel peccato hanno perfo il fapere, per diuenire fapienti.
Qual perfecutione maggiore di queftà rella quale fei Corpi non verfauano fangue, l'Anime fueniuano per la mancanza della credenza; fettrionfaua la carne, era fotropolto alle perdite lo Spirito, fe non s'eferciatana la fipietata crudeltà de littori, la pietà co fiagelli dell'ignoranza

percuoteua più ficramente.
D'operationi cosi facrileghe lo riprefe publicamente con'Apostolico
Zelo Inaro Vescouo di Calcedonia: al quale essedo rinfacciata da Giuliano la sua cecità, li rispose il sant'Huomo, la mia cecità è negl'occhi, e
la tua nell'Anima; la mia mi su permesta dal Cielo, perche non miraffi la tua empietà, la tua ti è concessa, perche non possi vedere il Cielo, la
luce de gl'occhi tuoi è più oscura della mia cecità; , e la mia cecità più

risplende di quella luce, che godi.

Permife a gl'Ebrei, che ebri del fuperflitiofo suo ulto di nuouo hauesse dificato Tempio in Gierus la mme, acciò m quello haussifero
fagrificato vittime, e sosseno per la monta del Figlio di Dio al Mondo esseno quello su fassimi del un venuta del Figlio di Dio al Mondo esseno esseno giarsio, della
venuta del Figlio di Dio al Mondo esseno di giaria; se bene
la Terra tutta tremante per l'ottor della Legge, tramandando sleguata dalle narici veementissimi fiati, lo crollò in modo, che cadè infranto,
sepelliro nelle proprie ruine, e l'I Fuoco coll'attiuità de suoi ardori lo ridusse in fredissimi ecneri s lasciando solo impresse le vestigie della suagradezza: acciò haussisse conosciuto in Mortali venturi, che appena può
stampare l'orme del piede in Terra, chi spera di solleuare la testa contro'l Cielo il che su motiuo a molti Ebre idi couertirsi alla Fede, per no
dimostrarii più degs' Elementi inseniati, che tanto hauseano oprato contro l'Ebraismo ostinato, ea deporre la loro durezza nella caduta di mole
si simisurata.

Che non fece il facrilego per irrifione, e foorno della Cattolica Religione: Oue'erano dipinte l'Imagini di Dio, e de luoi Săti, che fotto quei colori apparenti concedeuano vere gratie a Criftiani, vi fece delineare i Dij deciechi Gentili, ch'erano fiani tâto più profani nell'operare, quato da lui fi palefauano per fagri, e come i Dij raccontati da Dauid, haueano orecchie, ma non fentiuano, occhi, ma non vedeuano, e mani, ma non toccatano. Nella Città di Cefarea fece gettare a Terai I Simolacro del Saluatore, intragliato in marmo, perche d'intorno li nafecuano

Erbe medicinali, come che anco' i fassi diuenghino Medici per sanare le nostre infirmità, quando rappresentano Dio: e vi fece porre la sua; altrettanto cagione di tutti i mali, quanto la prima era origine di tanti beni. Nella Città d'Emaus fece colle pietre rinferrare vn Fonte, fantificato da piedi del Redentore, e in Ermopoli Città di Tebaida, fece troncare vn'albero di Fico inalzato alle maggiori verdure dalla benignità della celeste Gratia, perche al bambino Signore, mentre andaua in Egitto hauca chinato per riuerenza il Capo, essendo diuenuto l'vno, el'altro antidoto potente contro molte infirmità de Cattolici; degno di viuere eternamente affettato, mentre impedì l'Acque di Fonte così prodigiolo; e di non forgere mai alla Gratia, recifa da lui in quella pianta, che così vigorofamente si solleuaua alle Stelle. Scacciò dalla fua Chiefa il grand'Atanagio, Alcide della Criftianità, & Ercole della Fede in quei tempi; acciò che destituiti de più validi aiuti, fossero stati costretti a soccombere al grauoso giogo degl'Idolatri i Fideli.

Non poteano i pensieri di questo spergiuro applicarsi alla quiete, perche hauendo dal Cuore allontanato l'efercitio Cristiano, che riguarda il Dio della pace, ondeggiaua la sua mente nel pelago dell'incostanza; onde riuoltò le sue brame alle guerre contro i Persiani, anliolo d'accrescere gl'Imperi, e d'aumentare la sua potenza; essendo l'Ambirione come la Sanguisuga, che solo col scoppiare confessa satollo il suo ventre. Per esegnire i sospirati dissegni, e ritrouare sufficiente dinaro a così ardua Impresa senza diminutione de propri Erari, impose publici Sagrifici a gl'Idoli, con minacciata pena a trasgressori ò di pagare notabile summa di dinaro; ò d'essere destinati alla Morte. Cuopre souente l'empio peccatore le maggiori sceleraggini sotto'l manto di Religione, e colla maschera della. bontà celebra folenni festiuità al Vitio; Onde da Cristiani ne ritrasse emolumenti considerabili, che si contentarono di perdere le fostanze, per conservare intatta la Fede, e per mantenimento della. loro salute somministrare alimenti destinati all'altrui ruine. Di più fece voto a suoi Dij, che se gl'hauessero fatto verdeggiare nelle mani gl'allori delle vittorie, e fossero stati piantati i cipressi delle perdite in Persia dal valore de suoi Soldati, nel suo ritorno haurebbe fatto scorrere vn'abbondante fiume di sangue. Cristiano, e l'haurebbe sagrificato, quasi pretioso nettare, alle loro fauci.

Questa speditione, che sù vaa delle più memorabili, che sino a que tempig l'Escriti Impetiali hauesero fatto contro i Persi, si inobilitata da vna generosa attione di Basilio il magno, Vescouo di Cappadocia, che con tutto I sio Clero processionalmente incontro Giuliano.

(nulla temendo l'innocenza de Giuffi il fulmine delle Spade inimiche.) e li presentò tre pani d'orgio, aspersi di benedittione; che forse furono come quelli, che diede la Sibilla ad Enea, che li seruirono per condurlo all'inferno, presago il Santo della caduta dell'infelice in quel luogo di pene; ò come quello della Sassonia, che franto, versò sangue: augurio no fallace del fangue, da cui farebbe stata accompagnata la guerra tentata, e che in fine anco' con quello delle sue vene verrebero irrigate a Perfiani le palme. Sdegnossi sopra modo Giuliano; dicendo, che gl'hauea dato cibo da bestia, e non alimento da Huomo; e secea lui offerire vn' fascio di fieno, con giuramento solenne di distruggere quella Città nel suo ritorno; acciò prodotto hauesse in abbondanza fieno, & orgio per i suoi giumenti, e non fosse stata più abitatione degl'Huomini, ma de bruti. Tanto può in vn' Superbo l'ombra sola di concepito dispregio contro la fua persona: che non contento d'ordinarie pene machina colla mente sdegnata eserciti di crudeltà anco' ne'sassi, acciò siano le cicatrici perpetue, e le ruine seruino di memorie indelebili alla vendetta; volle, che le Città costrutte per ricouro dell'Humanità, diuenute campagne di fiere, attestassero, che vn'Huomo superbo è nella fierezza di tutti gl'Animali peggiore .

Ma non permite il Cielo, che la sua Chiesa diuenisse Stalla di bruti di Stella di luce,e che vna Patria, oue' foggiornaua la Sătità, restasse preda di tanta barbarie; si contentò, che vedesse il lampo,ma non sentisse il tuono; che fosse arrestato il fulmine, benche scagliato dalle nubi ardenti, perche Giuliano combattendo cogl'Inimici, dopo hauerli occupate molte Città nella Melopotamia, e nell'Assiria, correndo coll'aura fauoreuole delle vittorie fino a Tefifonte, metre Marte, Dio tutto fierezza, gl'aprina a fingolari trionfi la strada, in fine inciampò in vna rete, che li fù con molta fortigliezza fabbricata da vn Persiano, di cui si fidaua, e li feruiua di guida, e di Giuda in vna Selua, in cui miferamente inuolto, fu circondato da molti Nimici, e ferito letalmente da incognito Personaggio nel Cuore. Conobbe all'ora il perfido, che douea morire, e che col suo cadere sarebbe di nuouo ristorto il Cristianesimo, tanto da lui odiato, onde riempendo la mano di fangue lo flanciò al Cielo, quafi telo per fulminarlo, gridado ad alta voce, Galileo hai vinto, così i Cani con moltiplicati lattrati oltraggiano la Luna, già che non possono da vicino colpirla; e frà le bestimie (pirò l'Anima infelice, nell'anno trentadue di fua Età, hauendo retto l'vfurpato Imperio vn'anno folo, e mefi otto : ne' quali apportò più danni alla Fede, che non fecero gl'altri Tiranni nel decorfo di molti luftri, essendosi seruito di strali, non più vsati nel combattere, che feriuano l'Anime, & animauano le ferite senza che apparissero nel Corpo le piaghe; e d'ingannitali, che copriuano co'veli di falsa bontà la Verità a molti.

Grande Iddio 1 ò come coll'infallibile tua prouidenza gouerni'l Modot e quado è arrivato il tempo prefisso a tuoi alti, e nascosti Decreti, ne' fai sortire il fine coueniete alla tua gran' bontà, e alla speraza di coloro, che fi confidano nelle tue misericordie. Quando Giuliano vuole, che'l sangue Cristiano inondi sopra'l suolo, e solo li tinga le porpore per i trionfi, è necessitato a spargere prodigamente il suo; Quando brama, che nelle Città Cristiane nasca il fieno per alimento de suoi giumenti, egli nelle Selue, come fiera spictata ritrona il Sepolcro, e diuengono le fue membra più vilmente del fieno, esca puzzolente de Cani, e de Corbis Quando vuole distruggere il Cristianesimo, è sforzato a confessare, che'l Dio de Cristiani hà vinto; e che l'humana remerità resta delusa nel voler contendere con chi tiene tutte le palme rinserrate nel pugno.

Nel punto stesso, che questo sacrilego Apostata spirò l'Anima scelerata: sperò pace alla Chiesa Basilio, perche addormentatosi nel fare oratione nel Tempio, dedicato alla Madre di Dio; esfendo proprietà de Giusti placidamente posare, quando altri vegliano alle sue ruine; vide il glorioso Martire S. Mercurio, le di cui venerande Spoglie in quel luogo si riueriuano dalla pietà de Fedeli, d'ordine della Vergine stessa ad vcciderlo có vna Lancia, che staua appesa al suo Sepolero, che poscia fu ritrouata aspersa di sangue, e raccotò Libauio Questore di Giuliano, che l'Imperatore era stato ferito da incognita mano, che superaua l'humano valore,e da Eroe no più visto; costretto a confessare i sforzi della Destra diuma chi così simistramente oltraggiò la Diumità: a cui nulla potè giouare vna moltitudine così grande de Dij, che adoraua, mentre nell'abbondanza di quelli si trouò penurioso di qualsiuoglia soccorso.

Fù Giuliano, le considerare si vogliono molte doti, e qualità dell'Animo suo, temperatissimo nel vitto, e inuitto ne' lussi Venerei, nel qual pelago pare che pe I più restino sommersi i Spiriti grandi, che in vece di calme esperimentano inaspettati naufragj. Versatissimo ne' Studj delle lettere humane, benche tanto ignorante delle dinine, e in particolare dell'Eloquenza, colla quale confirmaua in vbbidienza gl'Eferciti, esi concitaua l'affetto di tutti. Fù Principe giusto, & amator dell'onesto: generosissimo di Cuore, & ardito ne' pericolosi cimenti, rinchiudendo in picciole membra grandissima Virtù di coraggio. Furono però tutte queste doti deturpate dalla sua Apostasia dalla Fede, e dall'odio

implacabile, che professò a Cristiani.

## La Monarchia d'Oriente VIANO

Anni di Critto 363. Teod. li.

Sozom.



20

Esercito Romano, che colla perdita di Giuliano, e col: l'Inimico Perso a fianchi, che l'incalzaua, si ritrouaua oltre modo afflitto, gridò per Cesare Giouiano, quasi Nume ausiliatore; stimando, che colla di lui scorta di nuouo sarebbe rissorto il nome glorioso de Figli di Quirino, e repressa l'audacia del feroce Nimico. Nacque questi in Pannonia, e poscia ne' tempi di Costan-

Zonara zo alleuato in Costantinopoli frà l'Armi, e bellici cimenti; anzi nutrito nelle battaglie, hauea così assuefatta la Destra alle palme, che solo parea nato per coglierle, e per trasportarle, oue' destinaua la sua abitatione. Trip. II. Nulladimeno co costanza più che Eroica ne' ricusò l'Elettione, e rinuntiò quel posto, al quale la Virtù propria l'hauea codotto, e da tanti altri Ruffin. più fospirato, & ambito, che conseguito . Stordirono i Soldati nel sentire così magnanimo rifiuto; credendo, che tutti i Cuori fossero comequelli d'Alessandro, che sospiraua nuoui acquisti, quando no hauca, che più acquistare, e arricchito di tutte le prede dell' Vniuerso piangeua la fua pouertà; Ma egli fauiamente fatisfece al loro ftupore, con afferire, che essendo Cristiano, & adoratore del vero Dio, non volca imperare ad'vn Esercito idolatra, & immerso nel Paganesimo pieno di superstitioni,e di falsità; non potendo vn'Capo, ch'è direttore delle restanti mébra, effere diuerfo da quelle ne gl'eferciti delle Virtù. Parole degne d'effere scolpite a caratteri d'Oro ne' Marmi, si come impressero estimatio ne immortale di gran' merito nell'Animo di quella generola militia. Allora gridò l'Esercito tutto ad'alta voce, ch'egli parimete era Cristiano, & offeriua alla Croce del Redentore le vittime incruente dell'adoratione, segnandosi la fronte con quel venerando segno per testimoniaza della sua Fede. Non potè più ripugnare Giouiano alle acclamationi del popolo, che pupillo di direttore col dimostrarsi seguace del Crocifisso, lo sforzò a soggettare il suo dorso alla grauosa Croce dell'Imperio; & accettò il titolo d'Angusto, più per dimostrarsi tale verso la Cristiana Religione, che per ambitione d'effere coronato con altri allori.

Nobilitò la sua Monarchia, e botà, comadado l'abolitione de Decreti,dall'épio Giuliano promulgati,imponendo,che a tutti i feguaci dell'-Euangelio fossero stati restituiti i beni, e ritornati i tesori, inuolatili sotto la malitiosa coperta della Cristiana pouertà. Che sossero richiamati dall'esilio quei Fedeli, che a tempi di Costazo, e di Giuliano erano stati proscritti; acciò abbadonati gl'Antri, e le Speloche fosse ne tépi suoi diuenuta Cittadina di vastissimi Regni la Fede. Che a Sacerdoti fossero permessi publicamente i sagrifici nelle loro Chiese, e sopra gl'Altari ha-

nelse

nesse riceuuto gl'incensi l'immacolato Agnello. Che'l grande Atanagio fi richiamasse da quella Cisterna, in cui per conservatione della Verità haueua giacciuto tant'anni, meglio che no hauca fatto Democrito nel suo pozzo: destinato di nuouo alla custodia del suo Ouile, già che per la fua lontananza hauea esperimentate varie iatture : quale fu vno de più segnalati fauori, che godesse nell'Oriente la Fede, apparendoli dalle finestre del Cielo vn'alba tanto bramata , lontana da qualunque Notte, che l'ottenebrasse, colle caligini. O' che fausto giorno fualla. Cristianità il primo, che risplendè così secondo nell'assuntione di questo Augusto, asperso di piropi più puri di quelli del Sole: foriero fortunato di molti altri, che seguire doucano inuariabilmete, per i suoi triosi.

Pacificatoli affatto colla Fede,e colla Religione Cristiana, acciò rice. uesse l'Imperio la sospirata tranquillità, si pacificò ancora col Rè Persiano,non per timore delle sue Armi,come crederono alcuni, ma per zelo del publico bene ; acciò i fuoi Sudditi haueffero goduta la quiete , nè il fuono de tamburi gl'hauesse interrotti i sonni; e'l ferro vecisore si sosse conuertito in aratri, & in vomeri, non per procurarli la Morte, ma per esiggere dalla Terra alimenti conservatori di Vita . Cedè al Rè Perso le famole Città di Nisibi, e Singara con altri luoghi del suo Imperio, ma. riceuè in guiderdone la pace, più di tutti i tefori pregiabile ; donò Stati vacillanti, ma meritò Statue permanenti di lode: e più si gloriò de fregi di pacifico Augusto, che di quelli di Duce bellicoso, e guerriero; quasi

che Bellona fuorche nel nome ogni bruttezza tramandi.

Si folleni ora l'humana fciochezza per indagare gl'arcani nafcofti del Paradifo,e coll'ardito suo sapere ricerchi la causa d'vn'Imperio sì breue in vn Cefare tanto buono; meriteuole di vedersi multiplicati gl'anni dall'Eternità, non diuorati in giri sì momentanei da denti destruttori del tempo, per beneficio della Cristianità; che restarà quasi naue senza vento nella necessità maggiore del corso, e quasi pennato dell'Aria senz'ali nel bisogno più euidente del volo; Poiche l'eterna, & immutabile dispositione di Dio non permise, che vna bontà così rara producesse radici nel terreno di lunga Età, per rendere più dolci le calme alla Fede, e a popoli la quiete; la Tiranna del nostro viuere con taglienti forbici recife improussamente il lauoro d'otto foli mesi d'Imperio, in tepo che'l Mondo auguraua al fuo Cefare numero maggiore d'anni, che non fono le Stelle del Firmamento; per ringiouenire nelle consolationi, quand'egli si fosse inuccchiato nel viuere.

Hauca foli trentatre anni quando fu più veramente rapito, che tolto al Mondo, alla Fede, & a popoli, quali con lunghissime lagrime deplorarono vn'bene si breue. La sua Morte segui nella Città di Dadestene. situata ne'confini della Galatia; Altri l'ascriuono alla superfluità del Vino, che cagionò penuria d'Acqua nutrimentale al suo viuere. Altri all'-

acuto odore della calce, con cui di nuono era stata costrutta la Stanza, oue' dormiua, che li diede occasione di mai più suegliarsi. Altri a Fungi auuenenati, de quali cibossi; che se bene portano la Corona sul Capo, gle la gettarono a piedi. Altri ad'yn'yeemente calore prodotto dal Fuoco. con empito grandissimo acceso, pe'l rigore della fredda Stagione, che lo rese bersaglio del gelo delle pietre agghiacciate del suo Sepolero, Comunque accadesse, nell'incertezza della cagione si vide l'infallibilità dell'effetto; e la Morte, dando motivo di litigio nell'indagare, come hauelle colpito, afficurò niente dimeno del colpo, che non hauea errato.

# VALENTINIANO I. c VALENTE.

Anni di Cristo Ruffin.l. II. 14.05

lib.7.

Calliod.

Marc.

lib.11.

ERMINATI i funerali di Giouiano, che celebrati furono e coll'Acque de gl'occhi, e co' gl'ardori d'infuocati sospiri da Cristiani; condottosi l'Esercito in Nicea, Città della Bittinia, inalzò all'auge sublime. dell'Imperio Valentiniano, nato in Cibula, luogo cospicuo della Pannonia, benche di stirpe non molto nobile: se non che resa famosa dall'Imprese memora-

bili di Gratiano suo Padre,e da quelle del proprio valore; anzi sommamente ingrandita colla già intrapresa fuga dalla Corte di Giuliano, con magnanimo sprezzo di tutti gli onori, acciò no fugisse dal suo Cuore la Cristiana pietà, che stimaua patrimonio douitioso de suoi haueri; appellato parimente funario, perche tenendo vna fune stretta nel pugno, annodaua con quella così perfettamente il valore, che cinque robusti giouani afficme vniti non poteano toglierla dalla fua mano, e meno diue-Diacono niuano nel cimento.

Trasportatosi nella Reggia famosa di Costaninopoli; per dedicar intiero il fuo Cuore a beneficio de Sudditi, diuifel'Imperio, dando l'Oriente a Valente suo Fratello, ch'egli creò Augusto, acciò gouernato l'hauesse;non essendo l'Huomo come l'Iride, che al primo apparire nell' Aria abbraccia il Mondo tutto co fuoi fplendori 🕠 ritrouandofi lui in quei primi tempi diuertito da gl'affari dell'Occidente, inuafo da molti, e potenti Nimici poiche l'Armenia era minacciata da Perfi, le Prouincie di Roma da Gotti, la Gallia da gl'Alemanni, e la Britania da Saffoni, e Scoti.

Così i cardini famosi dell'Imperio in due Monarchie partiti, furono fignoreggiati da Principi in ogni cofa contrarj; perche la bontà campeggiando in Valentiniano, era solo la sceleragine restata in Valente; quanto quello rinserraua nell'Animo la benignità, e clemenza verso i Cristiani, tanto questo ardeua di sdegno, e di desio di vendetta;a Valen. tiniano

tiniano córreua la Cattolica Fede, per godere nel fuo feno fonni tranquilli di pace, a Valente I Erefia Artiana s'auuicinaua, per effere patrocinara; al l'orcechie di Valentiniano non rifuonaua più gradito oggeto del nome del Crocififfo, ma da quelle di Valente folo era l'Artiantimo applaudito; fauoriti con indulti, e priuileggi i Cattolici da Valentiniano, colmati da Valente i figuaci d'Artio de gl'onori maggiori.

Ornò Valentiniano l'ingresso del suo Imperio con nobili trionfi, riportari de gl'Alani, de Franchi, de gl'Alemani, de Sassoni, e di ottantamila Borgogni, che stantiauano dall'altra sponda del Reno, astringendoli a. contentarfi de loro confini , per non finire con totale distruttione di scancellare le loro grandezze. Seruendosi poscia di valorosi Capitani riportò gloriose prede de popoli della Scotia, e Sassonia, che s'erano inuiati contro la Britannia, per affalirla. Col valore di Teodofio, Guerriero Spagnuolo, Padre di quel famoso Teodosio, che poscia co'sforzi generofi della Virtù peruenne allo Scetro, vinfe Fimo, ribellato nell'Affrica, e fartoli da le stesso Rè di Mauritania; come che in quei tempi i Rè, e gl'Augusti à aumentassero a proprio capriccio, come s'intagliano diuerfamente le Statue de gl'Artefici ò nel Marmo, ò nel legno; ò come s'accresceuano gl'Huomini co'sassi, seminati da Deucalione, quando l'-Humanità per scusare la durezza del Cuore, asseriua la sua origine dalle pietre. Vide vindicato l'oltraggio fattoli da Procopio, che in Costantinopoli si fece gridare Cesare, per opra di suo Fratello Valente, che nel primo cimento nella Frigia lo vinfe in battaglia, benche la fuga hauendoli più anualorato il piede della mano, lo liberaffe dalle fue catene; ma peruenutoli di nuouo in potere pe'l valore de fuoi Capitani; fu come traditore, e ribelle fatto con verecondia morire; non essendo stata valenole la sita presenza a spauentare le Parche, che ingorde, e mai satie nel raccogliere, vgualmente mietono gl'anni de veri, come de finti Augusti.

A'i trionfi delle fue Armi reftarono parimente congionti quelli dell'Animo, refo douitiofo per vna fingolare Giustiria, chene tempi del suo
Imperio diuenne ospite benigna de suoi Regni 3 che però priuo principali Soggetti de loro Magistrati, perche in quelli risiedendo, haueano
nautoopit riguardo ad'accumulare tefori, che a compartire Giustiria
facendoli, sfortunati Perilli, ritrottare il Sepolero, oue voleano rinserare l'altruti consolationi. Condanno altri ag'lvitimi supplici, perche il pri.
mo fine de loro pensieri non crassato il solleuare gl'oppressi, ma il procurare a se stessi e receleimenti d'onorisonde commendabile si rende ciò
ch'egli oprò con vir certo Rodano 3, che cadè in disgrate grausissime,
benche appresso di uli ottenesse il primo luogo della sua gratia. Fu queto gran fauorito accustato da Berenice, Donna ordinata del volgo, di
certa ricetutta ingiuria, e conuinto dell'errore; ma nulla si curata di

distaria,

### La Monarchia d'Oriente

24

disfarla, confidato nell'autorità, che godeua, di Cefare, colla quale fiimaua douerfi rendere efente da qualfiuoglia obbligo; sdegnato l'Imperatore, dopo hauerlo privato di tutte le Dignità, lo fece condurre nel
publico Teatro, oue fi celebrauano i giuochi Circenfi, acciò ad'ogn'vno foffe fitare palefe, che le inguittiti e anco fra itatfiulli deuono confeuerità punirfiscondannato ad effere frà le fiamme incenerito, e alla prefenza de popoli manifeftato colpevole, mentre fotto la regia protettione hauea voluto la fita reità coprire; e conceffe tutte le fue ricchezze
all'offeta Donna, che copiofamente godè della di lui bontà; li nquefla
guifa trionfò, quadi for o raffinato, la Guuftità frà quegl'ardori, & impatarono gl'altri Grandi al riuerbero di quel Fuoco a no diuenire ghiaccio nella retritudine, per non reflare pascolo de gl'incendjinon elfendo
valeuoli g'èllori di Cefare a difendere i colpeuoli da fulmini meritati,

Inforfero a luoi tempi graui litigi, e diffenfioni per la nuoua elettione di Vescouo in Milano, essedo vacata quella Sede per la Morte d'Aufentio, Vescouo Arriano; mentre pretendeuano gl'Arriani, che l'elettione cadesse in Soggetto, settatore de loro Dogmi, e i Cattolici in professore della Cartolica Fede. Essendo accorso per sedare quei tumulti Ambrogio, quafi Angelo di pace, acciò non fi fosse auuazato l'incendio, che allora come Presidente reggeua quella Città, s'vdirono le voci di Dio affieme con quelle del popolo, quali chiamauano lui medefimo a quella Dignità; non mancò l'Imperatore persuaderlo all'assenso, conoscendo, ch'el suo candore, e bontà apparirebbe sù quel Trono quasi Specchio di lucente Cristallo, in cui rimirandosi I Virio, sarebbe restato vccifo, a guifa di quei miferi, che fono mirati dall'occhio crudele del Basilisco; e ne segui con vniuersale applauso l'intento; hauendosi prima Ambrogio nell'Acque lustrali cancellata la colpa, ereditata colla figliuolanza d'Adamo, acciò diuenisse l'Anima sua ricetto di quella. Gratia, che Cristo secondo Padre gl'hauea acquistata. Scintillò l'aurora di quella solennità più risplendente del solito, percheapportaua chiarori più di qualique giorno irradiati, anzi'l Sole stesso raddoppiò i fuoi raggi, per multiplicare la luce a quel fortunato giorno per i popoli di Milano; lodandoli nel tempo stesso la bontà del nuouo Pastore, e la pietà di Valentiniano, che colla sua regia mano hauea coronato opra sì fingolare; costituito rettore dell'Anime, chi prima assegnato hauea direttore de Corpi, e alla Chiefa, e alla Fede yn'imperturbabile fonda-

L'vitima preparatione bellica fu contro i Sarmati, che precipito famente fcorreuano, e depredauano la Pannonia, non perdonando ne alle fagre, ne alle profane attinenze; ma la Morte, che all'improuifo affaltollo, li protibi d'illuftrare co quefta fegnalata vittoria i fuoi gefiti; & il sague, che co empito grade gl'yfcì dalle narici, l'affogò in vn' Mare, fe

non terribile per l'amarezza, formidabile pe'l spauento: da cui su condotto a gl'yltimi cofini del suo viuere, hauendo vissuto anni cinquanta cinque, e regnato vndeci co fregi, che amatado di gloria l'humana fragi lità all'Immortalità l'auuicinarono Imperatore veraméte degno d'essere conumerato frà buoni, frà giusti, frà difesori della Chiesa, quale matenne intatta fino al Sepolcro; in cui fabbricò Soglio nobilissimo alle sue Imprese; In vna cosa solo biasimeuole, che essedo legitimamente sposato co Seuera, da cui hauca riceunto il Figlio Gratiano, e ad'intuito della stessa appellato Augusto: sospirò grauemente per Giustina, Matrona di peregrine bellezze,ma valeuole ad'apportare ogni defformità all'integrità del fuo Cuore, perche la fposò, viuente la prima Moglie. Hebbe da questa tre Femine, Giusta, Grata, e Galla; maritata l'vltima in Teodo fio il maggiore, restate l'altre due ornate di virginità fingolare, & vn'Figlio Valetiniano detto. Auuedutofi del biafimo incotrato per operatione sì indegna, procurò coprire l'errore, e fece vniuerfale Legge, che ogni Huomo hauesse potuto sposa re due Done, copartire il suo affetto a due Cuori, e la fua Anima a due Corpi ; no macando di scusare vna colpa tato abomineuole col mato dell'onestà e colle vesti douitiose della Virtu.

Ne répi di Valétiniano, e di Valente riccue là Fede feoffe, e accrefeiméti, agitationi, e ripofi, permettédo la Prouidèza celefte, che fra 'quei flutti accrefecffe il vigore, e nelle tribulationi, come deffinato cibo alla fua cofeniatione, reflatfe nutrita Poiche Attalarico, Rè de Gotti, nato frà vecemétiffimi fredd del Settértione gelato, diuentto fiàma, e furia d'A-biffo, riuoltò 'l fiuo sdegno cotro i Criftiani, onde inuiò Schiere intiere di Martiri al Paradifo, guidate dalla fiua crudeltà; quali per o i fisanarono con celefte balfamo le foro piaghe, & offerirono il fangue in olocaulto al Signore, acciò cocabiato li fose co Rubini pretio fi dell'Immortalità.

Valente, che ne'tepi del Fratello hauea tentro fopito il Fuoco d'vn'odio fpierato contro li ftessi, dopo la sua Morte, che ieruì d'Oriente alle
dilui crudeltà, posso si publicamente a fauorite gl'Arriani, comiadò, che
dalle solitudini dell' gitto sosse in l'acciatri Monaci, e i penisci,
che viueuano morti a lussi del módo, e solo immortali alle coreplationi
celestiche mortificauano la Catne co flagelli di fetro, per redersa della
codicione de Schiaui, che si puniscono colle catene: che no permetteuano altri oggetti a gl'occhi, che le lagrime, per spetare dopo pioggia così
frequente la ferenità dell'Anima; e ordinò, che sossero madati alla guerra, abbadonata la quiete dello spirito. Or qui si, che la Sătità hebbe che
fare nel cobattere costro tasta e jeta: d'astal'didiotaltini, gree i Cristiani ad'
oppugnare il suo Cristo: sforzarli a deporte i Cilici, y sestimenta pretiofedell'Anima, per vestire il corpo d'acciai i volerli crudeli, quado godeuano coa) pacifico staro : Se imposti ; che doues froce sestire tragi,
ouc'il loto Amore ardeua pieno di carità; Fù questo vn' voler riemptre

quei Deserti di Martiri, rédere quelle Campagne tôbe di pretiose reliquie, inaffiare quelle ardentissime fabbie col sangue di sitenate vittime, perche germogliassimo allori; come in efetto siuccesse; perche essendiale di presentatione de la colorida del colorida de la colorida de la colorida del colorida de la colorida del colorida del colorida de la colorida del colorida

giudica dell'apparenze. Condannò a gl'vltimi supplicj il famoso Teodosio; alla di cui pietà. beche ancora infedele, s'era raccomandata la Fede; che nella Mauritania gl'hauea piantate gloriose palme, & inalzati trofei, acciecato da liuori caliginosi dell'Inuidia, che non li permetteua di vederlo glorioso: beche questi allora più nobilitasse la sua toba, che li diuenne culla gloriofa, in cui, quasi faciullo in fasce, volle riceuere l'Acque sagre del Battesimo, per diuenire Gigate nella credeza, e poi piegò generosamente il collo al Carnefice, perche li folle reciso; dimostrado co generosa costaza che gl'Animi gradi sono proti sì nel mirare i prosperi, come gl'infelici eueti, e che quella Morte è gradita/che diuiene apportatrice d'vna Vita beata. Che più ? ottata Sacerdoti, scielti fra'l fiore della Cristianità da dinerse parti,e destinatili Ambasciatori, metre si ritrouana in Nicomedia, furono fententiati al Fuoco nella Naue stessa, che gl'hauea condotti: più merauigliose per la costanza del Martirio le fiame de loro Cuori, che gl'apprestati incendite più prodigiose l'Acque delle loro pupille. essendo tutte dolcezza, che quelle, in cui naufragauano, d'amarezza ripiene. Non perdonò al carattere (agrosanto, di cui eran' fregiati, non al ius gentium, che arricchilce gl'Ambasciatori di tutti gl'indulti, non all'innocenza, che protetta viene da tutti i Monarchi, valendo appresso di lui, come maggiore di tutti gl'errori, l'essere Cattolico.

Rese vedoue tutte le Chiese Cattoliche de loro Pastori, e vi antepose gl'Arriani, che Lupi famelici del sangue redento, lo succhiarono, lo vi-Ispesero, lo calpestarono. Che però i Fedeli della Chiesa Nicena, li spedirono per Nútio, e protettore il magno Basilio, credendo, che la soauità del suo dire, accompagnata dall'integrità del fare, fosse stata valeuole a raddolcire quella spierata Tigre; ma Basilio vedendo riuscire vane le preghiere, che ritrouarono ferrate l'orecchie di Cefare, & indurito più de ſaſſi'l Cuore alla comiſeratione:lo prouocò ad'yn'ſpettacolo,ſicome pieno di Fede, così drizzato allo stupore, e alla meraniglia. Impose, che si chiudessero le porte del Tépio famoso di Niceate se all'Orationi de gl'-Arriani si fossero da se stesse spalacate, quasi bocche prodigiose de celesti Oracoli, fosse stata applaudita la loro credeza; ma se quelle de Cattolici l'hauessero aperte, alla loro fosse stata attribuita la palma di veridica,e confirmata negl'Animi con questi irrefragabili testimonj. Acconfenti Valente alle condiionic, che quasi selce di Paradiso, doueano tramantramandaré Cintille, valeuoli a rifchiarare le fue denfiffime tenebre. Si venne alle proues in cui, quanto più s apriuano le bocche degl' Arriani alle preghiere, più fi rinfetratua il Tempio, ne 'una disperata cotinuatione di false orationi porè giàmai confeguire l'intento; all'incontro, appena Bassilio co' Cattolici distero la bocca, per maggiormente aprire le tenerezze del Cuore, che da quelle vscendo autre Paradisali, spingono le porte, sconuogliono i gangri, e prestano adito fortunato per le Critiane vittorie; onde restò il l'aganessimo confuso, tremanti gl'Arriani, sbigottito Valente, Tionssante la Fede di Cristo, Bassilio allegro per i dium fauori, e i Cattolici folleuari.

Ciò però, che non potè oprare con quest'empio la venerada Dignità de Sacerdoti, i Legati de popoli, le lagrime de Sudditi, i singulti de Cristiani, e i prodigj del Cielo, lo conseguì vna Donna, che più generosa di qualunque Huomo, costrinse Valente a concedere a Vescoui Cattolici la riuocatione dall'efilio, la publica predicatione della Fede, e la libertà a Religiosi di promulgare, senza timore di spargere il sangue, la Verità Euangelica. Questa fù Mamia, Reina de Saraceni nelle Pronincie d'Egitto: a cui essendo mácato il Marito, no máco audacia per maritarsi al valore, e agitare co guerre crudeli i Romani; che rare volte foliti ad'esfere superati, nell'Arabia felice prouarono infelicità, Morte, e stragi, e più volte da questa Ammazzone inuitta restarono vinti:astretto Valete ad'abbassare la superba ceruice, e adimandarli la pace; che mai potè ottenere, se nó quando li concesse per Vescouo, e pastore de suoi popoli, Mosè, Monaco di satissima Vita, che in quel corrotto secolo tramadaua soauissimo odore d'integrità ne' costumi, come fiore de prati, e giglio biachissimo delle valli, quale passato in Egitto couerti quei popoli alla sequela del Redentore, e trasportò in quei Deserti la Primauera fiorita della Fede;a dispetto di Valente, che fu costretto a fauorire la Cristianità, quando la perfeguitatia, e a cooperare a fuoi progressi, quando versauano i di lui pensieri ad'estinguerla.

D 2

Barbari, che ritrouarono esca coueniente alla loro ingordigia; Cercado di faluare la Vita, tutto tremante si nascose frà le paglie in Casa d'vn' Contadino; e hauendo perso ogni Maestà il suo volto, procurò pe'l rosfore nascondersi; ma quelle paglie, col loro pallore dimostrandosi colpeuoli, per effere diuenute ricetto d'vn Principesì sacrilego furono da Sciti vittoriofi abbruciate, affieme coll'infelice Cefare, a cui nulla giouarono le lagrime per estinguerle. Pena degna de suoi gran' falli: perche vn' Fuoco di tanto sdegno donea in fine cosumare infelicemete il fito Signore. Fiamme vindicatrici, che efigerono la pena di tati incedi, da lui caufati nell'altrui Vita. Ardori diuini, che incenerirono colui, che essendo Huomo, non si credea composto di polue. Paglie auuenturate, dalle qualifu (cosso il grano del viuere d'vn' barbaro persecutore del Crocifillo, quado parue ben' maturato ne' Decreti diuini . Sciti gloriofi. che copifte i vostri trionfi, col rendere esca de gl'ardori chi era destinato tizzone d'Abisso. Tale su il fine di quest'Huomo scelerato, che dopo la Morte del Fratello deturpò, non resse l'Imperio tre anni, hauendolo assieme con quello prima gouernato dieci : che assieme co gl'altri Arriani dal rigorolo filcale di sua Coscienza sù citato a coparire al Tribunale del gran' Figlio di Dio, per essere giudicato; e conoscere, se la di lui potenza, e natura fi rendi vguale a quella dell'Eterno Padre.

# GRATIANO.

Anni di Crilto

lo per Fratello.

RATIANO, che già dal Padre viuente era stato acclamato Cefare, dopo la di lui Morte s'impatronì del. l'Imperio; ma la fua lontananza, ritrouandofi allora nelle Gallie trionfatore d'vn'Esercito di trenta milla Alemanni, li cagionò vicine sciagure, poiche i Soldati acclamarono Imperatore Valetiniano, suo Fratello, benche non dalla Madre stessa generato, come si

Sozom. disse: fanciullo, che non arriuaua a quatr'anni; tanto è stolido il volgo nelle sue operationi, che, cieca Talpa a raggi del Sole, oprasolo nelle tenebre; non vergognoffi eleggere per direttore d'vna Monarchia così vasta, chi non era capace di gouernare se stesso; e concesse lo Scettro when, ad vna mano, che non potea ftringerlo, non che maneggiarlo. Si sdegnò di ciò oltre modo Gratiano, non comportando la gelossa tormentatrice di regnare il confortio d'alcuno, che fempre pauenta infelici pronostici di disgratie da questi geminati Solisonde tale elettione su a molti cagione di Morte, e ad'altri d'esilio; Nulladimeno non ricusò riceuerlo partecipe del suo Imperio, come non hauea mai ricusato riconoscer-

Fù

Fù Gratiano nella pietà emulatore del paterno zelo, e alla Fede Cartolica preflò quegl'ofiequi, che col latte in culla gl'eran flati imbeunti i che però folleuato al Principato reflituit i Velcoui alle loro Chiefe, che prine di Paftore, folpirauano i pafcoli di fua fallure; Negò a Valente fio Zioi foccorfi dimandatili per combattere i Sciti, afferendo, che non era decente ad 'vn'Cattolico Imperatore cofederarfi co 'gl'Inimici del Cielose che le fue Armi facilmete farebbero flato vite, impugnate da Huominche più guereggiauano co Dio, che cotro i Barbari, Verità, che in fine reflò con cuidenza coprobata da gl'euenti infaulti, che lo percoffero. Fù così valorofo nel facttare, che mai i fioi colpirinticirono vani, e pateano quei dardi occhiuti, perche mai s'ingannarono, ò alati per la velocità del correre; inuidi reflando di tata celentà gl'vecelli, che mirauano i legni, animati dal valore del fio braccio, a fuperati nelle carriere.

Seguita la Morte di Valente fu costretto a reprimere l'orgoglio de steffi Sciti, ò vogliam'dire Gotti, che haueano saccheggiata la Tracia, e i luoghi confinanti, procurando, quasi precipitoso torrente, di rouinare anco'l paese restato, non ritrouandosi argine valeuole a trattenere tant' empito. Ma essendo gl'anfrati troppo pericolos, e i perigli bisognosi d'vna Virtù instancabile, e che no crollasse al peso, chiamò dalle Spagne Teodofio, Huomo d'inucterata prudenza, e che nella militia hauea riportati i primi onori; quale valorosamente cobattedoli li vinse, atterrò, e fugò, e consegrò alle sue vittorie le palme inaridite in mano de trionfanti;Costrinse l'auuanzate reliquie, spauetate dall'orrore di certissime perdite, a confessare, che non deuono insuperbirsi de loro triosi i vincitori, potendo con funesta vicenda conuertirsi gl'allori in gramaglie, e le letitie in lutto. Andò nuntio dell'ottenuta vittoria Teodofio stesso a. Gratiano, che si tratteneua nella Pannonia, con velocità tale, che appena folo dopo alcuni giorni fù prestata fede a suoi detti, ne quali peruennero più certi aunifi de tragici aunenimenti de gl'Inimici, effendo accaduto quasi nel tempo stesso il trionfo, che sù arrecata la nuoua; Onde Gratiano, che riconosceua così segnalato successo dalla sua Virtù, volle con douuta gratitudine premiarlo, e con regie grandezze: essendo gl'onori il premio degl'Animi generosi; che però lo fece Imperatore del famolo Bilantio, Signore della Tracia, e di tutto l'Oriente, riserbado a se i soli Domini dell'Occidente. Decorato di Dignità così sublime entrò Teodofio in Costantinopoli, a cui I proprio valore seruì di testimonio di iue grandezze, el domato Scita di quadriga, per effere guidato al Campidoglio della gloria. Seco condusse Atalarico Rède Gotti, non come mancipio del fuo trionfo, ma quafi compagno delle fue pompe: effendofi quel gran Rè con lui, e con tutti i fuoi popoli pacificato; quale stupì nel mirare le grandezze di così celebre Emporio, che conteneua in se stesso le più rate mera uiglie del Mondo, & era diuenuto Reggia riguardenole

dettole della Virtù, e pietà; retta da vn Principe così virtuolo, e pietolo; Ma dopo foli tre mesi di permanenza restituì Atalarico le spoglie mortali alla tomba, così liberale nel riceuere, come auara nel reftituire i depofitati pegni; lagrimato non folo da fuoi, ma dallo fteffo Augusto, che con pompa lugubre solenne li celebrò i funerali ; hauendo ritrouato questo Principe nel petto magnanimo di Teodosio quell'ardente pietà che forse non haurebbe esperimetata ne gelidi paesi della sua Natione.

Spirò Gratiano nell'anno festo del suo Imperio, vigesimo nono della fua Età, hauendo odiate le Parche, che fono vecchie rugofe, la fua florida giouentù; benche astutamente l'assalissero, per timore di non restare deluse; e la sua Morte così accade. Massimo Signore principale della. Britannia, sentì strali pungenti d'inuidia, che li trafissero il Cuore, quando vide Teodofio vguagliato nelle gradezze ad'Augusto, e che lui quasi dimenticato da Gratiano, era costretto a viuere lontano dalle sue gratie, che'l vento troppo impetuo fo della superbia gl'hauea tramandate al péliero; ode si fece gridare Augusto nella Britannia, e spedì contro Gratiano Andagratio, Capitano più fraudolento, che valorofo, con numerolo Efercito, e con promesse di grandissimi premi, se priuato l'hauesse di Vita. Non mancò l'Huomo astuto di tramare insidie all'innocente: e rinferrandosi in vna lettica, per aprire poscia a suo tempo l' inganno, fece, che publicasse la Fama la venuta della Sposa di Gratiano dalla Britannia, bramofa di vederlo, e quafi Semele alla fua vista abbrucciarsi. Questo auniso riusci di molta consolatione a Cesare: quale corrèfrettoloso alla lettica, come Narciso al fonte, in cui douea naufra gare; v'étra col Capo, per appagare gl'occhi có si lieto spettacolo; ma, ò vista infelice ! vide vn'empio Sicario, che l'atterrì col sguardo, e colla manolo strinse, non per bacciarlo, ma per veciderlo; anzi senti barbaro colpo fopra'l collo, che glie lo recife; quando credea dalle delicate mani della Spofa riceuere dolce catena d'abbracciamenti, per vezzeggiarlo. Così in vece della moglie strinse la Morte, e commutò il maritale talamo in tumulo letale d'orrore.

#### VII. VALENTINIANO II. il giouine, e TEODOSIO L

Anni di Crifto 784.

Zonara tomo 3.

Orofia 46.7.

ARI accidenti resero memorabile la Monachia di questi due Cesari,e la Fede, che patì diuersi infortunj; benche in fine restasse eccellentemete solleuata nell'Occidente per la Cristiana pietà d'Ambrogio, sicome pe'l feruore ardentissimo di Teodosio nell'Orien. te; Quale, effendo allora Pontefice S. Damafo, fece celebrare vn generale Concilio, che fù il secondo Co-

stantinopolitano; in cui restò codannata l'Eresia Macedoniana, che con agghiac-

agghiacciate ragioni toglicua dalla Trinità l'ardente fiamma del diuino Amore, che Spirito Santo s'appella : e furono reprouate le dottrine Paole d'Eudolio, Eretico Arriano, che Afpide di tre lingue, procurò di ftruggere vgualmente lo stesso sagrosanto Ternario; nel quale interuennero Russia. cento cinquanta Vescoui : e questo su presagio euidente del suo gran 12. zelo.

L'yltimo giorno di Gratiano, così infelicemente accaduto, fu alba. beche torbida all'auide brame di Massimo di soggiogare la Gallia;quale non hauendo chi li facesse ostacolo, con facilità la rese sua preda; ma non fatio il fuo fregolato appetito di viuanda, pretiofiffima ad'ogni ben téperato gusto, anzi famelico d'altri cibi riuolse l'occhio all'Italia, gemma desiderata anco ne trascorsi secoli dalle forastiere Nationi : allora abitata da Valétiniano, che si ritrouaua in Milano, Città vessata co guer ra più fiera da questo giouine Imperatore, che no gl'era apportata dall' inueterata crudeltà de Barbari; e fù vn'essilio crudele dato a Cattolici tutti a perfuafione della Madre Giustina, che infetta degl'Arriani contagiera diuenuta Matrigna del Figlio, e persecutrice empia del Crocifillo: contro quelta condulle validifimo Elercito. Fù necessitato Valentiniano affieme coll'empia Madre partirfi da Milano, soprafatto all' improuiso dall'Ostenimica, e sforzato ad'esperimetare più vergognofa fuga, a cui egli si diede, auuilito dall'altrui ferro, di quella che prouarono i Cattolici ignudi, della sua armata potenza. Chiese frà tate costernationi aiuti a Teodolio, elponendoli l'indegna, e comiseranda sua condicione,e pericoli, ne' quali si ritrouaua; al quale rispose il fauio,e pietofo Cefare, che i di lui trauagli erano strali temprat i nella Fucina della diuina indignatione per i suoi gravissimi falli, e che non era stupore, fe esperimentaua tanti timori, causatili da vn suo vilissimo seruo, mentr'egli non temeua Dio suo Signore; che hauesse tralasciato d'insidiare la pace alla Cristianità, se no volea temere l'altrui insidie; ch'era suo debito fotto'l manto reale prestare ficura quiete alla Fede, e colla Corona del suo Capo afficurare la permanenza de Figli, e non procurarne i suoi danni.

Nientedimeno all'auuiso dell'eminente pericolo partì Teodosio di Costantinopoli, bramoso nel tépo stesso di vendicare la Morte del sfortunato Gratiano, e di restituire alla pristina dignità Valentiniano: lasciando in suo luogo il Figliuolo Arcadio prima di partire decorato co' fasti infegni d'Augusto. Non prolungò colle dimore il Cielo l'adempimento di così onelle brame ; perche arriuato in Italia vicino ad'Aquileia, oue' prima s'era trattenuto Massimo, che hauea eletto quella gran Città per suo sepolero ne sece la douuta vendetta; ui fu vinto, preso, & vecifo il mifero, diuenuto Lepre in vicinanza d'yn' Aquila; tale è il fine de traditori, che mai raccolgono frutto di vere consolationi da i loro diffemidisseminati inganni; e l'humana superbia da giusti giudic j di Dio resta aucertata, a simiglianza de gl'alberi, che quando sono troppo aggianati da frutti, è necessitario, che in ogni parte si spezinio. Morte nella Gallia già predettali dal glorioso S. Martino, che in quei tempi era riuerito come Nume della bontà; ma negl'ambitios si rende la ragione così bruta. Le, che non possono drizzare l'orecchie ad d'avdire i saluttieri ammaestramenti di chi gl'insegna, e quasi Destrieri, ch'hano col calcitrare satto l'abito alle puuture dello sprone, non temono rigore alcuno, e precipitano da se setti si nel bararto delle fabbricate calamità.

Andagratio, chenelle vittorie di Massimo si persuadeua acquistidi Troni, quasi siano i Scettri Cannuccie, che dalla debole mano de faciul. li s'adoprano con ogni facilità, e credeua come Vite appoggiata a questo gran tronco, ascendere coll'altrui salite all'auge sospirata de Regni, nella recisione del di lui Capo, esperimentò vacillamenti nel proprio; onde diuenuto forsennato, precipitossi nel Mare: ritrouando in Morte l'auello nelle procelle, mentre viuendo hauea versato in continue agitationi d'ambitiofi penfieri. Dio volesse, che quel Sale hauesse condito le sue operationi, mentre visse, non quando morì, che non sarebbe diuenuto pascolo de Pesci, quando si persuadeua l'Imperio de gl'Huomini; coll'amarezza di quell'onde manifestando ogni concepita dolcezza. fommersa. Comandò Teodosio, che sosse tolta la Vita auco ad'vn' Figlio del traditore Massimo, chiamato Augusto, ancorche bambino in fascia, sapendo, che'l Serpe, ò sia nella giouentu, ò nella vecchiaia, è sempre di veneno ripieno; Cautelata prudenza i poiche restando la radice piantata nel fuolo, fenza effere in tutto confunta, germoglia gl'infausti rami, come l'Idra multiplicaua i recifi capi ad'Alcide . Colla Morte di tanti Mostri mostrò il Cielo stabilita all'Imperio la pace, la quiete a Cittadini, la tranquillità all'Italia.

Esperimeto ne giorni stessi l'Occidete l'occaso miserbile di Valentiniano, degno di tutte le lagrime, perche su opra di traditori, & cseguio da suoi mitmi, e familiari, che surono Eugenio Grammatico, & Erbogatle, Capitano Francese, già introdotti ad 'vna singolare considenza nella Reggia, bèche senza sede nell'operare. Il desio d'occuparil'I Trono, sece, che questi preparastero strade insolite, mavilissime alla staa Mottesto colprono mentre dormiua, acciò col chiuder de gl'occhi non hateste vedito i pericoli sontastanti si si settiniono degl'Enunchi, deputati alla custodia del suo Corpo, che, come Mostri della natura, non pocano che perseguitarla, e impotenti alla generatione dell'Huomo, solosi gloriano di rumardo, yn laccio sa l'instatto Stormenco, che adopratono ettattandolo da ladro, quando loro esercitavano le rapine. Fù però permissione duima, che restaste nella gola putto, perche da quella vo permissione diuina, che restaste nella gola putto, perche da quella vo mitò il tosto d'esecrande bestemie contro la Diuinità; e hauendo tante

volte rubbata l'adoratione, e l'offequio al gran Figlio di Dio, per com-

piacere gl'Arriani, meritò i castighi de gl'assassini.

Dourebbe pure vna volta confessare a suo mal grado l'Eresia, che quando fi squarcia colle fasità il velo del Tempio, è vicina la destruttione del medesimo: che chi toglie l'vnità a Dio, diuide l'Anima sua dal Paradifo: che chi s'allontana dalla Chiefa, diuiene profano, e nella per-

dita di quella si confina all'Inferno.

Fremè Teodosio, e pianse per la Morte di Valentiniano. Nella consideratione d'vn' fatto così indegno s'arrossi, sudò, gelò. Determinò giustissima vendetta, e raunato formidabile Esercito, assalì i Tirani; & assistito da fauori del Cielo, che coll'aure spiranti de quelle beate contrade, portarono con empito inustrato tutte le sue Saette a colpire gl'Inimici, e trattennero l'inimiche, acciò non percuotessero i suoi, li superò, e vinse. Fù preso Eugenio; ma le catene di ferro non furono sufficienti a castigare la sua ferità; legami insollubili per tutte l'Eternità lo strinsero, e furono quelli della Morte, che senza riguardo alcuno su vcciso, restando il suo sangue sagrificato al la tomba di Valentiniano, che lo beuè, come nettare sospirato, benche quasi absintio fosse d'amarezze ripieno. Arbogaste, vedendo nell'eccidio d'Eugenio chiusa qualunque strada alla sua salute, s'aprì col ferro il petto, e lasciò libera l'Anima, acciò fuggiffe; stimando si auuenturato a non prouare per l'altrui mano la Morte. Vittoria co profetico spirito già predetta a Teodosio da Giouáni Eremita: parlado sépre i diuini Oracoli i fortunati successi debuoni.

Dopo sì fegnalati trionfi, lasciati in Costantinopoli Arcadio, & Onorio fuoi Figli, creati Augusti, fermò Teodosio la sua Reggia in Milano, che restò nobilitata no tato pe'l cocorso di nobili Personaggi, e d'Oratori di Principi, che si cogratularono delle palme piatate, e cresciute nel terreno del suo merito colle benedittioni del Cielo, come per preclarissi. me attioni, nelle quali capeggiò la sua Religione, e pietà. Due surono le principali, vna efercitata co' popoli Bifantini, e l'altra co'gl' Antiocheni, quali per colpe comesse gl'haueano causati effetti straordinari di sdegno nell'Animo, ma polcia có incredibile piaceuolezza reso tráquillo, có stupore de delinquenti, e cófusione della loro peruersità. Sdegnossi Teodosio co' primi, perche audacemente gettarono a Terra vna Sinagoga, co molta spesa costrutta nella piazza principale di Costantinopoli da gl'Ebrei, hauedo accosentito a ciò Onorato, Prefetto della Città, adoratore degl'Idoli;parédoli,che nella caduta di quei sassi si dasse fomento all'ardire popolare di drizzarli all'Aria,per ferire la Maestà stessa delPri. cipe, e che se al Seruo fosse permessa tata liberrà, il Patrone sarebbe diuenuto del suo Seruo soggetto; per tato codanò la plebe al riffarcimento de dani co dinari esfettiui, volendo, che quelle pietre tanto diuenissero Oro purissimo per gl'Ebrei, quato da Cristiani erano state esperimetate

### La Monarchia d'Oriente

du rissime nella materia. I secondi grauemente l'offesero, per hauere ricufaro in Antiochia i foliti tributi delle regie cotributioni : credendo i miseri popoli, che quel dinaro fosse per coprarli a caro prezzo la pouertà, & altre miserie; anzi accieccati dal furore, detestando come ingiusta la legge, incrudelirono cotro la Statua d'Augusta, collocata nella piazza, quale per sprezzo strascinarono per le Strade. Non potea comportare Teodolio, che la reale grandezza restasse vilipesa: e che fosse lecito a persone asperse d'ogni viltà detraere alle glorie di chi meritado Colosfi,è confegrato all'Immortalità; e che i Principi nè meno siano sicuri, quando per godere la quiete,a guifa de Numi, si nascodono nelle viscere impenetrabili de Marmi, e fotto le cortine dell'inifibilità; Onde quella Statua così infensata eccitò sentimenti di graue apprensione nella sua mete, e priuado la Città de priullegi tutti, e della libertà, che godeua, la fottopole quasi Serua in catena a comadi de Cittadini di Laodicea; Ma Ambrogio, che intercesse per i popoli di Bisatio, e Flauiano, Arciuescouo d'Antiochia, per gl'Antiocheni, così raddolcirono quell'Animo pro. uocato, che in momenti furono scancellati gl'Editti, restituite le Città al primiero decoro, e i popoli alla folita ficurezza; perche alle voci di quei Serui di Dio, si mostrò humile veneratore della Santità, ammutì, e con profondo filentio che palefarà l'eroica fua attione fino al fine de fecoli. terminò i gridori; le fiame del fuo volto s'impallidirono, le foume della bocca si couertirono in modesto riso, i riuolgimeti de gl'occhi, che quafi infauste Stelle, prediceuano disgratie, s'acquetarono, e tribuì alla stima, e bontà di quei Santi Arciue (coui ciò che di buono possedeua, che fututto l'Animo fuo.

Esperimentò l'istesso Ambrogio vn'altra dimostratione di souraua bonta in Teodofio, che per effere stata Corona del fuo vinere, deue orna. re la sua sublime modestia nel presente racconto. Fù veciso yn suo Soldato da popoli di Tessalonica, per alcune seditioni frà di loro insorte; di. uenuti così ciechi per l'ira, che no haueano conosciuto l'imperiali Insegne, che adornauano la fua Corte, nè faputo perdonare all'innoceza, e riucreza douuta alla Maestà del Principe. Ritenne Teodosio il Fuoco dell' ira alcuni giorni nel feno, più accrefcédolo co'gl'aliméti del fdegno, acciò all'improuiso, quasi Etna, è Vesuuio, tramandati hauesse gl'incendi; e vedendo l'occasione opportuna di vendicarsi, in tempo, che per ordine suo s'erano raunati i Cittadini nel publico Teatro, spettatori di giuochi, che con funeste vicende, doueano causarli amarissimi pianti, non la tralasciò, ma quando stimaua ogn'vno, che la Morte occupata ad'altre rapine, nulla penfaffe a torglierli'l pretiofo tesoro delle lor Vite, e tanto riso non potesse introdurre il lutto ne loro Cuori, comandò, che sossero all'improuiso assalti da suoi Soldati, che coll'Armi alla mano ne'trucidarono sette milla con' ogni épietà, e senza riguardo alcuno di códicione, non dandoli ne' meno tempo di conoscere, se fosse primo o'l braccio affalitore, ò la percoffa feagliata; ò la piaga, ò la Morte, per quella introdotta nelle sue viscere. Ritornato così asperso d'humano sangue Teodolio a Milano; più rappresentante l'Imagine d'vn Carnefice, che d'vn' Cesare, osò dopo tanta infedeltà entrare assieme co'gl'altri Fedeli nel Tempio, per adorare Dio, che così empiamente hauea offeso; Ma alla porta di quello ritrouò Ambrogio, che incontratolo pieno di sdegno, fermati,ò Cesare,non t'inoltrare, li disse: i Sanguinari sono esclusi dalla Casa di Dio, oue' tutte le vittime sono incruente : la tua crudeltà ti scaccia dall'asilo della misericordia: le lagrime di tanti miseri restati orfani pe'l tuo furore, hanno sommerso la compassione nel petto del Signore : la Chiesa, in cui riposano le membra de Morti, non ti può comportare viuo hauendone tanti inquietati coll'aggiota de trucidati dal ferro de tuoi littori : le Scomuniche incorfe non ti permettono la fagra communione dell'Altare : il fangue redento e sclama contro dite al Redentore, e t'è d'impediméto, per entrare nel douitiofo Erario della Diuinità, co tanta irriuerenza da te offesa. Ritorna addietro, che non può la Chiefa, abitatione di Dio, riceuere vn traditore de gl'Huomini, che hà faputo introdurre lagrime negl'occhi, quando li rapprefentaua i diletti. O' quale restò all'imperio di quella voce formidabile Cesarei ritornò addietro; se gl'asperse di tanto rossore la faccia, che quel minio lo reseda sestesso diuerso: si scordò d'essere Augusto, ricordandosi d'hauer efercitato le condicioni di Tigre: si dimetico dell'Humanità, di cui era composto, nella consideratione del fatto inhumano: haurebbe voluto, che si fossero spalancati gl' Abissi, acciò fossero state in quelli punice le sue membra co' tormenti, com'egli hauca tormentate quelle di tanti infelici colla fierezza. Ritornò nel Palagio reale, che conuertì in Eremo di penitenza per le lagrime, che spatgeua : e ogni volta che si ricordana d'Ambrogio, si dimenticana d'essere Teodosio; ne' prima si presentò alla Chiesa, che dallo stesso dopo molte vmiliationi non li fu permesso. Nella quale entrato, gettossi sopra'l pauimento, e l'asperse in tanta copia coll'Acque degl'occhi fuoi, che lauarono le macchie del sparso sangue, e tramandò dal Cuore tanti sospiri, che per la tenerezza fecero sospirare gl'Astanti, e ridere a tanti singulti'l Paradiso.

Questi fono eccelli di quella Gratia, che suo le Iddio infòdere in quei petti, che nell'eterne sue deliberationi hà preparati per sua fiaza; stata lu cenò potè deriuare che da quel Sole; che mat esperimeta l'occasostanta somissione su prodigioso effetto d'una particolare affistenza delle irradiationi diuine. Che vn'imperatore grade, vitrorio (a, temuto, che cofinaua le sue grandezze co' poli: che non conosceua nel Mondo, chi l'orguagliassi enelle grandezze; si renda Seruo, deponga la Macstà, resti atterrito da vua riprenssione, si diumosti più viboliente de suddiri, resti atterrito da vua riprenssione, si diumosti più viboliente de suddiri.

La Monarchia d'Oriente

36

trae l'origine da fonti perenni della diuina Misericordia, che negl'altiffimi arcani della fua incomprensibil Sapienza hauea registrato quest'-Huomo al rollo dell'Anime fante, e predestinate alla Gloria . Così hauendo Ambrogio rimessa in lui la penitenza dell'errore; egli fece rigorofiffime Leggia tutti i Giudici, commettendoli, che mai hauessero codannato delinquente alcuno agl'vltimi castighi, se prima non hauessero consumato il tempo di trenta giorni, acciò il tempo stesso hauesse scancellato in quelli lo sdegno, & accertata la verità del fallo, giàche l'im-

prouise deliberationi riescono sempre pericolose. Chiuse felicemente gl'occhi in Milano, restando quell'insigne Patria oscurata per la mancata luce di quelle gemine lucidissime Stelle, & immerse in lutto, e pianto per la perdita d'Imperatore si pio, timorato del Signore, e difensore della Fede Cattolica. Lasciò per testamento ad'Arcadio l'Imperio d'Oriente, e ad'Onorio quello dell'Occidente; ma come Regno più di tutti defiderabile il fanto timore di Dio,e la gloria dell' Crocifisto. Terminò le carriere di sua Vita mortale l'anno cinquantesimo di sua Età, hauendo rettamente, per quanto comporta l'Humana fragilità, guidata la Quadriga importante della Monarchia anni vn-

deci.

#### VIII. ARCADIO, & ONORIO.

Anni di Crifto

ESTO il vacillante Modo appoggiato ad'Arcadio, dopo hauer Teodosio, riceunto dalla tomba pace più tranquilla di quella, che li fu dal Regno prestata; quale farebbe stato molto dureuole ne' fuoi Posteri, se fossero stati imitatori della bontà, e del valore del Padrese frà'le diuifioni dell'Imperio haurebbero vnite a suoi Stati molte felicità, se l'ambitione, introdot-

10m. 3. Teod v.

ta ne' petti de più obbligati, non gl'hauesse con orrendi sost inquietati; onde appena sederono nel Trono, che Gildone nell'Affrica, ch'è tutta mottruofane' parti, diuenuto Mostro sconoscente d'ingratitudine, la rapì dalle mani de leggittimi Patroni, e frà gl'ardori cocenti del Sole Paulo tentò collocare il suo Regno, per incenerire in fine frà l'abbondanza di

Disc. li. tante fiamme, benche il proprio Fratello Mastelzero; sdegnato pe'l fatto indegno, e per la Morte crudele, data a due fuoi innocenti Figliuoli, che stimò d'impedimento agl'iniqui pensieri, passato con soli cinque milla Soldati dall'Italia nell'Affrica, lo combatte animosamente, e in virtù del debellatore di tutti gl'Eserciti lo vinse, senza perderui alcuno de fuoi, poco giouandoli fettanta milla Soldati, che fi esperimentarono più veloci nel piedi, che valorosi nella mano; portento, che in visione li ru auati da Ambrogio certificato: e lo costrinse sopra picciola nauicella

a fuggire nel Mare, quale, non potendo sostenere sopra'l suo dorso vn'-Huomo si scelerato, tanto agitò quel Legno, che lo ricondusse al Lido, e capitato in mano del Fratello, pagò la pena codegna a fuoi falli; permettendo Iddio, ches'egli hauca priuato il Fratello della confolatione de Figli, restasse di somma consolatione ripieno il Fratello colla sua Morte, Machi crederebbe, che quell'ambitione, che a Mastelzero parne vn gran'Mostro, rimirata con occhio puro nel Fratello, diuenisse così Tiranna del suo Cuore, che lo persuadesse a ribellarsi ad'Onorio, e tetaffe di geminare la mostruosità dell'Imperio nell'Asfrica stessa ? il Sole però, che acciecò colla veemenza d'infinocati raggile pupille del Fratello, così abbagliò la fua mente, che non potè discernere le cadute; e quelle aridissime arene, benche irrigate da multiplicati sudori, non li partorirono frutto alcuno; anzi diuenuto odiolo a suoi per così indegni tentati, fu col ferro in molte parti diuifo, com'egli tentaua partire la Monarchia d'Onorio in molti Principati.

Estinta quasi in culla questa ribellione, ne'nacque vna, assai più difficile da superarsi, perche originata da persone autoreuoli, e che già quasi a loro arbitrio reggenano le redini dell'imperio; estu di Rustino, lasciato da Teodosio tutore d'Arcadio, e di Stilicone, assegnato ad'Onorio.O' se gl'occhi di Teodosio aperti si sossero in quel punto, per mirare vn' fatto sì indegno, credo, che subito si sarebbero chiusi, per l'orrore del tradimento; e se frà le ceneri sepolcrali hauesse solleuato il Capo, per confiderare così detestanda attione, certo si sarebbe stimato felice coll'abbaffarlo di nuouo, per non vedere empi traditori de Figli, chi gl' hauea assegnati per amorosi Padri. Ma Ruffino, che volea spogliare Arcadio dell'Imperio dell'Oriente, spogliato si della veste della rettitudine, lo refe così occulato, che fe n'anuide; onde fenza hauer potuto dar l'vitima mano alli machinati aflassini, esperimentò la regia mano, che l'vecife, e nell'indegno fangue tinfe quell'Oftro, di cui credeua fre-

giarfi.

Furono assai maggiori le fatiche nel rescindere il Capo al secondo Mostro; perche assai più auueduto del primo, procurò di patrocinare l'vitime ruine nell'Occidente, per stabilire sopra di quelle le sue grandezze Sollicitò Stilicone di nascosto i Vadali, popoli della sua Natione, acciò vniti co' Sueui, Borgognoni, & Alani, hauessero assalite le Gallie; sicuro, che in anfratti si pericolosi sarebbe stata commessa lui la cura di debellare gl'Inimici, e appresso se sarebbe rissieduta l'autorità principale, come Duce famolo di quel Secolo, come tutore del pupillo, e come Suocero d'Onoriosal quale hauea date due fue Figliuole per moglie fucceffiuamente, hauendo la maggiore ceduto alla fecóda il luogo, prima sposata alla Morte, che destinata al talamo maritale. Effetti pernitio fiffimi dell'ambitione : che tradifcono la Fede, dilaniano con occulti inganni

inganni l'Innocenza, quando se ne mostrano difensorise nulla si curano di vedere calpestata la più stretta consanguinità, purche si presti su'l Ca

po alla Superbia il sospirato Diadema.

Eccitò i Visigotti, che accaduta la Morte d'Atalarico, s'erano trattenuti in Costantinopoli cinque intieri lustri al seruigio degl'Imperatori, fenza elettione di nuono Rè, nel decorfo di tanto tepo diuenuti mebri cospicui di quel Principato; acciò hauessero riassitti i loro nobili spiriti, disprezzata la seruità, & aspirato al Dominio. Li fece denegare i soliti stipendi, acciò in parte così vitale colpiti, sdegnati si fossero, e ribellati. E tanto auuenne: perche aggiote l'elortationi a stimoli impetuosi della propria natura, eleffero suo Rè Alarico, della prestate famiglia de Balti,quale fece stretta confederatione có Radagaso Rè de Visigotti, e partito di Costatinopoli seco lo conduste con duceto milla fierissimi combattenti, co quali cominciò a spargere fiamme, e sangue in tutta la Tracia, Pannonia, & Illirico; ma tutto lo scopo de Barbari era il Latio, e Roma, oue douca la Morte, Ministra spiettata della loro crudeltà, trionfare col lutto, e in quel famoso Campidoglio, che tanti anni addietro hauea godute l'allegrezze de suoi benemeriti Figli, inalzare i trosei lagrimeuoli della ferità Visigotta. Furono però prolongati i loro trionfi dalla mancanza di Radagasio, che allontanato da Alarico, e circondato dalle Squadre d'Onorio nelle montagne di Fiesole, dopo hauer trascorso l'-Apennino, restò preso, e morto, e nella caduta del Duce perso d'Animo, & auuilito l'Efercito, perirono i Soldati comprati a prezzo più vile di quello che si fà de bestiami; era però sorte felice essere come Seruo venduto, perche la libertà combattuta dalla sferza crudelissima della fame restaua più infelicitata, che dalla Morte; quale se con molta ingordigia fi fatiaua de miferi digiunanti, almeno non li prolongaua i tormenti. Furono di questa gloriosa Impresa Esecutori Vidino, e Saro, che hauen. do nel mezo del corfo troncati a tanti Nimici i progressi senza spargimento di fangue, refero quell'inculte montagne feconde de fuoi applaufi,e piene di palme.

Dalle ceneri de gl'eftinti Vifigotti, a guifa di Fuoco rinacque il coraggio in Alarico; che hauendo intefa la perdita miferabile de fuoi, ftimandofi nella Dignità offefio, accinfe ad'acquiftare gl'allori, che cosà miferamente gl'erano ftati rapiti, e a vendicare l'ingiurie fatte alla fua Natione; onde per le tirade del Friuli, che fempre conduffero la crudeltà de stranieria sturbare la quiete de miseri Italiani, secse nel Latio. La Fortuna, che volea al suo folito deludere i machinati tentati di Stilicone, collocò nelle steffe sue mani la difesa di tutto l'Imperio, che venne di Costantinopoli ad'incotrare i Barbari; doue Rauenna, e Bertinoro restatono nobilitate, spet. atrici del sanguinoso consistente quale triófo la Romana Virtù, e Stilicone, che la guidana; ilche accade più volte.

otca

Potea il traditor Stilicone distruggere affatto l'Inimico; ma infetto di fraudolenta intentione, mantenne Alarico anco nel perdere vittorio (o: perche colle dimore del vincere volea accelerare le sue estatationi: e asspettata i successi delle Gallie, total mente commosse per l'Armi de Vandali, che doueano servirli di sprone alle dissegnate Imprese.

Alarico, che nella cognitione delle proprie sciagure scorgea in Stilicone tratti ranto amicheuoli,s'auuide dell'infidie, che frà fe iteffo teffeua, per potere poscia a tempo debito sciogliere il nodo contro l'infelice Onoriosonde conciliossi con Augusto, già che le sue Armi potendo lo vincere, l'haueano riuerito come Amico; e lo pregò, concederli per abitatione la Francia, che haurebbe difesa da Germani, che l'inuadeuano e conferuata diuota a fuoi cenni . Stilicone, a cui poco piaceua questa partita per quei motiui, che poscia li diedero la mossa irreparabile alle ruine, li fece affalire nel viaggio da vn certo Saulo, Capitano Ebreo, in tempo che i Gotti, come Cristiani, celebrauano la Pasqua, e si credeuano frà cibi del mansueto Agnello, non incontrare le crudeltà de Lupi; Ma Alarico stimando ciò eserli accaduto per comando d'Onorio, e credendosi sotto la regia fede tradito, si riuoltò cotro Stilicone, come arrabiato Serpe contro chi lo ferì, con spauento incredibile de Romani Soldati. A questi emergenti, che sorgeuano, quasi incendi, che fotto le polui sepelliti, quando si credono estinti, tramandano irremediabili ardori, mandò Onorio validi foccorfi;e perche più temeua l'odio di Stilicone, mascherato colle fintioni di Zelo, che quello d'Alarico, quale fenza inganno alcuno fe li mostrana Nimico, comadò a suoi Capitani, che la prima vittima offerita al Cielo, per placarlo, fosse stata la Vita di Stilicone, e del Figliuolo Eucherio: come fù in tutto vbbidito; non hauendo più potuto iostenere la Terra vn' Traditore, che all'autore d'ogni sua grandezza ordiua fraudolenticadute: e volea circodare il fuo Capo col Diadema dell'imperio, facendolo cadere di Capo a chi giustamente lo possedeua.

Fu però fuori di tempo la riffolutione; poiche mancato Capitano cosi ajatoro (o, che hauea voluto (cherzare colla Fortuna, ma non vincerla, aucorche fellone, s'auunzo À larico per fita de la fireta d'offa, e copette di recifi membri fino alle mura di Roma, mirando con'occhio
totbido quella Città, che credeua cagione di tanti danni de fuoi quale
valoro (amente custo ditta da Cittadini, per non fotto porfial ferro tagliente de Barbari, si contentò di renderi preda per due anni intieti del

dente acutissimo della fame.

Disperato Alarico della consecutione delle sue brame, si vals degl'inganni, già che la sina Virrù non porea contrassate l'auuedutezza Romana; Finse tregua co gl'Inimici, benche mai cessissi il si sodegno di machinarli esterminj: e acciò fosse prestata cradenza maggiore alla fraula fraude, li concelle, quafi pegno di vera Amicitta, trecento gionini, che fotto titolo di feruitti feruirono a lui poficia per toglierili al libertà. La fina fintione forti gl'effetti defiderati, perche da quelli aperta la porta Afinaria col trucidameto de cultodi, fii introdotto l'inimico Rè, accompagnato in ritioni da tanti fiietati Miniftri di Morte, quanti crano i fitoi Soldati, nell'anno quatrocento dieci del Signore, e mille centi del centi del compagnato della fiua fodatione. Così Roma cominciò ad'efperimentate, che la fiua gran potenza era vincibile: che il fiuo imperio non pometio della fiua fodatione. Così Roma cominciò ad'efperimentate, che la fotto gran potenza era vincibile: che il fiuo imperio non pometio della della vittorie alle fiue Armi, come quelle dell'altre Natio-

A10.

Marco
Zofim.
6.

Caffiod.
Cronic.
Profo.

ni fottoposte alle consuete mancanze. Nè l'humana, nè l'infensata natura restarono esenti dalla crudeltà di così fiero Nimico, perche da per tutto ne'furono impresse le note funefte, che sino al giorno presente lagrimano i suoi tragici auuenimeti. 1 latrocini si crederono la minore di tutte le pene; perche surono seza pietà rapite le Vite, cofuse le potestà sagre, e profane, e sino da fodaméti precipitate l'antiche grandezze. Frà le tenebre caliginose d'yna Notte piena di tanti orrori , fiammeggiò in qualche parte vn barlume della luce del giorno, perche comandò Alarico non fossero stati offesi coloro, che restauano discsi nelle Chiese dalla protettione de Santi, e che i luoghi dedicati alle reliquie de Martiri, non fossero inquietati coll'aggiunta di nuoui Martirjanzi con liberalità più che Cattolica fece restituire quantità confiderabile di Vafi d'Oro, e d'Argento, de quali quelle fagre Bafiliche erano state spogliate dall'auidità militare; volle, che la sete Gottica fi fosse estinta in vasi profani, conseruati intatti i sagri, destinati all'vfficio de'Sacerdoti. Tali furono i frutti, prodotti da quel terreno, che furicetto di seminati inganni; il Regno sospirato da vn Traditore diuéne preda d'vn Barbaro: e restata la fraude di Stilicone sepellita nell'-Abilso, l'empietà consegui i frutti abbondantemente cresciuti per opra d'vna scelerata cultura.

Mentre Roma in calamità così grauofe gemeua, rideua nelle confolationi Onorio, fuo Principe, in Rauennai fluale effendo flato auuifato, che Roma cra perfase come può efter? rifpofe, fe ora fi ritrouaua alla mia prefenza? volendo intendere d'vna Gallina, che fi chiamaua Roma-La trafcuraggine del Principe rendè follecito l'Inimico all' inuafione del fuo Principato: la fua cecta fece occulati i Barbari, e l'Otio, in cui viue, ua immerfo, refe così indurito nelle fatiche Alarico, che fuperò chi mai conobbe poteftà fuperiore, e trionfò di quella Reggia, che di tutto l'Vniuerfo hauea riportati trionfì.

Vícito il Rèbarbaro col suo Esercito di Roma, che d'abitatione sublime d'Eroi, era diuenuta tomba miserabile d'estinti, in fine del terzo giorno, dopo hauerli apportate disgratie per tutti i secoli commiserabili, ícorfe colla crudeltà stessa le terre di Lauoro, Bassilicata, e Calabria, che, per esser vicine a Roma, non poternon tenere lontane le ruine. Volle possi a passa ca se aggio in Sicilia, ma'l veto, che dio costinuo aggio tò il Mare; compatendo i dauni, che sourastanano a miseri Siciliani, li cotte si l'anto d'insuperabile, ne' lo permise 3 è orse perche teme? Acqua di loggiacere a quella barbarie, che la Terra, Elemento più sotre, estabile, hauta esperimentato; onde ritornato in Cosenza repentinamente morì, non volendo la Morte colle dimore della su Vita, più stancassi nel girare la falce, ò prestarli spatio di considerare la sua fierezza, essendo così enorme, che si rendeua a tutte le menti impercettibile.

Allora i Gotti inalzarono a regj falti Ataulfo, confanguineo del defonto Alarico, che a formo d'Onorio, feco conduceu da Roma, come preda fopra ogni cofa filmabile, Galla Placidia, fua Sorella, della di cui Virtù, e bontà, più che d'ogn'altra dote innamorato, la prefe per Spofa. Quefti per rendere il Corpo del motto Alarico incognito a tutti i viui, acciò non hauesftero potuto contro le di lui cener i incrudelire, com'egli s'era dimosfirato spietato co' gl'altri, tratenne a viua forza il corso del fiume Bisento, fermandolo a dispetto della sua rapidezza; en el suo seno vi fabbricò l'auello, collocádoui quell'ossa estite, che viue costrus fero all'humane carni Sepoleri oscunsismi, lasciando poscia la libertà all'onde, per ricopriso, propoleri oscunsismi, lasciando poscia la libertà all'onde, per ricopriso, ragione uolmente a tanto Fuoco si conueniua quantità d'Acque inondanti per timore, che di nuouo non si fossi riacceso, se bene consistoro e alle ignude siue ossi, dopo hauer denudate degl'aredi più pretios itante Città, si douea vna tomba, nuda di qualsiuo glia abbellimento dell'arte.

Ritornò Ataulfo addietro, e parendoli, che la Romana fuperbia non folfe ancora domata, com'el la di tante Monarchie hauca la ceruice calcata, meditaua aggiongere altre ruine alle paffate recenti calamità, anzi volea, che totalmente reftaffe eftinto il nome gloriofo di Romolo, fuo fondatore, ei lo Gottico folo fic elebrafle: e la trai fteffa non più Roma, ma Gottia foffe fata appell ata, acciò colla perdita del Nome ogni Nume l'hauesse abborrita. Ma Placidia, Donna d'integrità eccellente, colla fua bonta rinnuzzò gl'aculei della inuiperita barbarie, e acquetò in modo tale il suo futore, che, d'inimico crudele dell'imperio di Roma, lo refe amico amantissimo del Fratello Onorio, e veneratore di quella farefea mico amantissimo del Fratello Onorio, e veneratore di quella farefea mico amantissimo del Fratello Onorio, e veneratore di quella farefea mico amantissimo del Fratello Onorio, e veneratore di quella farefea mico amantissimo del Fratello Onorio, e veneratore di quella farefea mico amantissimo del Fratello Onorio, e veneratore di quella farefea mico amantissimo del Fratello Onorio, e veneratore di quella farefea mico amantissimo del Fratello Onorio, e veneratore di quella farefea mico amantissimo del Fratello Onorio, e veneratore di quella farefea mico amantissimo del Fratello Onorio, e veneratore di quella farefea mico amantissimo del Fratello Onorio, e veneratore di quella farefea mico amantissimo del Fratello Onorio, e veneratore di quella farefea mico amantissimo del fratello Onorio, e veneratore di quella farefea mico amantissimo del fratello Onorio, e veneratore di quella farefea mico amantissimo del mico del mico amantissimo del mico amantissimo del mico amantissimo del mico del mico amantissimo del mico del mico del mico del mico amantissimo del mico del m

mosa Città.

La quiete troppo negligente d'Onorio gl'apportò altre inquietudininell'inghilterra; perche Gratiano, nobile di quella Natione, s'intitolò Augusto, benche momentaneo esperimentasse il suo volo, abbrucciate si le penne, nouello Icaro, a quell'eccedente calore: etroneato il per mano de soldati il filo del viuere, da quali poco tempa

## 42 La Monarchia d'Oriente

prima gl'era stato procurato l'Imperio. Costantino, Cittadino similmete della stessa Patria, lo segui nel Dominio, e nelle disgratie ancora, benche per sua maggiore calamità più ritardate; diuenne questi Signore della Francia coll'aiuto de Sueui, Vandali, & Alani, e mentre tenta con troppa audacia di fare lo stesso della Spagna, Didimo,e Verodiano, Fratelli Valentini, s'oppogono, quasi nube, a raggi di quel Cielo, che contemplaua, e la mantengono alla diuotione d'Onorio, ma questi, nouello Anteo, nelle perdite acquistando coraggio, amassò altre genti, e fatto Cesare vn' suo Fratello Monaco, appellato Costante, che hauea a viua forza estratto dal Monasterio, conuertiti in Paludamenti martiali gl'abiti venerandi del Sacerdotio, affalì gl'auuerfarj Fratelli, e gloriofamente li vinse: e penetrò nelle Spagne con ruina,e desolatione di quelle nobili, e famole Nationi . Vestatione così grande rese animoso Onorio, esfendo le perdite auuantagioso gradino a gl'acquisti, che ancora in Rauenna viuea rinchiuso; onde eletto Capitano di numeroso Esercito vnº Patritio Romano, detto Costazo, in cui'l valore, e la Nobiltà erano splédentissimi fregi, l'inuiò cotro Costantino, che all'ora si ritrouaua in Arli:e restò così dalla Fortuna accompagnato il cimento, che assediatolo, e preso,incorse nell'vitimo fato de Traditori, che su la recisione del Capo;quale seruendo di vittima ordinaria alla Morte, acciò si redesse placata colla multiplicità de sacrifici, fu accompagnata da quella di Costante, suo Figlio, vcciso in Vienna di Francia per mano di Geroncio, Capitano de suoi Eserciti, che lo colpi più al viuo di quello haurebbero fatto i Nimici. Così due teste recise testificarono illeso il proprio Imperio ad'Onorio.

In tempo di questo vilissimo Cesare sorgenano sì frequenti le ribellioni, e le Tirannidi, che parea ne' fossero stati in tutti i suoi Regni tramadati i semi, ode poi pollullassero in copia così vbertosa; era nulladimeno così breue il loro corfo, che nelle fascie stesse prouauano i funerali. Lo stesso Geroncio, a cui l'esempio di Costante donea servire di specchio, per conoscere la difformità del suo operare, volle occupare i posti maggiori, e inalzare a fasti dell'Imperiale Dignità Massimo, suo Amico; ma oscurissima Notte terminò i suoi Imperj, imponendo fine a suoi giorni l'Armata mano de suoi Soldati; e Massimo, priuato di qualunque Cesareo onore, fù relegato in perpetuo nelle Spagne, a sofpirare, sfortunato Tantalo, i bramati Regni. Giouinio, e Sebaltiano Galli Fratelli, si come furono compagni nell'aspirare a comandi, così si videro vguali nella forte d'infelicemente morire. Attalo, che, assistito da Gotti, s'era pure dilettato di vagheggiar questa Luce, preso da suoi, su mandato, quasi pallaa giuoco, prima a Costanzo in Arlì, e poscia ad Onorio; quale fece troncarli la Destra mano, acciò persa hanéfic ogni speranza di più maneggiare lo Scettro; e su relegato nell'isola Liparitana Erdiano; che con Sabino sino genero, impatronitosi dell' Africa, e ravenuto a Roma con Classe di tre mila, e sertecento Naui. Armata, che oppresse la literiggia dell'Acque, e l'astrinie ad'abbassarsi al smisurato peto di tanti Legnia, spiriado alla Monarchia dell'Yniuetlo co' suoi vasti penseri; appena vide Marino, Capitano d'Onorio, ad' incontrarlo, e che auulito da vn'improusio timore, quasi che'l valore Romano si sossi proposito si sono si sono si sulla sulla di sulla pieciocio della sulla sull

Vinta con tanta gloria la Tiranide, che sotto la mole delle machinationi tétate si scorgeua oppressa nell'Italia, e nell'Affrica, su d'vopo ad'-Onorio di riuogliere i pensieri a superare le Nationi de Barbari, che, colla recisione di tanti membri, haucano resa mostruosa, e lacera in ogni parté la Monarchia. Il di lui primo scopo fu di mandare Costanzo, suo Capitano, nobilato per l'efito felice di molte gloriose Imprese, sopra i Gottische vsciti d'Italia, codotti da Ataulfo, s'erano fermati nella Narbona;e fu da tanto valore accópagnato l'ardire, che scacciatili da quel nido, cercarono ricetto nelle Spagne; doue ammutinati i Soldati cotro'l fuo Duce, stimandolo priuo del solito valore per l'infortunato successo, e più voglioso d'vn'otio delitioso, che delle guerre, lo ridussero, quasi Mastini arrabbiati, in mille pezzi. Li su sostituito Segerico, non tanto mell'onor del comando, quanto nella sciagura di Morte; perche stimato fauoreuole ad'Onorio, incontrò le loro difgratie, e celebrò le sue esaltationi co' funerali. Nel Trono stesso, insanguinato per l'vecisione recente degl'estinti Duci, sedè Vallia, quale violentemente sù costretto alla guerra, benche conoscesse, douerli essere di giouamento maggiore la pace. Compole grandissima Armata, per occupare l'Affrica, manel Mare Gaditano riuscirono così disarmati d'Animo, e di coraggio i Gotti tutti per vn'inforta borasca, che dimandarono la pace ad'Augusto; estinguendo l'Acque tumultuanti del Pelago l'auampante ardore del loro (degno, e frà' quelle inforte borasche impararono ad'amare la serena tranquillità della pace:quale ottennero, co darli per ostaggi sicuri i più cospicui Soggetti fra loro, e la Sorella Placidia: che subito fu da lui concessa per Moglie all'amato Costanzo, diuenuto per la sua gran' Virtù così partecipe del suo affetto, come Cesare, e Compagno del fuo Principato.

Costanzo co' soccorsi numerosi di Vallia si trasportò nelle Spagne, quasi impetuoso turbine cosondendo ogni cosa. Trionsò degl'Alani appresso la Città di Merida, che vi lasciarono, testimonio delle lo-

ro petdite, Acace fuo Rè squale vittoria partori pofeia tranquilliffimo ripofo al ftanco, & affannato Onorio, perche gl'altri Barbari, atterriti dall'euento si fanguinofo, temendo, non riufeife fimile a loro ancora il cimento della battaglia, con condicioni diuerfe acconfentirono alla paceggl'occhi chiufi dalla Morte ne'gl'altri gl'aprirono i propri, per vedete i danni, che altri più incauti non rimirarono.

Aflicurato nell'apparenze almeno dall'efterne inuafioni l'imperio, fi trafportarono Onorio, e Coflanzo in Coflantinopoli, ma la loro mancaza d'Italia fu come quella del giorno, valeuole a cagionare otrori, et nebre; alle quali fi fottopofta Roma per l'ambitiofe pretéfioni di Tertullo, Patritio Romano, che fu appellato Augusto, béche in mométi restalle dalla contraria fattione co colpi di Scimitarra atterrata la sia siaperbia. Attalo sibintrò nelle pretensioni, e se bene non nel miserabile inte dell'antecessor e di nui con a momenta da via ninfetice relegatione in Bifantio, oue esperimentò condicioni di Seruo, quando l'ambiua di Rè. Ciò costrinie Augusto col suo Capitano a ritornare con ogni celerità in Italia, chiamato dall'altrus suppreba, a fertire di Sole a tanti cicchi, che

per la sua absenza caminanano nelle tenebre.

Fù spedito di nuouo nelle Spagne Costanzo, per liberarle affatto dalle coragiose reliquie de Barbari, promettedo il valore di così fedele, & esperimentato Duce auuenimenti felici alle brame d'ogn'vno. Suanirono nulladimeno, quasi piume al vento, le concepite speraze, perche gl'auentò la Morte i foliti dardi di fua crudeltà, mentre fi preparaua a così egregi trionfi, e pose fine alle carriere delle tentate Imprese. Lasciò di se vn Figliolo, che su appellato Valentiniano terzo, quale, dopo la Morte del Zio Onorio, impatronissi de Regni dell'Occidente, iui condotto da i meriti del Padre, che tramandauano fino dalla tomba raggi di veneratione. Fi commessa la speditione stessa ad'Etio Capitano d'vgual valore,e di fingolarissima fede; quale nella sua parteza d'Italia pose il freno rigoroso di seruità a Borgognoni : violentò colla Destra i Franchi a ritornare alle patrie abitationi, scacciati dalla Germania, che ne' passati tempi s'erano eletta per sede, condotti a transitare il Reno da Clodione, suo Rè. Non goderono però le felicità stesse i suoi Eserciti nelle Spagne, perche gl' Alani colla protettione de Sueui, e Vandali, ditienuti infolenti, cagionarono nell'Animo fuo gran' codardia; onde nmosso dalla carica, vi su sostituito il Conte Castino, quale congionse le fue genti con quelle del Conte Boni facio, e quafi con g eminata sferza battè gl'Inimici in diuerfi cimenti, e li costrinse a prouare, quanto sapelfero colpire, anualorate dal ferro, le Spade Romane; se bene nata emulatione fra' Duci, mentre contendono il primato del valore, e la su periorità del coraggio, si separanogl'Eserciti, e per le loro discordie restò fortoposta la Monarchia d'Onorio nelle Spagne a diuerse iatture.

45

Correua allora l'anno quatrocento venti tre del Signore, nel quale Augusto, assalto in Roma da grandissima infirmità, restitui le spoglie Anni di mortali alla Terra, e l'Anima, come piamente si crede, al Creatore, ha- 421. vendo anni venti otto altri vogliono meno,dopo la morte di Teodofio, suo Padre, goduto più'l nome, che la Dignità dell'Occidentale Imperio, al quale egli seruì per ombra, e i suoi Capitani esercitarono l'vfficio di Corpo: fortunato folo, perche no lasciò di se superstite Figliuolo alcuno alle fue calamità; mentre Maria, & Ermantia, Figlie di Stilicone, prima d'esperimentare gl'esfetti de nodi insollubili matrimoniali, restarono aquinte da lacci foliti delle Parche. L'effere frato ottimo Criftiano, & humanissimo Principe è somma sua gloria, ma la grande viltà, e trascuraggine lo refe indegno del Scettro, e della Corona, che ricchiedenano rutra la Virtu, e la prudenza, doti proprie de Cesari, e de Semidei, dal di cui petro deue effere lontana la codardia, e'l timore. Venne encomiato da tutti nell'abolitione rigorofa, che fece dell'yfo de Gladiatori; perche effendo pieno di pietà, li sembrana cosa sopramodo empia, che l'-Humanità da gl'Huomini stessi, diuenuti inhumani, restasse dilanniata, e con spettacoli, che stillauano lagrime da gl'occhi per la tenerezza, fol. fe stata dilettata la vista de pazzi Spettatori; che stimauano delitie della sua fierezza, vedere gl'Huomini spirare a guisa di fiere.

Due anni prima che Roma esperimentasse, quanto fossero vogliosi i Gottidi gustare l'augusto sangue d'Italia , quasi sospirato liquore alla loro sete, morì Arcadio, hauendo dodeci anni intieri pacificamente goduto l'Imperio d'Oriente lasciando Erede del suo Principato Teodosso il giouine, di foli anni otto, appoggiato alla tutela fortissima di Isdigerde,Rè della Persia, col quale passaua non ordinaria Amicitia; Fortunato in vero, mentre nè vide, nè intefe gl'auuenimenti compassioneuoli dell' Imperio del Fratello, chiudendo gl'occhi al Mondo, per non aprirli alle lagrime. Principe amatore della quiete, e che sarebbe stato più riuerito per vna sua connaturale bontà, se fosse vissuto nascosto a gl'occhi del Secolo ne Chiostri sagri de Religiosi, che nel Solio di Costantino, esposto alla cognitione de popoli. Nell'anno sesto del suo Principato, essendo seguita la Morte di Nettario, Patriarca di Costantinopoli, prouedè quella Chiela d'vn' Astro, che sempre ne' giri volubili delle Sfere tramandarà raggi, senza mai pauentare di tenebre : che fu Giouanne Crisostomo, lume delle lettere, e Candelliero esposto sopra'l modio della Chiesa, per illuminare l'ombre caliginose del Vitio; a cui toccò in sorte coll'Acque fagre battefimali regenerare alla Fede Teodofio il giouine, Figlio d'Arcadio,e di Eudofia Augusta, sua Moglie.

Corruppe la bontà di quefto Principe la Sposa Eudosia, Donna molto feroce, superba, & auara, che due volte l'indusse a scacciare dalla sua Chiesa Crisostomo, diuenuta geminatamente furiosa, e baccante, per-

La Monarchia d'Oriente 46

che li rinfacciaua la sua smoderata cupidigia, e riprendeua le crudeltà. alle quali spelle volte, quasi Auoltoio rapace, senza rossore alcuno fi daua in preda ; pe'l che fu co'fulmini della Scomunica percosso dal Sommo Pontefice Innocentio. La Donna quanto è più debole di sesso, tanto è più forte nell'adempimento di sue fregolatezze;e quando si vede inal. zata alle Dignità, pensa, che ogn'vno, quasi a Deità terrena, deui offerire gl'offequi, e l'ymiliationi; e sea caso ritroua nel Marito mancanza di coraggio, e debolezza, forma fopra di quello più tirannico Imperio. che sopra de suoi vassalli, è si congionge intrepidamente con quell'ardire, di cui esperimenta misera macaza nello Sposo. Scacciò Crisostomo dall'augusta Città, perche volea solo vedere triofate la sfacciataggine, e nel suo esilio godè la di lei ingordigia, & iracondia permanete ricetto. Cinque anni, e mezo del Pontificato di Crifostomo li paruero Secoli intieri del suo dispregio ; ogni volta che questo Sant'Huomo s'auuicinaua alla Reggia, li credeua affalita da potenti Nimici, e prouaua le fue parole, quasi fulmini potenti a distruggerli le perfide operationi del fuo Cuore. Furono però le confolationi esperimentate nelle difgratie di Crisostomo, poco dureuoli, perche si vestirono di funebri manti, e permise Iddio, che poco prolongasse la Vita, chi alla Santità hauca tentato tagliare le fondate radici; dopo'l breue giro di foli tre mesi andò al Tribunale di Dio, per rendere effatto conto di quanto hauca operato nel corso intiero del suo viuere Morì per la corruttione, e putrefattione del ventre, che gl'auuenne in tempo di partorire; stimata dal Cielo indegna di tramandare alla luce del Mondo il suo parto, mentre nella persecutione di Crisostomo tanto hauea ecclissata, & ottenebrata quella della Chiefa.

# TEODOSIO II. il giouine, e VALENTINIANO III.

Annidi Crifto Zonara lib.3. lib.14. Sozem.

lib.g.

OPO la caduta d'Onorio dal Solio nel Sepolero de fuoi Maggiori, fu retta la Monarchia dalla delicata mano di Teodofio il giouine, Figliuolo d'Arcadio, che anco'ne'gl'anni più teneri dimostrò senile Virtù: e viuendo fotto'l patrocinio riuerito del Rè Perfiano, l'Oriente adoraua i suoi cenni, e ossequiaua gl'imperi. Non furono però simili le vicende dell' Occidente;

perche vn mébrocosì cospicuo ritrouadosi senza Capo, se ne fabbricò Nicef. lib.14. vno no proprio, perciò mostruoso, e no molto dureuole: che sù vn certo Gio: Romano, che a persuasione di Castino, e d'Etio s'y sui pò la Tirannide; i primi effetti della quale furono drizzati all'eccidio di Bonifacio, stimato ribello della Republica: e su stabilito esecutore delle sue ruine Castino, che con fintione di scacciare i Vandali dalle Spagne, si tra-

trasportò nell'Africa, acciò improuiso l'haueste percosti il fulmine, & ineuitabile; il tempo nulladimeno, che tutte le cose pastes, manistitò a Bonifacio l'insidiesonde non mancò, seruendosi di cautelata prudenza di commettere all'Atmiciò, che l'Inimico tentaua di conseguire con nascosti inganni il eimento partori fiumi innondanti di Sangue, la rotta miscrabile dell'Escrito di Caltino; e la siu vergognosa singa nelle Spagnenon essendo ana pottuto riuscire alle sante amonito in del gran Pre. Lato d'Ippona, Aorelio Agostino, che ra Amico intrinico di Bonifacio, di pacificare Animi tanto combattuti dall'emulatione, & inuidia. Eueni, to così contrario insulfe lo Benifacio, mo fosuori il Ciclo i tentati, benche giusti del Traditore, perche si vinto da Bonifacio, & vecisio restando lui in pacisco possessi dio Stati, e Roma dopo alcune vestitationi libera da va Tiranno, che con fintione da boattere l'altrui violenze,

volea stabilire le proprie.

Vedendo Teodofio, che l'Occidente per mancanza di chi con regia mano guidasse l'imperio, era inuaso dall'ambitione, e dalla Tirannide, vi spedì Valentiniano, benche Fanciullo, Figlio di Placidia, e del valorolo Costanzo, assieme colla Madre; quali furono necessitati entrare in Rauenna, per laghi di sangue, e cataste d'estinti, hauendo aperto a viua forza il petto col ferro a quei Cittadini, che non haueano voluto co affetto di Sudditi aprire le porte della Città pe'l loro ingresso. Fù nobilitato il suo arriuo co'trionfi di due Nimici prigioni, cioè di Castino, e d'Etio: vno da Artaburio vinto, e l'altro da Soldati Romani ; a quali molto giouò la bontà di Placidia, per non esperimentare le pene condegnea. loro falli, che indusse il Figlio a gl'eserciti propri de Cesari, che sono la clemenza, e la pietà; ottenendo Etio i primi posti della gratia d'Augusto, che lo spedì in segno d'onore nelle Gallie a difendere le Prouincie, restate illese dalle rapine de Borgognoni, e de Visigotti; e Castino col folo esilio, pena leggiera a tanti delitti, restò punito. Non mancò Etio d'esercitare il solito valore contro i Gotti, che mentre si trouauano all'affedio di principale Città per espugnarla, li respinse, violentati ad'. abbandonare l'Impresa, quando stimauano esfere della preda sicuri. Le commotioni della Britannia erano di gran momento in quei tepi, perche quell'Ifola ritrouandosi senza la solita affistenza delle Legioni Romane, era in tutte le parti colpita da Scotti,e Pitti; onde fù Valentiniano astretto d'inuiarli'l Capitano Gallione, quale coll'Armi sue valorose raffrenò l'audacia, e represse l'ardire de solleuati.

I fospetti maggiori versauano circa la persona di Bonifacio, I di cui potenza essendosi con attestati di nobili vittorie dilatata nell'Afficia, faceo ombra quella di Celare, e si temena di qualche grand Ecclife al suo Imperio; eche però si richiamato a Roma, colla sossitutione di

fuccessore al comando; parue troppo duro a Bonifacio lasciare il Dominio di tanto paese, per diuenire Seruo, cosa così abborrita da Spiriti generofi; onde non ascoltò le voci dell'imperatore, anzi generofamente cobatte Mauritio, e Gallione suoi Duci, mandati per assalirlo, e debellarlo, quali ruppe, vinse, & vccise con segnalata vittoria, restando esca de Mostri Asfricani la delicatezza delle membra Latine, e sottoposto a

gl'ardori del Sole il candore inuidiato de gl'Italiani.

Queste perdite, che con tanta diminutione di grandezza, e di stima fece la Monarchia di Valétiniano, causarono auide brame d'acquisti a gl'Inimicisessedo le declinationi de gl'Imperj, come le cadute del Nilo. che se assordano i paesanicol loro fragrore, eccitano l'esterne Nationia predarne gl'argenti; onde i Borgognoni, e Visigotti ripigliarono l'Armi, che nelle Spagne per l'otio goduto, s'erano arruginite; e i Franchi, che tante espulsioni haueano esperimentate dalle Prouincie delle Gal. lie, vi ritornarono, fotto la condotta di Meroueo loro Capo; mentre Etio, distratto dalle guerre co Borgognoni, non potè impedirli l'ingresso: se bene nell'anno quatrocento venti del Mondo redento, e non prima è fama, che spuntasse l'alba, foriera di giorno risplendentissimo pe'l Re-Profe. gno de Franchi, hauendo questi allora eletto suo Rè Feramondo, Figlio

in Cron. di Marcomiro lor Capitano, dal quale nacque Clodio, e a Clodio fucces. fe Merouco, che con tanta sua gloria stabili nelle Gallie la sua potenza, venendoli aiuti non ordinari dalla Franconia, Prouincia vicina, dalla

quale fù poscia la Gallia Francia appellata, e i Galli Francesi.

Valentiniano, benche restasse afflitto per le perdite de suoi Capitani, non perdè però il coraggio dell'Animo, stimando gl'auuentati sulmini foliti scherzi della Fortuna; perche subito accorse col rimedio, e mandò Sifulfo pieno d'ardire, e valore nell'Affrica, quale con corfo feliciffimo di vittorie, riebbe Cartagine con altri luoghi vicini. Bonifacio, che conobbe effere stato abbandonato dalla propria Fortuna, che troppo volubile nel moto, li fuggì rapidamente dal pugno, si riuosse a quella de Vandali, che con prosperità maggiore gl'arrideua; quali con grandissime elibitioni chiamati nell'Affrica, abbracciarono l'inuito, trasportandosi colà colla suppelletile più pretiosa, che possedessero, che furono le Moglie, & i Figli: e lasciarono libero il possesso a Gotti di quelle portioni della Spagna, che per quatro continui lustri haucano posseduta, benche accompagnata dall'eredità di molte disgratie, & infortunj.

A debellare i Sueui,e gl'Alani, che s'erano fermati nella Lusitania, partì di Tarracona il Conte Sebastiano con Squadre preualide per comisfione di Valentiniano, quali superati in battaglia, per rendere più difficili le loro perdite, e più incerti a gl'Inimici gl'acquisti, si confederarono co' Visigotti, che violentemente occuparono la Bettica con altre-

maritime attinenze.

Parte Prima.

I Vandali aduqué nell'Affrica nell'anno quatrocéto vétifette chia- Anni di mati da Bonifacio fotto la guida di Genferico, fuo Rè,portarono feco il 437. Fuoco, e la crudeltà, ministri spietati del suo furore, facendo conoscere a Bonifacio, benche senza frutto, da quale cecità fosse stata la sua mente. Trosp. assalta, che senza auuedersene, s'hauea tirate le sciagure così vicine. "s s'hauea tirate le sciagure così vicine. "s s'hauea tirate le sciagure così vicine. "s s'hauea tirate le sciagure così vicine." Non contento Genserico di quelle abitationi, che nella Mauritania gl'erano state assegnate da Bonifacio secondo le conuentioni, essendo bar- p. r. baro di Natione, & Arriano di Fede, cominciò a deuastare l'Affrica tut- August. ta, e a faccheggiarla, rendendola più deferta per le cocenti fiamme del Ep. 70. fuo furore, che no fuole fare il Sole co'gl'ardori infuocati de fuoi raggi: resa nel tempo stesso bersaglio della Vandala crudeltà, e dell'Eresia Arriana; e costretto l'infelice Bonifacio a ricercare tutti i nascondigli, per afficurarfi da quell'Armi, che introdotte hauea per fua difefa.

Genserico, che godea fra'le stragi de Cattolici vedere a spuntare i germogli de suoi trionfi, e se bene crudele co' gl'altri bramaua però la pietà fra' suoi, chiese la pace a Valentiniano, per couertirla poscia in tepi migliori in guerra più fanguinofa, e non esporre i suoi Eserciti a gl'euenti incerti delle battaglie; quale non li fu difficile da impetrare, ritrouandofi allora il Romano Imperio in emergenze troppo pericolofe;e li fu lasciato libero il possesso della Mauritania Tingintana, tanto mantenendofi pacifico, quanto stette Sisulfo a partire; che subito fù richiamato in Italia, per prestare soccorso ad'Etio da Borgognoni, e da Franchi

combattuto aspramente.

Nella sua partenza, non ritrouandosi alcuno, che potesse all'empito del furioso Genserico opporfi, diede il Fuoco alla mina spauenteuole de gl'occulti inganni, quale con terrore d'ogn'vno scoppiò sopra la Città di Cartagine, che in cinquecento ottantacinque anni dopo le ruine causateli dall'Armi Romane sotto la condotta del gran' Scipione, era rissorta alle primiere grandezze; e su tutra deuastata, e concessa non tato a gl'incendi delle fiame, quanto a quelli della Libidine, e all'auidità de Soldati, che in ogni parte la lacerarono. Di qui trasportò il suo furore a fulminare con orrendi tuoni la Città d'Ippona, quale nel terzo mese del barbaro assedio infelicemente cadè, diuenuta scopo di tutte quelle miserie, che vn'Esercito barbaro, insolente, infedele, & auaro può apportate. Permife Iddio, che il fuo gran' Seruo Agostino nell'anno settuagesimo sesto di sua Vita spirasse, acciò sofpirate non hauesse le calamità de suoi Cittadini, e non fosse spettatore infelice di tanta crudeltà, e col rinferrare degl'occhi non hauesse mirate sclagure sì deplorabili . Preuidde questo gran' Santoi danni, che l'Empietà Vandalica haurebbe inferiti nell'Affrica, se Bonifacio tralasciata l'ostinatione, e l'alterigia de

fioi gonfi penfieri, non fi fode vmiliaro ad Augusto, e non hauesse on fommissione deposto a di lui piedi l'vsurpato Dominio; ma le sue parole furono come quell'Acque, che gettate sopra vn' grandissimo Fuoco d'ardente fornace, seruono più per accrescere gl'incendj, che per simorzatsi.

Esperimentò in quei giorni il Cattolichismo dell'Affrica ogni barbara ferità, e particolarmente l'ordine Ecclesiastico, che non volle acconsentire alla Setta Arriana; fortunato solamente in questo, che inuiò al Paradiso abbondantemente, quasi Campo ben' seminato, benche spictatamente mietuto, il grano pressante di gloriosi Martiri, che pià lo decoratono colle loro poprote, che non fanno i Smeraldie, il Rubini in-

serti ne' soffitti di quella celeste Patria.

Dall'Affrica portò le fiamme stesse nella Sicilia, che tutta l'incenerirono,e satiò l'ingordigia della sua arrabbiata fame colle pretiose viuande dell'innocenza; e se vi lasciò qualche vestigio dell'antiche grandezze intatto, fu il timore causatoli dalla mossa di Sebastiano, quale con Efercito numerofo fu mandato contro di lui da Cefare, che lo costrinse a ritornare addietto, perafficurarfi colla difesa dell'Affrica dalle Spade Romane; Ma quella sete di dominare, che trauagliana Genserico, assalì le stesso Sebattiano che scordatosi de gl'auuanzi miserabili del a Monarchia, per cui era stato spedito, ricordossi solo di se medesimo, e si vnì con Genferico, co' Vandali, e co' Visigotti, per ottenere colla loro assiftenza la Lufitania, della quella parea fopra modo inuaghito; e certo n'haurebbe confeguito l'intento, se non hauesse permesso il Cielo, che fosse mancata ne' Barbari quella fede, che in lui mancò con empietà verso i Romani, onde caduto in quei lacci stessi, che ad'altri hauca tessuto, perdè infelicemente la Vita, i Regni, e la Fama acquistata, per mano di coloro, a quali, suenturato Sisara, l'hauea consegnata, con ludibrio de passari trionsi. Così permette il Cielo, che sia a stelso il peccatore fabbro delle proprie sciagure, e che nella fucina della fua maluagità fabbrichi quel Strale, che lo deue ferire.

Nella Motte di Sebastiano estinti i preualidi propugnacoli della Lufitania, Spagna Tarracones, & Acquitania, I Visgotti, Alani, e Sucuis'impatronirono di tutto il paese dal fiume Ligeri sino a Pirenei; conferandos solo vibridienti al nome Romano i Cantabri, e gl'Asstri, riceuedo la Monarchia allora vna serita più dell'altre sessibile, e s'aguinosa-

Neminore fu vn'altro colpo, che nella Britannia li fu (cagliato, che li cagionò gran' ruine; perche i Scotti, e Pitti non potendo lopportare quella muraglia, con cui Scuero Imperatore, quali fiere indomite, gl'hauea in Sertagiio rinchinifi, gettato a Terra il loro confine, precipitofamente scotterono il paese, come coloro, a quali dopo molto tempo

di prigionia viene concessa la libertà bramata. S'opposero all'inimico furore i Britani, ma la Scotta forza li vinfe, abbandonati dalla confueta Soldatesca Romana; ode crearono suo Rè Vortigero, Caualiere principale, e di fomma esperienza, dandogli autorità suprema di gouernare. l'Armi, e d'amministrare la guerra. Questi vededo, che l'Inimico troppo s'aumentava di forze, e che l'esporsi a cimenti co gente, che non volea più fottoporfi al giogo, dopo hauer gustati i liquori soaui di libertà, era vn' voler godere delle sue perdite, per prosperare l'altrui vittorie, chiamò in suo aiuto gl'Angli, popoli abitanti sù lidi della Sassonia, da quali auualorato, vinse la temerità de Scotti, e li costrinse a retrocedere nella Scotiajoue' fino al tempo presete, espulsi i Britani, hanno abitato; i Pitti fi contentarono di quella parte della Scotia, che giace vicina all'-Ifole Orcadi, che Catenesia s'appella, che li riusci in fine perpetua abitatione. Vortigero, bramoso di corrispodere co premi a riceuuti fauori da gl'Angli, che l'haueuano afficurato de trionfi, e fondate in propria cafa le palme, che con tanta violenza erano state traspiantate altroue, li donò per afilo, quel riftretto dell'Hola stessa, che s'vnisce al Promontorio Cantio, dirimpetto a Cales; co' quali, per maggiormente congiongersi in Amicitia, si serul de nodi forti matrimoniali, pigliando per Moglie la Figlia d'Engisto, Capitano de gl'Angli. Così nell'anno quatrocento Anni di quaranta noue gl'Angli s'impossessarono di quel gran Regno, che po-Cristo scia è diuenuto Scena famosa, in cui si sono rappresentate preclarissime 449. Virtù di quella valorosa Natione, e scambieuolmente enormi Viti, non essendo stata valcuole forza alcuna ad'espellerli da quel nido, che nelle deliberationi altissime del Cielo gl'era stato destinato per Patria.

In questo mentre voglioso Valétiniano di vedere l'Imperatore Teodofio, fi tranferì nella Grecia, dal quale fù accolto con quelli onori, che fi conueniuano a Personaggio di sublime Dignità, e congionto a lui con tante viue adereze: e ne'riportò da Teodosio il capitale più pretioso, che possedesse, che su Eudosia, sua Figlia, per Moglie:arricchito di più di due Capitani famosi, cioè d'Ariobindo, e d'Ansila, che furono spediti nella Sicilia contro gl' Vnni, benche con poco frutto, anzi con danno maggiore: riuscendo stimabili i tesori di quel douitioso Regno non solo alla cupidigia de Barbari, ma ancora de gl'Amici, che fenza cimentarfi coll'Armi, pacificamente ne goderono i comodi, e le Softanze. Furono però costretti ad'abbandonarle, appena assaggiate, richiamati alla difesa dell'Imperio Orientale, attrocemente minacciato da Attila, Figlio di Bedecutz, Rède gl'Vnni, accompagnato dal Fratello Bleda; che essendosi impatronito della Pannonia,e delle più famose Città d'Alemagna, minacciaua gl'vltimi estermini a quella Monarchia.

Hauca questi seco vniti i popoli Turlingi, Tungri, Ostrogotti, Marcomani.

Critto

450.

mani, & altre fiere Settétrionali Nationi co' loro Rè, e Capitani, apportado calamità incredibili alla Tracia, e Schiauonia, che furono le prime Prouincie, astrette ad'esperimentare tutto'l furore d'Abisso, epilogato in così barbare genti. Iddio, che'l più delle volte confonde l'humana temerità, e rintuzza l'orgoglio de Nimici co suoi propri consigli, suegliò discordie, sospetti, & inuidie in questi due Fratelli; onde vn' Aquilone sì grande, che con orrendi soffi minacciaua atterrare I Oriente, cominciò a rallentarfi, e perdere il vigore, trattenuto più dalla mano fourana di Dio, che da altra potenza, a non profeguire gl'incominciati pro. gressi, restati nel punto stesso dell'aumento oppressi; essendo piacciuto alla divina Macstà scagliare il minacciato fulmine contro gl'autori.

Teodosio però, che hauea procurato con tanta diligenza opporsi al furote de gl' Vnni, non potè contrastare i colpi ineuitabili della Morte, che, percuotendolo di peste, l'vccise. Imperatore dotato di tutte le Cristiane Virtu, difésore perpetuo della Chiesa Cattolica, & amatore delle Lettere : delle quali sommamente inuaghito, costrusse a beneficio de Dotti molte famole Biblioteche, arricchite di pretioli volumi. & in particolare concernenti la fagra Scrittura; riuscendo i Principati gloriofi non meno per l'abbondanza dell'Armi, che fono preparate per loro difefa, che per la copia delle Virtù, quali possono da suoi cofini scac-Amidi ciare il formidabile Mostro dell'Ignoranza, Meritarono le sue singolarissime doti, che Iddio felicitasse la sua Monarchia quaranta due anni. riuerito dagl'Amici, e da Nimici temuto, hauendo gouernato quatordeci, ò quindeci anni fotto la tutela de Rè Perfi, & il rimanente in com-

pagnia di Valentiniano, suo Fratello cugino.

Si refe colmo di celefti benedittioni'I fuo Imperio per l'inventione della ferrea Catena, con cui'l Principe de gl'Apostoli su per comissione di Nerone auusto in prigione: più stimabile di tutte le Collane, che mai fiano state composte dali'Oro, prodotto nelle Peruane contrade ; poiche Eudofia, Moglie di Teodofio, effendo andata per rendimeto di gratie a visitare i luoghi sagri di Gierusalemme, riceue in dono, come reliquia più d'ogn'altra venerabile, questa sagra Catena: che poscia madata a Roma alla Figlia Eudofia, questa l'offerì a Sisto Sommo Pontefice, che subiro manifestò la sua prodigiosa Virtù, col congiongersi all'altra metà della stessa, che si riueriua in Roma, senza opra alcuna di Fabbro, ne' di maltello; essendo stato sufficiente il solo tatto delle tremanti mébra di Pietro a renderla così forte nella Vittù, e a farla diuenire più di qualfiuoglia gemma venerabile pe'l valore.

Dopo la Morte di Teodosio restò l'una, e l'altra Monarchia Occidentale, & Orientale fostenuta dalle spalle di Valentiniano, quali, essendo diuenute in tutte le parti bersaglio di forti Nimici, ricchiedeuano multiplicità di forze, per non cadere, non essendo lufficiente vna

fol mano a stendersi in tante parti,nè vn'occhio solo a rimirare tutti gl' anfratti. Pulcheria, Sorella di Valentiniano, Donna di fingolare prudenza, e che nell'oprare superaua i fatti più virili de gl'Huomini, riflettendo al bisogno, conobbe, che Marciano, Soldato inueterato ne gl'eserciti di Marte, e che andaua fregiato con titolo di Fama, e di valore, sarebbe stato valeuole ad'apportare rimedi alle piaghe sanguinose dell'Imperio, e che, quasi Luna risplendente, potea frà tante tenebre d'oscurissima Notte, nelle quali era la Monarchia inuolta, far apparire chiarori, onde lo prese per Sposo, e col consenso del Fratello, e del Senato su acclamato Imperatore d'Oriente; vi fu però antecedente conuentione, di viuere Vita celibe dall'vna, e dall'altra parte: cosa, che rese per tutti i Secoli piena di celesti benedittioni tale rissolutione; con cui si prouedè a bilogni del Regno, e no si spiantò dal seno di questa Augusta quel candido Giglio, che già hauca confegrato al Signore.

Restò talmente atterrito Attila dall'assuntione di questo nuono Cesa- Amidi re al Principato, e maggiormente dal suo valore, & ordini opportuni, Critto che subito hauca prestati a gl'affari dell'Oriente, aggionti sforzi con- 451fiderabili di gente, e di Capitani, che stabili tentare altroue i cimenti della battaglia,e in altre parti procacciarfi i trionfi, già che oppositioni così grandi incorrauano i primi diffegni; ma fece come l Cacro, che nel fuggire stesso s'auuanza, e nel retrocedere s'accosta; poiche riuoltati i liuidi (guardi all' Vngheria, alla Germania, alla Fracia, & in fine all'Italia scopo principale delle sue speditioni, apportò in Regni così abbodanti penuria d'ogni felicità . Principiò i progressi col Sangue del Fratello, che giudicò emulo delle sospirate grandezze, & ostacolo alla consecutione de barbari fini Queste furono le prime mete, alle quali s'indrizzarono i pesseri spietati di questo Re. Sague, che sù infausto pronostico al. la Cristianità di quel Mare immenso, pe'l quale douca delitiarsi l'imma.

nità degl' Vnni: e che douea tingere le regie vesti alla crudeltà triofate. Il suo Esercito costaua di cinquecento mila Huomini, ne' quali risplendeuano per Dignità Regi,e Capitani valorofi, come infauste Stelle d'vn sdegnatissimo Cielo. La Fama, che diuulgò apparecchio sì formidabile, li rese tributarie l'Vngheria, l'Austria, e tutto l paese vicino, colle più copiose Città della Germania, che non hebbero ardire di contrasta-

re vn'Esercito, creduto per ogni capo inuincibile.

Peruenne alla notitia di Valetiniano la mossa d'Attila col principio delle grapalme riportate dalle sue Armi; onde dalla vessatione reso occulato, e prudente, si pacificò con Genserico, Rè de Vadali, lasciadoli in possesso l'Affrica; cosa allora sopramodo grata a quel Rè per le dissessoni crudeli, che serpeggianano, quasi Angue lettifero, frà snoi popoli, co altre vie difficili da lopirli, quando gl'Elerciti Imperiali fino in Cafa l'hauessero visitato. Fù eletto Etio Duce Generale di tutta la Clas-

## La Monarchia d'Oriente

fe, che allora costringeua la Francia a rendere testimonianze veridiche del suo valore con imminenti cadute. Etio, che nella cóssideratione del a multrudine de gl'Inimici, se non restaua atteritio per l'ardimentos coraggio dell'Animo, almeno temeua, per non hauere sorze sufficienti alla destinata Impresa, a Atunamente procurò l'Amicittà di Teodorico, Rè de Gotti, possessione in quei tépi di quasi tutta la Spagna, e della Francia; il che facilmente ottenne, temendo Teodorico stessio, che se sorze d'Arttila, a guis si qui quelle del Fuoco, dopo hauere distrutti cog s'incend i militari i Stati di Valentiniano, non hauessero apportato le siamme ancone s'inciso, onde s'vnì con Etio, ad esempo del quale secto lo stessio se se si cual di cuello se sono se sono se suo sono se son

S'vnirono assieme tutti questi Principi, e popoli ne'cofini di Tolosa, che componeuano vn'Esercito pe'l numero, pe'l valore, e per la qualità de Soggetti nulla inferiore a quello d'Attila, già peruenuto ne'contorni medefini. I primo cimento, che fù preludio del secondo sang inosissimo, costo la Vita di nouantamila huomini, cosegrati al taglio, e alla crudeltà del ferro. Stabilito poscia il tempo a maggiori vecisioni, quasi che le vittime passate, offerite a gl'Altari del spietatissimo Marte, per placar. lo fossero poche : si posero in ordinanza gl'Eserciti in numero cosìcopioso, che si consumò la metà del giorno nell'ordinarii. O' che delitiosi sperracoli s'apprestauano alle pupille della crudeltà per festeggiarla : ò con qual celerità si disserrauano le ferree porte d'Abisso, per ingoiare tanti infelici, che dopo la crudeltà delle Spade doueano esperimentare le pene tormentatrici del Fuoco! Sattaccò finalmente con fierezzatale da ambe le parti il combattimento, che'l sangue corrente trasportaua all'ın giù i Cadaueri estinti , passeggiando quasi ın delitiosa Reggia la Barbarie, ditanta porpora ornata, beche portaffe in volto il reffore, caufatoli dall'accefo colore di quell'inondante liquore; e Relationi veridiche affermano, che si terminasse la battaglia col fine lagrimabile di cento ottata mila Huomini; eflendo durata la formidabil zuffa anco' buona parte della Notte, che colle sue caligini procurò nascodere parto così crudele dell'empietà; s'ecclifsò il Sole, e fi nascose il Cielo colle polui, che per compassione furono tramandate a coprirli la faccia, acciò non fosse spettatore di così spietato auuenimento, e per i gemiti di tanti moribondi non fosse stato astretto a lagrimare.

E' opinione coflante, che frà l'unō, e l'altro Efercito fi contaffe y milione di gete armatane quali i l'Rè Teodorico calcato, & oppicfi dalla multitudine, fipirò e gl'Vinni vedèdo d'hauere il preggio, fi dedero a vergegnofa fuga col fuo Rèmerite uno del nome di fipictato Carnefice, fo di l'rincipe, mentre hauez condotto alle Carnificine tanti innocenti, e violétata l'Humanità a diuenire pascolo delle sue brutalissime brama; quale assenia, a efferii già stata pronosticata dagl'Auguri questa gran perdita;ma perche douca costare a Cristiani la Morte d'uno de suo più valorosi Duci, ch'egli credeua douesse essenia la lus sopramodo temuto, non la fuggi, e combattè, benche sicuro di perdere; sperando in sine douer riuscire vittorioso, se tante genti vecise li sossero state concambiate colla Morte d'un solo Ettio.

Fece fiepe alla ficurezza della fia Vita il fuggitiuo Attila cō Monte altifilimo di Carri, che folleuandofi per difenderlo, offetauano il fuo timore, e con quelle volubili tuote li rapprefentauano i trionfi fugati, lui quafi in fotre fleccato ritiratofi, non hebbe ardire d'vicire il giorno feguente, anzi paufeando non effere dall'ardore de vincitori violétato a nuoue battaglie, paurofo di perdere, fi fece drizzare vna pirra, per inceneririfi in quella, i el Pato altretto l'haueffesper non capitare ne viuo, ne motronelle mani de gl' Inimici. Così confonde l'Humana alterigia il Cielo: e le fiperanze fulla fragilità fondate riefcono vane ne 'Cuori de Mortali, come i foff dell' Aria agitata dal vento. Chi haurebbe mai creduto di vedere in tâta abietione d'Animo, e codardia di Spirito in vn Rè, che feco conduceua quafi in faficio auuniti tironfi, e che credeua di riportare tanti allori, quant'erano le braccia ful minanti de fiui Soldati portare tanti allori, quant'erano le braccia ful minanti de fiui Soldati

Sicommifero due grauissimi errori negl'ermergenti fauoreuoli a Romani di questo sanguino lo cossitio, che ripararono in gran parte le perdite de gl'Vnni con sollicui considerabili, vno da Etio, e l'altro da Valentiniano, da quali si violentata la Vittoria, e la Gloria a siggire da loro Eserciti, e ritornate a quelli de gl'Inimici, co quali procuraua pacificarssi, con incuitabili precipiti alla Cristianità, all'italia, & all'Imperio, e tutto ciò su estretto d'una suno derata gelosia di Dominanti, d'una cupi-

digia peruersa di vedersi soli,e senza compagni ne Regni.

Motto Teodorico, Torifimodo fuo Figlio, che, nouello Titio, cra spietataméte dilaniato nel Cuore per la ricordaza i selicie, sece có dilgeza cercare il Gadauere del Genitore estinto nella multitudine de gl'vecisi, acciò no peruenisse in altre mani, che nelle sue, come gema, che gl'era sì ca
rase prima che li sosse con controlo del succome gema, che gl'era sì ca
rase prima che li sosse con controlo del sono con controlo del sono del sono controlo del so

ce d'at-

ce d'atterrare vn'Inimico, se n'hauessero in numero considerabile aumentati de gl'altri. Politica, che coll'euento delle cose l'ingannò, e delufe;anzi perfuafe Torilmondo a ritornare addietro fotto pretefto, che fa. putafi la Morte del Padre nelle Spagne, non fi fossero ribellati i popoli, e nella prinatione del suo Rè hauesseto prinato lui parimente del Principato; Al che per molti capi non potè diffentire Torismondo. Consegueza somamete danneuole a gl'interessi dell'Imperio, che vide ad'yn tratto indebolirsi la sua potenza per la partenza di Principe così valorofo, come sminuirsi notabilmente l'Escreito d'Etio, onde cominciò a solleuarsi l'Animo costernato d'Attila, che raccolti meglio, che potè i miferabili auuanzi delle fue genti,e le reliquie sfortunate de gl'Vnni, se ne ritornò nella Pannonia, con pensiero di farne vendetta, tanto più rigorofa, quanto fuor di tempo, e all'improuiso intrapresa. Grande inauedutezza! hauer ne lacci la preda,e lasciarla fuggire: poter distruggere vn'Inimico sì formidabile, e concederli co ogni facilità lo scampo! Mà chi non vede, che ottenebra tal volta l'Humana scienza il Cielo, acciò, nelle caligini inuolta, conosca, che solo da quel Sole, che per tutta l'Eter nità risplende, deue mendicare i chiarori.

Il secondo errore su di Valentiniano, che diede l'vitimo crollo alle gradezze della fua Monarchia, e richiamò Attila alla deuaftatione dell' infelice Italia, acciò lagrimasse ne'venturi secoli gl'effetti della sua imprudenza. Temè questi delle grandezze d'Etio, dinentite di piccioli atomi smisurati Elefanti al suo pensiero, dubbioso, che così preclare vittorie, annesse a gl'applausi di tanti popoli, non li dassero impulsi di pretendere la Monatchia, e di scacciare lui dal Trono; onde aggiute le persuafioni di Massimo, Patritio Romano, che procuraua rendere biasimeuoli tutti i suoi gesti, lo fece vecidere; e ricompensò con ingratitudine, indegna del nome d'Augusto, così gloriose fariche, e disseminari sudori. Si disse, che Massimo inducesse a ciò l'Imperatore, per vendicarsi della violeza v fata da lui colla Moglie; bramofo di toglierli l'Imperio, già che lui non s'era vergognato d'inuolarli l'onore. Vide l'Huomo fagace, che Valentiniano perdedo Etio, toglicua il propugnacolo più forte alla sia Monarchia, e che col tagliarli'l Capo, scuotcua a se medesimo la Corona, come l'esperienza in fine rese manifesto, e palese.

Attila vedutofi libeto dall'Inimico maggiore, che temedie, fituolò in vu' baleno a'danni dell' Italia, che fola fra gl'ampi giri della Roman potenza participaua la quiete e feco conducedo Regi barbari, e Solditi ciudeli, flampò per tutte le fitade nel fuo viaggio caratteri indelebili d'odio, ed fituore: Il Friuli li prefiò l'aditto, per efegure i concepii penfieri, e i popoli dati alla fuga, per non diuenire preda de gl'artiglidi queffo Nibbio rapace, I lidicelor tempo di cogliere da tutti i Giardini Le palme della fua barbarie. Spinfe contro di lui Valentiniano vi p'o

de guerriero, e numero fo Efercito; ma questi dalle forze nimiche combattuto, fù sforzato a cederli co' trionfi'l passo; destinato al suo viaggio. O' quante volte rimirò allora colla mente Valentiniano la tomba del valoroso Etio, e scongiurò la durezza diquel Marmo, che copriua ossa così forti a concederlo a suoi Eserciti I ò come si pentì di quel fallo, che fi rendeua da tutte le penitenze irremediabile! ò quanto lo bramò Duce delle sue Squadre, dopo hauerlo reso timido Soldato dell'armata potenza delle Parche I conobbe, ma in vano, quei mali, ne' quali da se steffos era precipitato, senza alcuna speranza di più rissorgere.

La Città d'Aquileia trattenne tre anni continui questo rapidissimo fiume dalle inondationi; dalla quale mai volle partire il barbaro Rè, se non la vide vinta, per non confessarsi vincibile; onde consunte in tanto tempo quasi tutte le facoltà, e ricchezze de popoli alsediati, sù il rimanente distrutto dalla militare insolenza, ridotta quella celebre Città do. po vna funesta depopulatione ad vn'altissimo Monte di sassi, che fabbricarono la tomba a Cittadini estinti. Brescia, Bergomo, Mantoua, e Cremona furono dalla stessa crudeltà lacerate, che diedero sforzatamente nelle sue mura ricetto alla Vandalica empietà. Rauenna, che allora era la Reggia degl'Imperatori, arriuata a gradezza tale, che vguagliaua quella di Roma, spontaneamente si rese, hauedoli gl'altrui lagrimabili esempjinsegnato a vitare il proprio, cedendo all'incontrastabile forza; poscia girando per la Toscana, quasi infausta Cometa, giurò, che mai si sarebbe fermato, se Roma non l'hauesse accolto: colle fiamme de fuoi edifici non hauesse illustrate le sue Imprese : colle Catene de suoi Cittadini non hauesse composta Collana d'Immortalità alle sue. glorie : & il fangue Latino non hauesse in tutto estinta l'ardente sete de fuoi Soldati.

Restò nulladimeno repressa tanta audacia dalla piaceuolezza del Sommo Pontefice Leone, che andò ad'incontrarlo, accompagnato da principali dell'ordine Clericale, e Senatorio, e lo pregò a riuoltare altrone il suo viaggio; perche Roma era stata destinata da Dio Asilo de Sómi Sacerdoti, e Sátuario della Fede; alle sue parole aggióse Iddio i cócorfi efficacissimi della sua Gratia; onde restò quella Tigre addolcita, & incantato quell'Aspide, quando per ogni parte spiraua furore, e tramandaua veneno; alla prefenza di Leone ammuti, tacque, prestò ossequio, e giuerenza, e ne' gl'eserciti medesimi della crudestà si dimostrò pietoso, & astretto a partire. Confessando poscia a suoi, che oltre l'aspetto vene. rabile del Potefice, che perfuafo l'hauea alla veneratione, fu nel tempo stesso minacciato da due veneradi vecchi, stimati gl'Apostoli gloriosi Pietro,e Pauolo, che con Spade ignude alle mani, lo vestirono di graue timore nel Cuore, e con grauissime minaccie lo resero mite, mentr'egli mierena allori così funesti.

Ritornato in Vngheria, se non satollo di strage, almeno sopita quella gran fete, mandò Ambasciatori a Valentiniano, che li chiesero sua Sorella Onoria per Spofa, minacciandolo altrimente di farfeli conoscere Inimico, quado no l'hauelle gratiato di quanto li dimandaua, come Amico. Acconsenti alle brame del Barbaro Augusto per timore de comminati flagelli, onde li fù codotta la Spofa, che portò feco per dote la ruina dell'empio,e fra' le maritali allegrezze i lutti della sua Morte : esperimentata in vn' lago di Sangue, che gl'vsci dallenarici; mentrenella celebratione delle nozze sozzamente riempiendosi di vino, dopo i cibi ingordi di tante viuade, diuenne pascolo infelicissimo delle Parche nel fuo steffo sangue somerso. Chi non vede in questo successo, come la diuina Prouidenza drizzi ogni cosa quei fini, che impercettibili dall'humana fragilità, sono però giustissimi nella bilancia del Cielo? Ecco morire, diuenuto Sposo colui, che rese vedoue de loro Sposi tante Done innocenti. Spira nel fangue proprio, chi tanto n'hauea versato dall'altrui vene. Lascia intatta la Moglie, che solo per oltraggio del Pratello, volea impuramente toccare; ne' può arrivare in Roma, quando hauca indagata ogni strada possibile per entrarui.

Chi non crederebbe, che nelle furie impetuole di tanta crudeltà, si fosse scordato il Cielo della solita sua clemenza? Che nelle spietate vecifioni di tanti innocenti volefle redere formidabili i fuoi caftighi? Che nel rendere disertate d'abitatori le Città, fosse per palesarsi prino di quella compassione, che così lo commenda? E pure drizzò tutto ciòl'ineffabile benignità del Signore ad'un'bene per tutte l'Età memorabile; perche allora si meditauano dalla Mente diuina le fondamenta dell'Inclita Città di VENETIA, che nel raccogliere fra' suoi stagnitante Persone illustri, disperse per la crudeltà de gl'Vnni, douea con gloria inmidiabile di tutte le Potenze, diuenire stanza della Libertà, e abitatione perpetua della Religione: e sopra l'instabilità de flutti stabilire vita duratione così permanente, che mai fosse crollata per qualsiuoglia inuafione degl'Infedeli,e che stendesse i suoi pietosi Domini, oue' Attila hauea fatto scorrere táta empietà. Parea nella costernatione de popoli afflitti, che fosse restata ogni veneratione abbattuta; e pure l'alta Sapieza del Creatore diffegnaua vn' Senato, che sarebbe diuenuto tutto Maestà nel sébiate, e tutto veneratione nell'operare. Che douesse esserza per flagellare l'orgoglio di quell'Acqua, che servi di scorra alle barbare speditioni. Che douesse aspettare l'Italia la conservatione della libertà da quei popoli, che priui della propria, per timore delle Catene di seruitu, s'erano dati alla fuga. E che la Dignità de Sommi Sacerdoti fosse mantenuta illefa, oue' prima era stata così perseguitata, e vilipesa.

Dopo la Morte d'Attila appena il Sole termino vn' folgiro, che cfperimentò il Mondo la Morte di Valentiniano, accadutali per l'infidie

Annidi Crifto Parte Prima:

di Massimo, che vendicò l'honore perduto colla perdità del suo rapiro, rec s si di questa Morte ministro Tonsilla, Soldato valoroso del Capita-no Etio, che similmente per vendicate quella del suo Signore, s'accinse a tentarla, e fortunatamente li riuss?

Têne Valétiniano ani tréta lo Scettro dell'Imperio, vinticique in copagnia di Teodofio, e cinque di Marciano. Imperatore di quanti sin'ora
si sono raccontati, seposto miscrabimente a sinistri cuentida quali haurebbe potuto con facilità esimersi, se non hauesse rinchiusa la Dignità
Imperatoria si a muri, quando l'Armate nimiche solcauano i Maris Comettedo a gl'altrile più graui risolutioni, che richiedeuano escutrice
la sola sua Destra, per non erraresce non si sossi alto trasportare dal
timore gelos di perdere lo Scettro, a indebolirlo, per mancanza de
principali Soggetti della Monarchia, che reggeua.

# MARCIANO



l'Imperio di Marciano, che già cominciò nel qua tronerio cento cinquanta feguita la Morte di Teodofio, fico.

me i paffati, fottopofto alle folite viciffitudini delle.

Monarchie, e pati i confineti (conuoglimenti; effendo rari quei Principi; che poffino vantare così coffa
mi);

tela Sfera volubile del Dominio, che mai l'habbino.

te la Stera volubile del Dominio, che mai l'habbino esperimentata vacillante ne' moti. Le vessationi più libra. considerabili, che a vua forza cauarono le lagrime dalle pupille dique-

flo Cefare, hebbero origine dal sdegno crude lissimo d'vna Dona; quale non potè restare placata dalle lustinghe del talamo maritale, ne' dalle lustinghe del talamo maritale, ne' dalle lustinghe del talamo maritale, ne' dalle lustinicità di località della suppositiona compassiona del lustinici del lustinici

Seguita la Morte di Valentiniano in Roma, Massimo, che n'era sitato Cebra. Per la control del l'estimo Cestare, che sossi l'initari della tomba dell'estimo Cestare, che sossi costituta a quali la mole dell'ambito Dominio i quale acciò con felicità maggiore li succedeste, si sposò con Eudosia, Moglie dell'estimo Augusto. Peco però giouarono questi secondi legami, per rendersi captuo l'affetto d'Eudosia, perche già dai primi totalmente auuinta non volle altre Catene, che la rendessero Serua; e concedendo al primo Amore entrol sino Coure il primato, stimò il secondo meritenole d'adio, e d'abominatione; onde in vece d'amare Massimo come Marito, lo detestaua come l'iranno, estima del posto onoreunole, che otteneua, procutò, che fossi deposto dal Trono,

Scrisse vna lettera a Genserico, Rè de Vadali, che imperaua gloriosa-

mente

mente nell'Affrica, piena di tanti veemeti stimoli, che l'inuitauano adoccupare l'Imperio di Roma, e a scacciarne il Tiranno, quanti erano i caratteri, co quali eta delineata; in quella espresse così al vino il suo sde. gno, che v'impresse quello parimente di Genserico ; gl'antepose tanta facilità nell'Impresa, che sarebbe stato creduto vile, se non l'hauesse accettata: e gl'offerì sieura la preda, benche allora così discosta dalle sue mani. Non potè quel barbaro Rè participare più felici aunifi di questi. co quali era inuitato a Regni, e alle stragi, così domestiche della sua mano; Che però preparate potentissime Schiere di trecento mila scieltissimi guerrieri, condusse di nuouo in Italia il furore già assuefatto a colpire quell'infelice Prouincia. Massimo avuilito d'Animo alla comparsa di questo Esercito, che nel numero competeua colle Stelle del Cielo, proprietà de Tiranni, cedè libero all'Inimico il campo; depose's Scettro, che con indegna mano stringeua, e cauossi di testa la Corona, che mai più co indecoro maggiore hauea cite le tépie d'alcu Dominate, e si pose a fuggire; ma la sua fuga no fuggi le mani d'Orso, valoroso Soldato, che giudicandolo più degno della Scure, che del Trono, abbassò la sua gradezza sino a diuenire Carnefice di così vile Huomo, el'yccise,

Quello fu il primo effetto dello (degno d'Eudolașche quando fi foffe effinto colla Morte di quello folo reo, farebbe flato meno biafimeuole,ma le ruine di Roma, e d'altre famole Città la refero berfaglio di mille maldiceze, e tâti dâni inferiti la codânarono a sepiterni rimproueri-

Arrivato Genferico in Italia, e conosciuto da Romani il perfido pensiero, che nutrina, su abbandonata Roma; acciò restata senza disensori, hauesse la crudeltà diquesto Rè rittouata facilità maggiore di depredarla, e coronare in quella la barbarie sfrenata del fuo Cuore . Solo il Sommo Pontefice Leone, al quale simili vestationi erano ormai diuenute familiari, non fuggì, anzi incontrò con eroica intrepidezza il medesimo Rè, supplicandolo con vmiltà di vero Pastore a perdonare a tante pecorelle innocenti; e che se bramaua ricchezze, perdonasse alle Vite le voleua tesori, non hauesse profanati i Sagri Templi, custodi rigorofi della Sacerdotale pouertà; Ma poco frutto fecero quelle parole nel petto di Genserico, che haurebbero cauate le stille del pianto da Marmi; perche entrato col suo Esercito nella Città, non come faceuano gl'antichi Cefari, per eccitare allegrezze ne popoli, ma per cagionarli lagrime, & infelicità; pole ogni cola a sacco, senza distinttione alcuna delle case de gl'Huomini, e de ricetti di Dio, e concesse per quatordeci cotinui giorni a suoi Soldati vna preda opuleta, ch'era stata parto infaticabile di tanti Imperatori per multiplicata ferie di Secoli. Solo potè ottenere Leone, che si astenessero dalle vecisioni, e da gl'ince. dj de gl'Edificj: bastado l'Oro in abbodaza così grade raunato, e geme d'impareggiabil valore ad'arricchire quei famoli ladroni; quali, le non fati, almeno pieni di spoglie tanto pretiose, vsciti di Roma, fecero lo Resso in altre principali Città; elsedo di più accaduto all'infelice Capua effere sino da fondamenti distrutta, perche hauca voluto difendersi dal. l'invasione ; tal'era l'infelicità di quei tempi, ne'quali'l difendersi era

offesa degna d'ogni castigo. od a

Riportò nell'Affrica per preda più stimabile di tutte l'altre l'empia Eudofia conduc fue Figlie, che tardi si penti dell'errore, e come Femina pianse amaramente il suo fallo, ma non furono quell'onde sufficienti a dare il naufragio ad'vna colpa, che prouocò a fingulti, e molto più al Sangue tanti innocenti. Fù vna delle di lei Figliuole data da Genferico per Spola a Trasimondo, suo Figlio: a quali Sponsali piacque a Dio di cocedere le benedittioni del Cielo, se bene per mani sacrileghe trattatia poiche ne'nacque Ilderico, che diuenuto vero Cattolico per le fante efortationi, & affiftenze della Madre, correffe gl'errori, cagionati dal Padre nell'Affrica, rendendola tutta Cattolica, e vi fece ritornare trionfate la Fede, che in tempo del Genitore viuea nascosta pe'l timore nelle fpelonche, e ne gl'antri; suggendo il misericordioso Iddio dall'amaro timo di tante difgratie il miele di questo gran bene.

Così Roma, dopo i danni riceuuti da Gotti, esperimentò quelli de Annidi Vandali ancora, non essendo scorsi che soli anni quarantacinque dalla Cristo prima alla secoda inuasione: flagellandola con geminate calamità il celeste Maestro, acciò hauesse tralasciati quegl'errori, che la rendeuano meriteuole di tante pene. Di perdite così irreparabili fu ministra vna Donna, che agitata da gl'aculei pungenti della vendetta, da quali era trafitta, non temè perdere la Patria, le Figlie, la libertà, e se stessa, con sforzare l'Infelice Italia più a sospirare gl'odi d'Eudosia, che le crudeltà

di Genserico .

Seguita la partenza dell'Esercito Vádalo da Roma, colla quale partì la Maestà, e la gradezza di tutti i Cittadini, repeterono i paterni Penati i popoli già liberi dal timore,quali ritrouarono spogliati, e predati : videro quell'infelice Città diuenuta più simile a Deserti de gl'Anacoreti, che all'abitationi de gl'Augusti, Asciuttate finalmente le lagrime, e data qualche tregua a sospiri del Cuore, vogliosi di riparare in parte le ricenute ruine, eleffero per Imperatore Austo, preclarissimo Senatore, a cui l'Età amanzata, e l'algente canitie del crine inserina Gravità, e veneratione, dal quale per la prattica de trascorsi successi si speraua maggiore cautela a venturi. Marciano sentì quest'elettione in Costantinopoli, che fu sopra modo applaudita, si per le codicioni riguardeuoli del Candidato, come per la speranza, che'l Romano Imperio douesse nell'-Occidente rissorgere, auualorato dalla di lui prudenza, e maneggiato dall'afferita desterità dell'Eletto.

In quei giorni medefimi si diuulgò in Roma la Morte di Marciano,

#### La Monarchia d'Oriente 62

vecifo col veneno da fuoi: ch'erano congiurati contro la fua bontà, e felicità del pacifico Oriente. Tanto è vero, che i precipiti maggiori dell'Huomo deriuano da più obbligati: es'ordiscono da familiari i tradimenti, che straordinarie apportano le sciagure. Visse anni sette nel l'Imperio, si può dire con ogni felicità, perche l'Armi Nimiche non osarono molestarlo in Casa; e più felice ancora, se quelle degl' Amici li fossero state fedeli . Fù fauorito il suo Principato dall'assistenza così occulata verío la Chiefa del Sommo Pontefice Leone, che se sforzò Attila ne tépi di Valétiniano, a ritornare addietro, tentò di fare lo stesso anco con Genserico; e se non l'ottenne per le colpe de scelerati, almeno l'astrinse a non apportare all'infelice Roma quei danni, che stabiliti hauea nel fuo barbaro petto. Visse questo Santo Pastore nella Catedra Pontificia anni venti vno; ne quali esperimentò trauagli così graui la Chiesa, che fe non hauesse hauuto custode vn' Leone di Santità, e di bontà così rara, difficilmente sarebbe stata protetta da gl'Animali, che tanto crudelmente l'affalirono; poiche oltre i Barbari, l'Erefia con empito forfe mag. giore la sconuolse, e nell'universale eccidio de Corpi, non mancò appor, tare all'Animepercosse assai più sanguinose; onde nell'anno quatrocento cinquanta vno celebrò questo gran Sacerdote il Concilio generale Calcedonense di seicento trenta Vescoui, in cui su condannata l'Eresia di Nestorio, che bestemiaua essere Cristo puro Huomo, senza alcuna vnione colla Diuinità; e di Eutichio Costantinopolitano, che asseriua in Cristo essere così cofusa l'Humana colla Diuina Natura, che senza distinttione alcuna erano vna stessa cosa diuenute. Commise lo stesso Sagro Congresso all'ardore delle fiamme i falsi libri de Manichei, come infruttuofi, e sterili rami ; e Dioscoro Vescono Alessandrino, difensore de seguaci d'Eutichio, fu con ogni rigore conuinto, e dannato.

#### LEONE PRIMO:

Anni di Criito

tom.3. Priceop. 46.3.

CCVPO' il luogo del morto Marciano Leone Bellica, coronato coll'Imperiale Diadema da Anatolio, Patriarca Costantinopolitano. Li contrastò alquanto tempo la Dignità Asparre, traditore di Marciano, che su'l veneno dell'estito Augusto volca fabbricarsi

vn Nettare, che gl'hauesse raddolcite le consolationi protele, e inuaghito delle fiamme irradianti dell'Imperio, non temena di restare esca di quegl'ardori , purche n'hauesse po-

tuto godere da vicino il fplendore;ma l'effere perfido Arriano, fu cagione, che non potè arriuare, doue i fuoi vani per fieri lo guidauano, perche i Cattolici no volleto con tanto pregiudicio della Fede assentirui. Que-

fla fil la prima pietra, sopra di cui s'incominciò a fondamentare l'Impe- Enegperio Greco, che poscia colla riuolutione de celesti moti si rese così famolo, e potente nella Scena del Mondo. Fù'l Principato d'Oriente fotto la scorta di questo Augusto colmo di felicità, parendo, che recisi almeno i più pericolosi Ciptessi delle disgratie, solo vi vezzeggiassero i Gigli odorofi delle confolationi,

Non esperimento le felicità medesimel'Occidente, che già assuefat- Diac. to ad esser ricetto della Tirannide, e ricouro de Barbari, su più che mai trafitto da consueti strali con sanguinose piaghe sino alle viscere. Appena Leone falutò l'Oriente collo Scettro alla mano, che conuenne ad Auito deporlo in braccio della Morte nell'Occidente. Fù allora in Rauenna dall'Escreito di Leone solleuato alla Cesarea Dignità Maiorano Principe d'ottime condicioni, e che nel decorso d'anni quatro, che visfe, procurò con lufinghe piaceuoli accarezzare la pace . acciò non fosse fuggita da quei contorni, e colla fua riuerita prefenza haueffe riffarcitt all'infelice Italia i danni cagionatili dalle guerre; nulladimeno il furore. di Marte, che esule si vide dalle mani de gl'Inimici, sdegnosamente s'introduste ne gl'Animi di quelli stessi Soldati, che come Amici l'haucano fauorito,e all'improuiso l'assalì, & vecise; nulla giouadoli le liuree della pace, per farsi credere alieno delle battaglie : seguita la sua Morte in Dertona, Città della Gallia Cifalpina; effendo pur troppo vero, che tal volta quel Mare stesso, che prima serul all'Huomo di tranquilla calma per solleuarlo, può partorirli deplorando naufragio, e doue piantò la natura per ficurezza i lidi, spesso derina inconsolabile il pianto.

Seueriano, eletto dopo l'eccidio funesto di Maiorano, esperimentò notabili sciagure, che li furono apportate dalla crudeltà di Biorgo, Rè de gl'Alani, che impresse cicatrici, per tutte l'Età indelebili, a popoli di Triuigi, e suoi contorni, scorrendo con l'empito stesso il Friuli, e l'Istria, quali idegnatissimo Oceano, che rotto l'argine debole dell'arena allaga con ineutrabile fommersione ogni cosa ; la Fortuna però non gl'arrise colla stessa prosperità di successi nel ritornare addietro; perche nel folo vedere il volto di Ritimero, valorofo Capitano, inuiatoli contro per raffrenare la sua audacia, restò atterrito dallo sguardo, e dalla Destra estinto, con strage orrenda de suoi appresso'l Fiume Benaco, che scorre nel Bergamasco: mirando nel corso vecimente dell'Acque veloce la fuga de fuoi trionfi, e ridotta dal ferro in spuma la sua insolenza; co. mei di lui argenti erano stritolati frà sassi. Non reste le vele dell'Imperio Seneriano che vn folo Lustro, perche percosto da ful mini incuitabili delle Parche, fù necessitato a soccombere alle sue forze; quando hauea così gloriosamente trionfato de gl'Alani con tanta loro mortalità.

Il terzo Scettro fù concesso dall'Esercito ad'Antemio, genero del defonto Marciano, già da Leone inuiato in Italia a cogliere palme di vit-

toric,

# 64 La Monarchia d'Oriente

torie, e alloti de trionficontro i Nimici del nome Latino; ma l'emulacitione, e l'inuidia introdotta con violenza nel Cuore di Geruado, che in quei giorni efercitata la Prefettura della Narbona, li contraftò il possibo, che con depressione della propria siperbia, che diutenne vile ludibio de Soldati d'Antemio, qualia viua forza li tolsfero dal volto la maſchera ridicoloſa d' Augusto, e lo costrinſero a viuere esilato da Roma, quando volea, che apparssis perpetua Cittadina di quella Reggia famola la sia abitione. Dallo stesso pretes Solio precipito Patritio Romano, che con piede troppo tremante cos di sistiuti e nella caduta rice-de cost grate percosa, che ini si trouò col Capo a sipriare l'Anima sin-

perba, oue credea con gloria di fermarui le piante.

Queste scosse, alle quali soggiacque l'Italia per la mutatione di tanti Principi, e di Principati si breui, scossero la quiete dall'Animo di Genferico, che poco potea durare tranquilla frà le tempeste de suoi alti penfieri, e determinò di ritornare a riuedere Roma, e l'Italia, che nell'antecedente ingresso l'hauea accolto con tanta piaceuolezza, & arricchito di tesori di sì gran pregio. E' opinione d'alcuni, che a ciò fosse indotto da Eudofia, che viuendo ne Deferti dell'Affrica, li parea d'effere dinenuta Anacoreta, se bene di peniteza non vera; onde per ritornare di nuo. uo al Giardino delle perse delitie eccitò Géserico a passare il Mare inulia curadofi, che si celebrassero altri funerali a suoi cocittadini colle divise di Morte, pur ch'ella hauesse prestate le bramate Cunne a suoi iregolati penfieri.L'apparecchio fà grande in corrispodenza de vasti fini del bar. baro Rè: Legni in numero confiderabile: Armi d'ogni forte: Soldati in copia, e valorofi, che li perfuadeuano vna vittoria poco ò nulla diffimigliate dalla prima; Iddio però, che volea Roma, quasi Oro pretioso, purgata dalle colpe,e no totalmente diftrutta,e nella cognitione delle pro, prie milerie folleuata dal pelo de peccati, no permile, che quelti lecondi affalti restaffeto dalle prosperità secondati, come i primi; poiche capitato alla difesa d'Italia Basilisco, guerriero famoso, inuiato dall'Imperatore Leone, Fratello della Moglie, conformidabile Armata: aggionteui le forze d'Antemio, combatte valorosamente l'Oste nimica appresfo Pampolonia, e refe il Mare, che non può ingannare nella rappresentatione de gl'oggetti, veridico testimonio di singolare vittoria, e d'yna vergognola perdita di Gensenco; che pianse frà l'onde i tuoi Legni, e i Soldati ingoiati con ricchiffime supellettili; benche aspirasse ad'assorbire l'Imperio di Roma co'fuoi tesori. Si conobbe il superbo costretto a titornare vmiliato nell'Affrica, e colla memoria de passati trofei a piangere più infelicemente le vessationi presenti; li pare , che'l Pelago intumidito ne'flutti li rinfacciasse la sua depressa alterigia: e che'l iconuolgimento dell'onde con rauco mormorio li diceff., che pe'l più ingannano le speranze del trionfare, come esse poteano cagionare naufragi a chi ne

**iperaua** 

fperata contenti. E certo, se Bassilico si soste feruito della vittoria, che tenea rinserrata nel pugno, l'haurebbe gionto sino in Cartagine, e coll'acquisto di quella samosa Metropoli haurebbe acquistato per nuouo Seruo di Roma quel Dominante linimico; ma, ò che Dio conservasse vigoroso accora quel Barbaro, di cui solea seruiti per cattigare le college de catriui Fedeli: ò che sosse comprato il valore di Bassilico coll'Oro di Genserioo, e reso abietto seruo delle ricchezze di chi impoueriua di gloria si contento dell'auuenturato successo, nè volle seguitare il suggituto Redruzzò bensi in Sicilia il cosso fortunato dell'Armi, dalla quale con obbie applauso (cacciò i Vadali; restado nel tempo stesso ammirata la sicilia; e l'Affrica per la di lui fortezza, con consternatione, e

lagrime de profligati Tiranni.

No fu questo però il fine delle vessationi d'Antemio; perche Ritimero, dinenuto infolente, e superbo per le depressioni di Biorgo, Rè de gl'-Alani, spezzò con enorme empietà le strettissime catene di parentela., che lo teneano auuinto con Cesare, dal quale hauea riceuuta in Moglie la Figlia, e fe li ribellò, procurado di vederlo abbattuto colle fue Armi, quanto era stato solleuato a gl'onori dalle sue gratie. Restò per qualche tempo nascosta questa fiamma sotto le fredde ceneri della fintione per opra d'Epifanio, Vescouo di Pauia; ma in fine la sua gra superbia deluse la bontà del Santo, e la data Fede, tramandando all'improuiso sino sù le porte di Roma voracissimi incedi colla rotta, e Morte di Bilimiro Gotto, che partito dalla Narbona, era venuto, beche co infausti eueti al sollieuo dell'oppugnato Antemio. Atterrì in guifa tale questo colpo l'Ani. mo d'Antemio, che come la perdita di quell'Efercito gl'hauesse rouinati gl'eserciti tutti delle Virtù, abbadonò l'Imperio, e lo rinotiò al Senato; restado quell'infelice Città piena di cofusione, e d'orrore, priua di Capo, che la reggesse, e ficraméte trafitta da strali di crudelissima fame, e d'altre infirmită; quale maggiormete s'accrebbe coll'etrata del perfido Ritimero, corteggiato da tante furie d'Abisso, quati surono i suoi Soldati: che v'introdussero le solite crudeltà dell'altre due antecedenti depopu. lationisperdedo la misera Roma in questa terza caduta affatto le restate scintille dell'antico splendore, e ridotta in tomba di Cadaueri estinti, e in culla dell'altrui crudeltà, che si nutrì col sangue de poueri Cittadini, squarciandoli in mille parti le mammelle dell'auuanzate Sostanze; poco giouò ad'Antemio l'essersi spogliato delle vesti d'Augusto, perche restò priuo di Vita, se bene ridotto in abito di priuato, per non morire; hauendo più tosto seruito a multitudine indicibile d'infortuni per quatro anni continui, che imperato a fuoi Popoli.

Non mancò la diuma Giustitia di fare le vendette d'Huomo sì scelerato, quando l'humana in tutto sbigottita, non hauea più strali per ferirko,ne' mani per traffiggetlo; perche i semi dell'vsurpato Imperio, maturati col spatio di soli tre mesi, produssero i frutti della sua Morte, che esperimento surio la baccante nelle proprie viscere, e ritrouò in quella simmortalità de cassissi, quali nell'altra Vita gleramo destinati. Conobbe il scelerato Ritimero, che i Scettri indegnamete rubbati, rendono insclici Serui gl'vsurpatori, e mometanei gl'acquistic coll'espetatione di pene sempre duranti. Confesso, che lingratiudine, pritando l'Huomo degl'ornamenti più rari dell'Animo, non può godere felicità alcuna, risterbandosi il diuino surore a fulminarli col solo onnipotente suo braccio.

Seguirono altri accidenti confiderabili alla cadente Monarchia del. l'Occidente, e l'agrimeuoli euenti, che la fiune flarono, e la coltrinfero a lagrimare pe l'infortopo importuno di multiplicati Augulti, e per le brame troppo eforbitanti degl'ambitiofi. Sepellito co funerali delle maldicenze Ritimero, & accompagnato alla tomba co fingulti inforti oc' Cutori, non per la di lui mancanza, ma per i danni inferiti dalla fua crudeltà; fii dal popolo appellato Cefare Olimbrio, che in quei pericolfie mergenti era flato inuato da Leone o coopio feferciti on Italia; e questi fimilmente foli quatro mesi ne' godè il titolo più che'l Regno, perche lo rapil Sepolero; quas che in quel Secolo di fangue feruisfreo i Cefari all'affitta Roma più per conessifasti oggetto di compassione fra i

morti, che d'allegrezza frà i viui .

Glicerio, Patritio principale Romano, seguitò ad'ascendere il vacan te Trono, ma contro'l volere de Popoli, che furono violentati a riconoscerlo tale, minacciati dall'Armi di Gundibaro, nipote d'Olimbrio; la Sorte però lo chiamò a stato prinato, benche più sicuro, assunto al Clericato, e Vescouato della Chiesa Solonica. Così restò occupato l'Imperio da vn'altro Patritio di Roma, appellato Nipote, iui mandato a questo effetto con forze considerabili dall'Imperatore Leone; quale nulla restò atterrito dalle disgratie degl'antecessori Principi, persuadendo l'ambitione a superbi, che'l merito li guidi a gl'onori, e che non possino temere, quado hanno la Virtù per scorta, di cui fi persuadono possessori Ciò fu per causare sconcerti maggiori a gl'interessi periclitanti d'Italia, in vece di souuenirla; perche Gundibaro, ostinato in mantenere l'acquistata Monarchia a Glicerio, mosse fierissima guerra al mouo Cefare, che se non fosse stata terminata dalle sante perfuafioni dell'accennato Vescono Epifanio, valeuoli più di qualsinoglia ferro a penetrare i Cuori, haurebbe fatto scorrere più sangue dalle vene sopra la Terra, per delitiare la Morte, ch'ella non tramanda alimenti di Vita, per conseruatione dell'Huomo. Nipote adunque restato in pacifico possesso del Principato mandò i suoi Eserciti cotro i Visigotti che nelle Gallietrauagliauano l'Imperio, escuoteuano il giogo all'vbbidienza, inuiandoui Oreste, Capitano valoroso, che accompagnato da

corag-

coragio incomparabile al fícuro haurobbe raffrenata l'inforta ribellio.

10, (Ep iù godendo de fasti fallaci d'vn'ambito Imperio, che delle sicure vittorie delle sue armi, non si fosse foordato dicibelt, gelgera, per diuenire ciò che non eraspoiche giunto in Rauena, si ferul di quella Spada, che hauea attenuto da Nipote, per colpirlo nelle grandezze, sacendo gridare Augustolo suo Figliuolo per imperatore. Questi successi gridare Augustolo suo Figliuolo per imperatore. Questi successi di tanti inganni atterrirono Nipote, che cede all'incossanze della Sorte mutabile il sossi primo suo per successi di la successi di canti proprie passioni, che non hauea fatto in Roma quello di tante Nationi, e vassali, successi alla successi alla successi succ

S'uni Augustolo a Genserico, Dominatore dell'Affrica, per assicurats in maggiormente de rapiti Stati; ma Genserico arriuato all'Erà cadente, sin accellitato maneggiare! Amurico sinimici, da quali non porca sperarealeuna vittoria; testando egli ancora preda di Morte, benche l'haueste ossequiata in tempo di sua. Vita colle spoglie di tanti cestiniti.

La Catastrofe delle riuolutioni, & inquietudini Occidentali non lasciò tanto libero l'Oriente, ch'egli parimente non fosse necessitato in qualche parte a commouersi, benche non totalmente a crollare, Asparre, non hauendo mai potuto indurre Leone a creare Cesare Ardabure, suo Figliuolo, s'armò contro di quello, e si sforzò godere con violenza ciò, che non hauea potuto colla piaceuolezza ottenere. Li fal-Il nulladimeno il pensiero, perche aspramente battuto da Basilisco, che subito si richiamato di Sicilia, a reprimere l'orgoglio dell'insolente Nimico, fuvinto, e tagliato a pezzi, assieme coll'inaueduto Figlio nella stessa Città di Costantinopoli, che in vece di seruirli per Trono di gloria, diuenne Carnificina delle lor membra, recidendoli col ferro il Capo, quando credeano prepararsi'l Cesarco Diadema per coronarlo. Così opprime il Cielo chi non deprime i folli pensieri della sua mente. Da questi tumulti, benche essimeri, nell'Oricte, inforsero quelli di Valemiro, Rè de gl'Ostrogotti, che assieme con Teodomiro, suo Fratello, stantiaua nella Pannonia. Inuasero questi spietatamente l'Illirico, e minacciauano col terrore dell'Armi introdurre per tutti i Regni di Leone conturbationi, e ruine, quando Leone, che hauea sposata la volotà alla pace, e che conosceua i frutti abbondanti, che da terreno sì fertile sarebbero stati tramandati per se,e per i suoi popoli, no hauesse co subiti lenitiui raddolcita la principiata piaga, e smorzato dolcemete vn'incendio si grande, con cedere all'inimico Rè il pacifico possesso delle Panonie, e della Misia, co che se lo rese Amico, comprandosi beche a caro prezzo la quiete. Riceuè per sicurtà, & ostaggio della bramata traquillità il Figlio di Teodomiro: detto Teodorico, fanciullo,

The state of

che nella (carfezza d'anni era abbódante di dotí fingolatifime d'Animo, e di Corpoyquale refiè poficia maggiormente flabilita; quado Leone co auguffa magnanimità rimadò il caro pegno al Padre Todomiro; a cui eta teftato l'inticro poficfio del Regnode gi'Oftrogotti per la Motte del Fratello Valamiro, che nella guerra co'Sctti fi pacificò colle Parche; dode coll'acquifio del Figlio riconobbe Leone per Padre delle confolationi maggiori del fuo Cuore . Appena godè la libertà Teodorico, che trafportato dal genio di coraggiofo valore combattè i Sarmati, e li vine, refiado il di lui trionfo coronato dal Regio Diadema di Babaco loro Rè, che gle lo gettò a piedi . no fato fofpirandone ne' gl'vltimi ancliti la perdita, come tramadado negl'eftremi fiati lo Spirito. Trionfo, che fur vialba, non incerta mediaggiera di quel felicissimo giorno, che lo do-

uea palesare Luminare risplendente d'Italia.

Altre vessationi esperimentò l'Oriente, mentre regnò Leone; perche in Costantinopoli, Reggia della Maestà di Cesare, insorse vn'incendio sì grande, che parea diuenuta Sede dell'Abiffo, e d'ardori. Stendeuafi questo fiero Elemento in tutte le parti principali della Città, nella quale per quattro giorni continui hebbe deliciofissimi cibi; incrudeli con ogni furore non folo contro gl'Huomini, ma contro gl'Edifici principali, sforzati i sassi alla veemenza di quelle siamme a lamentarsi colle crepature, e a sospirare nelle cadute, non perdonando nè al real Palagio de Senatori, nea Templi venerabili de Sati; perche come strométo del sdegnato Signore colpina, per védicare le colpe de peccatori; acciò a quei splédori hauessero i scelerati vedute l'oscure caligini de loro vitje col prouare quato si rédi formidabile il Fuoco, che per la debo le mano de gl'Elementi è soministrato, imparassero a vitare quello, che la fortissima mano di Dio destina a maluagi. Capeggiò frà quelle fiame vn'eroica attione d'Asparre, che pigliando nelle mani vn vase d'Acqua, e portandolo per le strade, ou'era necessario di smorzare gl'incendi indusse moltitudine innumerabile di gente a fare lo stesso, attratti da così raro esempio, che a quelle fiame diuoratrici opposero quelle della loro carità, per estinguerle. Donaua yna moneta d'Argeto a ciascheduno quale in quel gran' Fuoco purgata, si conuerti in Oro pretioso di lode al suo zelo.

La Città d'Antiochia ne tempi stessi sino da fondamenti si scosse per vn'ortibile tetremoto, con cui imparatono i Mortali dalle creature infensate a rissinatifi coll'emendatione de falli, a cassigni di Dio. NelleCampagne di Bifantio piouè cenere in abbondanza si grande, che atriuò all'altezza d'vn' cubito; Fortunati que i popoli, se con quelle ceneri
hauesseropreparata la Quadragessima a lorto Viti, e con quelle polui di
penitenza hauessero conosciuta la propria viltà, deponendo l'orgoglio,
e l'ambitiono

Eini Léone di reggere l'Imperio d'Oriente col finir de fuoi giorni-hauendogouernato quel vafussimo Principato, 6 non totalmente in pace, almeno con tranquillirà affai maggiore, che no esperimento i Occidente, anni diccisette, Non Ialciò di se prole mascolina, hauendolo sa uorito il Cielo solo di due Femine-Arriana sposta a Zenone, che poscia ascese alla Monatchia, e Leoneira a Marciano, Figlio d'Antemio. E' però opinione di molti, che Arriana non fosse su siglia, ma Sorella. Nominò nell' vitima testamentaria volontà al Regno Leone, Figlio d'Arriana, e di Zenone. Meritò per la sua gran bontà, pieta, evalore, che l'Cutore de Cittadini li semisse più degnamente di tomba, che la Terta, e che i Funerali li fosse più pomposamente celebrati dall'Acque de gl'occhi piangenti de popoli, che da gl'ardori delle fiaccole accese.

# LEONE II. c ZENONE I



REDITO lo Scetro dell' Orientale Monarchia Amidi Leone, Nipote dell'eftinto Cefare, quale per effere Critio fiato maneggiato folo pochi mefi dalla di lui mano, 474 non lafecò molto da tegiftrate delle fue operationi, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011,

re la canitie dell'operare:e apprefero gl'ambitiofi non effere più famoile; fo, chi procura di folleuarfia Troni, che chi nulla fiimandoli, li rifiuta,
come impedimenti alla quiete, e oftacolo al ripofo. Vide flupefatta
quell'Età, procurare il Figlio l'efaltationi del Padre, quando è proprio
de Genitori affaticare fenza refpiro, per folleuare alle grandezze i Figli.
Diuentò Leone Perfonaggio ordinatio di Corte, e apparte Soggetto di
ffraordinaria veneratione Zenone, che dalle tenerelle mani dei Figlio
riccuè il granofo Diadema del Principato 3 & affermano granu Scrittori, che in pochi giorni dopo hauer rinonciato gl'Oftri Imperiali al Padre, confegnò ancole spoglie mortali al Sepolero: dal quale riccuè più
faporofi sonni, che non apportò il comando a Zenone, che lo tenne il
più delle volte fuegliato.

Mentre adunque Zenone vilitaua i Stati dell'Imperio, a quali era flato affunto, per afficurarli dall'inuafioni, e fi ritrouaua in Calcedonia; Verrina fia Boucera, e hed imal'occhio lo miraua a fafticosì fiblimi innalzato, a guifa di Maliarda venefica, gl'auuenenò la Dignirà collo fguardo, e folleuò l'Animo di Bafilico fuo Fratello, che per le vittorie già ottenute cottro Genferico, fi giudicaua meriteuole di Corona, a procuiatif l'Imperio, e a faccatanne Zenone; come gloriofamente gl'auen-

ne

ne,essendo stato riceutto, e giurato per tale in Costantinopoli; e questi futono i primi contenti, che dal Principato ne riporto Zenone; mai lampi di luce si vaga nell'apparenze sole risplenderono alle pupille di Bassissica con la corona li crollò in va subito sa le tempie, non hauendo la pottuta rendere permanente per l'enormità de suo Viti; perche essendo persido Settatore dell'Eressa di Nestorio, e perfecutore actroce de Cattolici, quei stessi o precipitarono dalle conseguire grandezze, che ggli hauen inuitato contro lo sienturato Zenone, e rigorosamente lo bandirono dall'Imperio col Figlio, e la Sorella Verrina conuertiti prodigiosamente i Strali ausentati contro Zenone, in Carone, che si di nuovo restitutivo a fasti primieri; trionfandoli gaudio ne singulti del Cuore, quando i funerali dell'essi impegenti con l'allegrezze di Bassisso.

Staua l'Occidente spettatore di queste Sceniche mutationi dell'Orientale Principato: credendo radicati più che mai gl'vlini della pace ne' propri terreni, quando a lui vgualmente inforfero agitationi, che affatto lo fradicarono, e ne pullularono infausti Cipressi di strage, e di ruina totale della Monarchia : perche furono colpi non aspettati, e piaghe no preuedute, e meno temute. Furono gl'Eruli, e i Turlingi quelli, a cui diede la Sorte il vanto d'hauer posto perpetuo freno, e termine ad'vn Imperio sì formidabile, ne gl'anni dell'edificatione di Roma mille ducento venti noue, e cinquecento venti noue dopo che Giulio Cesare hebbe imperato. Questi partiti da confini dell'Vngheria, s'accinsero al possesso dell'Italia, già di Reina del Mondo, diuenuta ludibrio della Fortuna, e di Madre de più fourani trionfi conuertita in Teatro di perdite, e di calamità, eletto fuo Capitano Odoacre, il più prode guerriero, che in quei tempi viuesse frà suoi . Arriuati a confini dell'italia ritrouarono l'oppolitioni d'Oreste, Padre d'Augustolo, con scielta, e numerosa Armata.ll desio di quelli d'occupare l'altrui, e in questi di disédere il proprio, cagionò oftinato, e fanguinoso conflitto; ma mancata la fedeltà ne Sol-

Annidi Crifto 477-

reîte condotto in Piacenza dopo molte infelicit à nella perdita della Vi.
ta fi filmò felice, tolto all'altre feiagure, che s'andauano preparando dal
Deftino alle difgratie del Figlio, che non fu mai prù mifero d'allora, che
i Soldatt il mifero la Corona ful Capo.
Intefida Augustolo gl'e uenti finistri delle Squadre del Padre, come i
fortunati cafi dell'inimico, si parti di Rauenna, per triouratfi in Roma,

daīi d'Orefte, che in būona parter ricorfero ad Odoacre; mancò lo Spiritro pariment al fuo Cuore, & alla Defta il valore; sonde fuggì, s falauofii pieno di confusione nella Cirtà di Pauia; quale fostenuro qualche, giorno d'affedio, sti prefa a viua forza dal vitrorios Odoacre, e conceffa per premioalla militrare insolenza, che la deturpò in ogni lato: & O- Himandola in quelle vessarioni Porto più auuenturato; quado nel viaggio cadendoli a Tetra gl'Imperiali Stendardi, come futuri pronossiei di fuenture, li cadè l'Animo ancora nella disperatione: e stimò più cauto consiglio, abbracciare altra Vita, ritirata, e sicura, che shauesse desenuo dai fullmini, soliti a percuotere l'altezze delle Dignità, e si consetò morire in pouertà volontaria; già che le ricchezze del suo Imperio erano state vna rete, che gl'haueano pescate tante infelicità.

Così terminò la Monarchia dell'Occidente in Augustolo, che nella diminutione del nome del suo Duce, vide siminutio gni grandezza 3 in cui restò estimo non solo il valore, ma le memorie stesse de grandi Angusti, che accrebbero le loro glorie sino a gl'vltimi confini dell'Vniuer-so, e l'auuicinarono alle Sfere. Che trasportarono in Roma gl'Imperitutti del Mondo, e i soro Rèauuitni, feruendoli per deliria le lagrime de glincatenati Monarchi. E non s'umiliarà la vana superbia dell'Huomo alla caduta d'un Principato, cosolidato da tanti trionsi, reso glorio da innumerabili tributi, fortificato dall'argine insuperbia del retro, e

d'Oro, che seruiuano di sicuro riparo ad'ogni ostile inuasione?

Odoacre nobilitato da questa singolare vittoria, temuto, & inchinato da tutti, arriuò in Roma, condotto a trionfinel Campidoglio, e stimando vile il titolo riueritissimo di Cesare,e d'Imperatore, che per molti se. coli, quafi Sole nel Firmamento dell'Vniuerfo, era stato adorato da popoli, afferendo, che molti l'haucano deturpato col lasciarsi vincere, e debellare, lo rifiutò, e volle effere appellato Rè di Roma, e d'Italia. Affieme col titolo godè acora i frutti maturati del suo Regno anni quatordeci, per viltà de gl'Italiani, che hauendo perso il passato valore, giaceuano più abbattuti d'Animo, che di forze; mai vi fù alcuno, che tentasse oppugnarlo, standosene immersa in profondo letargo d'otio, e di pigritia la Romana Virtù; anzi partito d'Italia Odoacre, & andato in fauore de gl'Eruli fino a cofini del Danubio, ch'erano vessati coll'Armi da Feltro, Rè de Rugi, fù la di lui lontananza, come la prefenza, offequiata, e dimata; non rifuegliossi la mente d'alcuno alle solite Eroiche Imprese: non tentarono scuotere il giogo di grauissima seruitù, che gl opprimeua: come non conoscessero le miserie, nelle quali viueano con tanto disonore inuolti : e resi stolidi per i loro falli hauessero assuefatto il dorso non tanto a flagelli del nuouo Rè, che a castighi seueri di Dio.

Mentre in fonnifero così perniciofo prostefa fi titrouaua Roma, e l'Italia; Teodorico, che seguita la Morte del Padre Teodomiro regnaua
frà gl'Ostrogotti in Panouia, carissimo all'Imperatore Zenone, da cui in
segno d'Amore era stato decorato de fasti Consulati, e d'vna Statua
di bronzo nel foto famoso di Bisantio, ad'imitatione de gl'Eruli, che in
Italia haueano piantate radici così forti di Dominio, e di gloria, determinò d'intraprendere le stesse cariere; e se dall'Oriente era ammirato

come Colosso immobile di bronzo, l'hauesse l'Occidente veduto mobile Sfera di Fuoconell'operare: ene' chiese licenza a Zenone; prometendoli; che haurebbe liberata Roma dalla Tirannide d'Odoacre, e piantatiui i vessili d'un Rè, che li sarebbestato Amico, e sempre diuoto veneratore de suoi cenni. Acconsent alle dimande Zenone; quale sù la bilancia della prudenza ponderaua, che le di sui vittorie; se fossero seguite, l'haurebbero liberato da vin gran Nimico, quale era Odoacre; come le perdite ancora gl'haurebbero scemato'l timore; che sempre lo vessiaua, d'estere da barbare genti ne' propri) Statiagitato.

Parti di Costantinopoli Teodorico lieto, parendo alla generosità dell'Animo suo, esfere più che sicuro delle vittorie, taccolto ne suoi Regni
tutto I numero maggiore che potè di Soldati, per valore, Se esfercitio
militare sitimati; e benche nel camino ritrouasse l'oppositione d'alcuni
popoli, ch'erano auuanzi miserabili de gl'Voni, seturiono nulladimeno
quei cimenti per tirocinio di militare cruditione alla sua Soldatesca, e
per impegno di quell'ardite, che doueano dimostrare con Inimici più

poderofi; onde arriuò in Italia fuperati con gloria i contrafti.

Collocò i Padiglioni, e le Squadre vicino al fiume Sonza, che bagna la famosa Città d'Aquileia, nell'abbondanza, e fertilità di queiterreni ristorando le forze, e assieme gl'Animi de stancati Soldati: presaggio euidente di quei trionfi, che copiofi la Fortuna li preparaua. Non hauca in questo mentre Odoacre mancato d'ogni possibile diligenza, per adunare Efercito potente a reffiftere all'Inimico, e ne' conduste nel luogo stesso vn'altro prode, e valoroso, e di numero vguale a quelio del Rè copetitore. Nell'unirsi nel terreno stesso gl'Eserciti, apparuero le disunioni de gl'affettijonde si cominciò la battaglia, che retta non tanto dalla Sor. te, che dal valore, efigè più tributi di sangue dall'vna parte, e dall'altra: e fino alla metà del giorno restò indecisa la superiorità del conflitto; mirandolo il Sole, come giocondo spettacolo senza declinatione alcuna de suoi dorati splendori; ma coll'attuffarsi nell'Acque si presagiad'Odoacre de trionfi'l naufragio, e a Teodorico yn gloriofo riforgimento alla bramata vittoria. Fuggì Odoacre dal Campo nella fuga de fuoi che no seppero co coraggio d'Eroi mirare l'aspetto formidabile della Morte, che per piagare la tenerezza delle lor membra, se li mostraua d'essa dure vestita; con tutto ciò non fuggi dal suo petto l'intrepidezza; perche amassata di nuouo altra gente, e riordinato l'Esercito, aspettò, a guisa di Toro ferito, a cui l spargimento del sangue serue per raccogliere l'animolità lmarrita.più audacemente l'Auuerfario, per vendicarfi de gl'inferiti danni; il sudore, che ancora recente li scaturina dalla fronte, mescolato con vn' gelo tutto infuocato, lo rinfacciaua di codardia, e lo fpronaua a ricompensare con riguardeuole trionfo i precipit j della Fama,e più dell'Imperio.

# Parte Prima.

Ouetto fecondo conflitto non fil meno attroce del primo, perche diperatamente da ambedue gl'Eferciti fi combatteua, anteponendofi auniti gl'occhi di quefli Règuerrieri ò perdite perpetue, ò fingolari acquiffi di grandezze, e di Regni; ma quelle difgratie, che nel primo cimento haueano accompagnate l'Armi d'Odoacre, li fitrono indefeffe
affiltenti nel fecondo ancora, benche coraggiofamente intraprefo, e fofrenuto pòde fi neceflitato di nuovo a côfidarfi alla figa, mêtre l'intrepi
dezza del flare nulla gl'hauea giouato: perdédo per fuo doppio cordoglio miferabilmète nell' Acque rapidiffime del Po numero no inferior
digente di quello, che l'Evoco ardentifimo della battaglia gl'hauea
diffrutto. Roma, che lo vide coperto colle gramaglie lugubri
delle miferie, non conofeendolo per fiu Principe, non volle aprifile
porte, e memore delle proprie calamità, ricusò di compatire l'altrui, Se
li dimoftrò però più corte e Rauenna, che, se bene vinto, filmò fiuo
vanto difenderlo, Se impegnò la fiua fede, per folle und dalle feiagure.

Riceuè in tanto Teodorico ybbidienza da tutte le Città; che come a Capitano mandato da Zenone, applaudiuano più alle sue vittorie sche alla Persona: e Milano assieme co'gl'altri luoghi di quella Provincia si ridussero ad'vn' spontaneo vassallaggio, suddite, e tributarie. Quella Fiera però, ch'era rinferrata in Rauenna, e non ancora totalméte predata, gl'inquietaua i fonni, e non li permetteua godere i confeguititrionfi con calma; onde adoprò i sforzi più vigorosi per farla vscire, credend oche allontanata da quei muri , non haurebbe potuto sfuggire i Marı tempestosi de suoi furori; Li riuscì l'Impresa, ma con difficoltà maggiore di quello, ch'vn' miscuglio di tante vittorie assieme annodate, li persuadeuano; poiche molti popoli assieme vniti, codotti da valorofo Duce d'Odoacre, talméte atterrirono l'Animo per altro inuitto di Teodorico, che refero quasi lagueti le riportate palme, e sopito l'ardire; ode agitato più dalla sferza del timore, che degl'Inimici, ritiroffi ach'egli, quasi in Asilo di sicurtà, in Pauia. Delude tal volta il Cielo aco gl'audaci nel corfo delle felicità, acciò conoscano, che nel Modo ogni coteto è fugace, e che la perseueranza delle vittorie si deue ricenoscere da chi per castigo dell'humana temerità, può in momenti couertirle in iatture.

Rifugitò nulladimeno dopo alcuni giorni i lópito vigore; onde raccomandate al Santo Vefcouo Epifanio la Madre, ele Sorelle, ritornò di nuouo a vagheggiare di lontano Rauenna collo [guardo, e a tormétarla da vicino col ferro. Durò l'affedio tre anni cottnui, ne'quali campeggiò l'inuitta coffaza d'Odoacre nel propulfare le forze degl'affalitori, e la foffeteza di Teodorico nell'affalirlo; Tato può oprare vi oftinata perfeueraza per l'acquifto d'vu Regno tertreno; quando pe'l posfeffo della Monarchia del Paradifo poche ore di trauaglio fi rédono infopportabili; ma negl'Eterni Annali del Cielo era delineata con caratteri

indele.

7

indelebili per Teodorico la vittoria, e per Odoacre il Sepolcro; chefi refe alla fede del Trionfante Oftrogotto; con promeffa di riccuere da lui nobile finanza in qualche riguardeuole parte d'Italia. fino che fosfe visitto. Suanì però la promessa colla di lui Morte, edel Figlio, quale sola stimò Teodorico valeuole a stabilirli in mano lo Scettro, e la Corona in Capo. Così mancò all'Italia vu Tirano, ma non si scemò la Tiránice,

Anni di Crifto

Fù introdotto in Roma co' soliti applausi de trionfanti: dimostrando quella Città fegni di letitia alla venuta di chi la priuaua di libertà: ebaciando quelle catene, che la rendeuano schiaua di barbare Nationi . Nulladimeno le doti riguardeuoli di questo Principe acquetarono in qualche parte i fingultise i ballami pretioli di molto pane, offerito dalla sua liberalità a popoli in tempo, che la Fame teneua le bocche di tutti digiune per la fua auaritia, lo refero gradito, e rissanarono molte piaghe de Cittadini. Temuto per le forze confiderabili, e riuerito per atti gloriosi di benignità, e liberalità, meritò non solo l'affetto de popoli Italiani,ma l'Amore ancora di Regi principali Europei, che defiderarono desco congiungersi con parentele, & amicitia. Si sposò con solenni pompe con Andefreda, Figlia del Rè di Francia: e coronò più le glorie. del proprio merito, che le tépie di tre sue Figliuole, solleuate a regie gra dezze: sposatane vna co Sigilinodo, Rè della Borgogna, la secoda co Alarico, Rè de Visigotti, e di Spagna, e la terza co Eutcherio, famoso Prin. cipe dell' Alemagna, e sua Sorella Mafreda con Onerico, Rèdell' Affrica,e de Vadali, ch'era successore di Genserico, o de la Virru, che mai ingana chi la possiede, gl'acquistò Principati, e Monarchie, aumenti cosiderabili di paretele, che li seruiron di sicuro appoggio all'Immortalità, ebeneuolenza incomparabile de Sudditi, ch'è il più pretioso tesoro de Dominanti.

Sino che Teodorico fi stabilì vn'Trono così famoso in Italia , non mancarono sinistri accidenti, che procurarono d'abbattere quello di Zenone in Costantinopoli. I Bulgari, che stantianano nell' Alemagna, seguita la Morte d'Attila, entrarono nella Tracia, co épito scortedola, & apportadou molti dans béche li riuscisse quello del baleno, che colla stessa presente a camina, suamite, perchele géti Cetare li costriico a retrocedere, più totto delus, che gloriosi de tetatiui.

La maliaggià d'Illo, suo Cameriero, inferi et Îpopià attroce alla fua quiete, astringendolo a sospiri fanguinosi dell'Anima, perche lo ferinell'onore, enella riputatione, vita de gl'Eroi, & Anima de Cefari. Incolpò costiui Arriana, Sposa di Zenone, d'infedeltà, e di laide sozure. 3 così osano tal volta i vapori, che sono vilisima parti della Terra, denigrare temerariamete le bellezze incontamnabili del Cielo. Rittouarono la desiata credenza l'accuse: esseno proprierà dell'Huono eredere con ogni facilità il male, e riputare come impossibile il bene 3

onde

onde stabili la sua Morte senza aspettarne discolpa, parendo vn'ombra fola di si gran' fallo valeuole a renderlo indegno della Luce del Sole; fit però protetta l'innocenza dal Cielo, perche auuifata Augusta del perico. lo, fuggiad' Acaio, Vescouo di Costantinopoli, alla di cui bontà affidò la Vita,e più l'onore, senza riguardo alcuno inuolatoli dalla malitia d'-Illo, e dall'inconsideratione del Marito. Non mancò il Santo Prelato di rendere certo l'Imperatore della castità della Moglie, e farli con euidéza conoscere, che nel Cuore d'vna Donna sì il lustre non poteano spuntare fraccidumi sì vili, e che vn'Armellino di tanto candore nè meno coll'imaginatione hauca mai agitati sì sporchi pensieri. Conosciuto Zenone palesemete l'ingano all'apparire di quella felicissima Aurora, che disgobrò dalla di lui mente tenebre così caliginose, e dalla Monarchia vna macchia indelebile, rese gratie al Cielo, e appese sagre tabelle a gl'Altari, per no hauerli profanati co'sospiri d'vn'Innocete. Il perfido accusatore, che douea morire, restò, come opprobrioso testimonio di tata fraude, colpito in vn'orecchia, che li fù totalmente recifa, hauendo errato il colpo chi l'affalì che lo volca in tutte le parti fquarciato. Forfe il Cielo lo mantenne viuo, per farlo fempre morire, portado Sififo infelice di continuo nel Cuore il sasso pesante di così enorme delitto: riuscendo a gl'empi pena maggiore di tutte le Morti la cosideratione dell'errore commesso; e su permissione diuina, che li fosse l'orecchia troncata, con cui hauea ascoltato le persuasioni del scelerato consiglio, che l'indusse a suellere dall'Animo di Principessa sì casta la pudicitia. Questo scelerato auuampante di sdegno per non essere scoppiata com egli bramaua, la mina della gran' sceleraggine, in vece di pentirsi coll'esempio d'Augusto, se nè passò nell'Asia, facendosi gridare Imperatore ; il che con facilità ottenne , ritrouando in quei popoli affai l'Animo auuerso al gouerno del regnante Zenone. Gente ignorante i che si rese suddita volontaria di chi per essere prino dell'orecchia, non potea fentire i loro bisogni : e d'vn traditore, che non hauendo perdonato all'innocenza, non sapea corrispondere che con inganni a loro fauori.

Spedì fibito Zenone Leoncio, fito Capitano, con Efercito fifficiente per debellarlo; ma la maluagità del peccatore è vn'contagio, che per tutto s'attacca: vn'veneno, che in ogni membto tramanda l'infertione; accadè, che alle perfuafioni d'illo Leoncio ribellofi a Cefare, e in vece d'opprimere vn' Tiranno, multiplicò le mostruosta con vn'altro; tanto è facile l'humana mente a lacicars fusione d'all'aure spiranti dell'ambitione. Nulladimeno l'-Efercito Imperiale, condotto dal traditore Leoncio, s'accorse dell'errore commesso: e come quello, che non hauca così oscurara, la mente dalle tenebre della superbia, come l'hebbe il suo

K 2 Duce

## La Monarchia d'Oriente

Duce, si vergognò del trascorso, e lo corresse, có sagrificare allo sdegno di Zenone giustamete concepito, le teste de i due traditori, prine di Corona, e di Vita: che seruirono d'eseplare veridico a popoli, acciò conoscessero, che no restano mai le colpe ipunite, e che l'allegrezze de scelerati sono preludio de gl'Eterni castighi, che li và preparando la diuina Giustitia. Col sangue impuro di questi traditori ripullulò la purità della pace alla restante Vita di Zenone, e s'arrossirono i principi di quelle ribellioni, che poteano successuamete isorgere ne'Pricipi mal cossigliati.

Morì Zenone: hauendo imperato anni diecisette. Alla bruttezza del Corpo, che fu fopramodo defforme, aggiole acora quella dell'Animo, deturpato da enormi errori, & esecradi Vitj. E'fama, che la Moglie stelfa, no potedo più fopportare le di lui attioni abomineuoli, lo facesse sepellire viuo nel sepolero, nó hauédo ácora spirato: acciò in Vita hauesse imparato a morire, quado ingiustamente hauca data la Morte a principali Soggetti dell'Imperio, e hauesse la Morte estinto il solito furore in quelle viue membra, ch'erano state cagione di stancarla nell'esercitio

di fierezza con tanti morri.

Fù sottoposto a suoi tempi l'infelice Bisantio ad'vn'grandissimo incédio, per cui quasi la metà nè restò cosunto, distrutta antecedetemete l'altra dalle fiamme impure del fuo Zenone. Trà le perdite più confiderabili si pianse quella di vetimila volumi. Persido Fuocotche col toglie. re i Libri, che senza Vita seruono a Viuenti di nobile eruditione nell'operare, li leuò i più sapienti precettori del viuere, e col rédere cenere opre degne del Cedro, intimò a peccatori i castighi dell'ignoranza. Perirono allieme co questi l'Illiadi del famolo Omero, scritte a caratteri d'-Oro in vn'intestino di Drago, che s'autianzaua in lunghezza cento veti piediriuscendo di danno maggiore quelle fiame a Troiani Eroi, che le paffate, quali gl'incenerirono la Patria; hauedo procurato queste d'inuo; lare la memoria ancora del lor paffato valore contro i Greci, e della costanza de Greci nel superare quelle forze, che se li scorgeuano superiori.

#### XIII. NASTAGIO.

Anni di Crifto 491.



GVITA la Morte di Zenone senza eredi fu conosciuto degno dell'Imperio Anastagio, beche d'ignobile stirpe nato; seruendoli per nobiltà de natali la Virtù, & il valore, che l'haucano fino a quell'ora folleuato a stima non ordinaria, e veneratione, assai assistito dall'Imperatrice Arrianna, che poscia lo riceuè per Spolo, el'arricchi della dote di fingolari onori; e

da Vrbicio Eunuco, Soggetto principale della Corte. Fù detto Diocoro,

### Parte Prima:

per la diuerfità delle pupille de gl'occhi, indicio di quella della Fede, Nicel che poscia se li vide nel Cuore. S'obbligò co giurameto in mano di Eu- 16.16. femio Patriarca Bifantino, di non innouare cofa alcuna pregiuditiale a Dogmi della Cattolica Religione . Finse ciò che non era, per acquistare il Regno, e stimò i giuramenti grate delitic della sua ambitione, purche li seruissero di gradini alle desiate grandezze.

Decorò i pricipi del Regno co'attione degna della perenità, co cui si Diac. captiuò la beneuolenza de Suddiri, meglio che no haurebbero fatto catene di ferro Stabili, che fossero esenti dal pagameto tutti coloro, che sino a quei repi andanano debitori al regio fisco, e che da libri si scacellas. fero le partite del debito, acciò in quelle pagine non fi foffe letta che la magnanima liberalità del di lui Animo; douendo il Principe effere imi-

tatore di Dio, di cui è proprio dare, non riceuere; anzi comandò, che i libri stessi fossero nelle framme gettati, acciò a riverberi di quel splendore la sua pietà irradiando, hauesse asciutate l'Acque amare de piati, che spargeuano i poueri, aggrauati dal peso de debiti. Fece scieltà d'Huomi. ni di gran bontà acciò li fossero assistenti al gouerno e proposti a Magiftrati,e come Srelle lucenti hauessero corteggiato il suo Apollo.

Così felici initi, che no poteano presaggire che gran tranquillità alla Monarchia, restarono distrutti dall'Erefia Eutichiana, che professaua; per la quale castigò iddio seueramente la sua quiete, e li suscitò ribelli, e Tiranni, che li conuerrirono in abfintio amariffimo i faui appena gulta. ti del dominare. Lilingo, Capitano degl'Isauri, attrocemete l'afflisse, esfendosi contro di lui armaro sotto preresto, che leuati hauesse a quei popoli i stipedi, che gl'erano stati promessi da Zenone per l'vecisione farta del tradirore Illo. Con questi durarono molti anni i conflitti con euidente danno d'Anastagio; molte volte pentendosi di non hauerli multiplicati i Lucri,non che negati, certo che haurebbe scemato a se le miferie;e profeguirono fino alla Morte di Lilingo le stesse calamità; perche allora folo le militie fotto le ceneri dell'estinto Capitano smorzarono affatto il Fuoco del loro ardire, e si sparsero in diuerse parti vaganti, quali Stella comata, che nella separatione delle fiaccole, quali compogono quel vasto Corpo, si riduce in tenebre, mendica d'ogni splendore.

Acquetato questo tumulto, Artemidoro se gli dimostrò Nimico nel. la Cilicia; Labieno, e Mandone nella Schiauonia, e Dalmatia; in Adrianopoli Pompeio, e fino in Costantinopoli, stanza prestante della sicurezza,non fitrouò ficuro; onde li conuenne maneggiar molte Spade, e auuentar molti strali, per vincere così multiplicati Nimici, anzi proua-

re molte ferite, che lo colpirono, e nella Vita, e ne'Stati.

Vitaliano suo familiare di Corte, Huomo valoroso, di Natione Scita, lo vessò più aspramete degl'altri, e taro gl'auuicinò le perdite, che quasi no pote allontanarle. Ammassò questi vn'Oste numerosa di sessanta mila guerrieri d'Vnni, e d'altre genti feroci, per Mare, e per Terra così valorosamente combattendolo, che alle mura di Costantinopoli arriuarono i preparati furort. Vogliono alcuni, che a ciò s'inducesse, per vendicarfi d'alcune riceuute ingiurie da Celare, è pure che a ciò fosse agitato dal vento veemente dell'ambitione; in ogni modo furono proportionati gli appatecchi all'Impresa tentata. Procurò Anastagio di propulsare questo feroce Nimico con grande Esercito, comandato da Ippata, suo Nipote: quale con stratagema ingannato su a Vitaliano condotto captiuo; il che accrebbe affanno ad'Augusto, che colle catene del Nipote, vide vacillante ogni felicità dell'Imperio. Durò la guerra sei anni continui con aggionta di nuoue genti, e Duci, ma sempre perdenti mirò i suoi Eserciti, e Vitaliano in trionfo; sino che con poco onore dell'Imperiale Dignità fù costretto a pacificarsi coll'Auuersario, che lo ricon obbe per Patrone, e independente da fuoi voleri, oue prima la condicione di fua Fortuna gle l'hauea affegnato Vassallo Queste sono ferite, che percuotendo gl'empj, si deue credere, che più la diuina mano, che l'humana l'imprima, che non li permette fruire le mete ingiustamente intraprese.

Proculo Filosofo, e Matematico sublime su di grande aiuto ad'Anafagio in quella battaglia - Fabbricò questi alcun specchi con tal'arte, & industria, che posti a rifiessi de raggi Solari sopra altissime Torri, accendeuano, & abbrucciauano le Naui, e le machine degl'Inimici, béche protette dall'A cque del Mare : che sincururati mirauano in quelli i pro, pri pericoli, e non poteano suggirli; gl'apportaua la luce così risplendente del Sole dessissime tenere, che gl'ossuciauano le vittorici e quando era più fiammeggiante il meriggio, inuolati si ritrouatano negl'orro-

ri notturni delle miferie.

Appena gioiua Augulto per la ledata commotione di Vitaliano, che Cauada, Rè de Perfi, nè rifuegliò va altra vgualmente pericolofa. Fomentata però più da quel Nimico, che gl'abitaua nell'Anima, che dall'altrui potenza. Li dimandò Cauada in prefitio fimma confiderabile di dinaro, di cui viuea bilognofo in quei tempi, per importanti alfari della Corona; ma Anaftagio, fiimando con quell'esborio comprati le ficiagure ne' Statt: e che tant'Oro, con liberalità conceffo, il poteffe in Cafa propria portare monti di ferro, che lacerato l'haueffero, negò affolutamente la gratia. Concepì per la riceunta ripulla tanta indignatione il Rè Perfo, che, a guifa d'Annibale, giurò fopra gl' Altari vn'totale efterminio del fuo imperio, e atteftò volere, che in tutto impouerifede tefori, chi co gl'Amien n'era così auaro difpenfatore.

Entrò in persona ne confini dell'Imperio con formidabili apparecchi di guerra, rendendosi in breue tempo Patrone d'Amida, famosa Città della Mesopotamia, alla quale hau ea posto l'assedio con spauento ditutta la Monatchia, che atterrita alla vista di tanti Soldati, aspettana in breue infausta depopulatione. Oppose nulladimeno Annastagio quato validissime Squadre d'Armati alle forze cotrarie, acciòno in voltato, ma in più parti fosse fitta lacerata la Persa, guidati da Ariouindo, Pretore d'Oriente, da Celece, Capitano delle guardie reali, da Partico, Rettore della Frigia, e da Ippatia, suo diletto Nipote: accompagnati da altri valorosi Campioni dell'Imperio, ciascuno de quali per Virtù, e valore e ra creduto degno di Regni.

Ariouindo al campeggiare de Stendardi Persiani, come in quelli fosfe stata delineara la Morte, che colla falce lo minacciasse, si lasciò così vincere dalla codardia, e viltà, che ritornò addietro, con perdita del bagaglio, copiolo d'abbondanti ricchezze, e acquisto di vergognoso rosfore. Parntio, & Ippatia congionsero assieme gl'Eserciti, per renderli più valorofi, & audaci : e dopo la rotta d'alcuni Soldati del Rè nimico, che incontrarono nel viaggio, si riposarono sù le riue d vn Fiume; quiui attededo a satiare il vetre igordamete co'cibi seza pesseroalcuno, che potelle il ferro oftile immergersi in quello, e renderli dello spirito digiuni ne tripudi medelimi della gola ; s'aunide Cauada dalla torbidezza dell'Acque, che scorreuano, che douea essere colà l'Inimico a diporto, frà l'amenità dell'onde rinfrescando gl'ardori della battaglia; onde impetuosamente correndo, l'assaltò con tale consternatione, che auanti pensasse di dar mano all'armi, si mirò disarmato; il vino de bicchieri si conuertì in sangue delle sue vene: il cibo delle mense satio l'auidità famelica della Persia, e si stancarono le Destre nell'eccidio d'yn' Efercito così famolo.

La Fortuna d'Anaflagio, che se bene immerso nelle disgratie, con raroc sempio non l'abbandonò assatto, ne' li suggi dal Trono colla singa
indegna degl'Eserett, indusse gl' Vnni a guercegiare co l'ersi, che surono astretti ad'abbandonare quell'abbandante messe di palme, che raccoglieuano in tante parti; aggionti di più i sforzi delle genti di Celete,
che iui capitarono opportunamente in quelle contingenze difficili, con
altre non mediocri, inuiate da Costantinopoli; onde la necessifia vioelno il Rè Perssano a sabistire con Anastagio vna tregua di serte 'anni;
quale si conuerti in continuata pace per l'Oriente, non hauendolo più
potuto tranagliare i Perssi, indeboliti dalle petcosse riceuute dagi' Vnni,
e dalle solite disseate de Principati.

I pergiuri violati da Anaslagio II resero l'Imperio pieno d'infelicità, che quais Marc ondeggante, & agitato dalle botasche, sempre li minaccio naufragi, La Diunnità schernita li cagionò ribellione degli-luomini più obbligati, e la Fede Cattolica calpestata gl'accrebbe i sospeti delle sciagure. Pauentando continuate inside, perche temeua anco'nei petti altrui albergate l'infedeltà propria, rese molti bersaglio d'oscure

prigioni, frà quali Giustino', e Giustiniano, Soggetti di rara bontà, ¿ valore, a quali dopo le carceri hauca preparato la prouidenza del Cielo lo Scettro della Monarchia; ma non fece captiuo, chi veramente gl'. infidiaua la Vita, ch'era il peccato. Atterrito, mentre dormina da Personaggio di Maestà venerada, fu costretto a cocedere la libertà a calunniati innocenti, acciò conoscesse, che nelle tenebre ancora risplen. de per i Giusti l'assistenza di Dio. Vide similmente nella profondità del fonno venerando vecchione, che teneua vn'libro in mano, in cui fi fcorgeuano le di lui colpe notate, violentato a fuo mal grado a leggerle co'gl'occhi chiusi quando manifestamente l'hauea commesse; aunifollo, che i fuoi errori indelebili da quelle carte, gl'haueano fcancellati quatordici anni di viuere per l'empietà della maluagia Fede, che professaua; essendo già stato decretato, che chi haucua ingannato Dio colle fintioni del credere, esperimentasse veridici, e non finti i castighi.

Minacciato dall'Oracolo di douer perire colpito da celeste fulmine, per vitare il castigo, si fabbricò fortissimo Palagio, in cui pareua interclusa la strada all'Aria stessa per Etrarui, e quiui credea ritrouarsi da ognitimore lontano. Sciocco i non fapea, che la mano di Dio, stringendo l'Onnipotenza nel pugno, potea fino nelle vaste miniere del nul. la comporre i Strali per colpirlo; come in fine successe, perche ferito da Saetta celefte, nella fucina della Diuinità lefa temprata, fu ritrouato

morto, per vinere eterno nelle pene tormentatrici d'Abiffo.

Risplendè frà le tenebre di tanti Vitj qualche barlume di bene nel fuo operare; perche afficurò notabilmente la Monarchia dall'inuafioni oftili, stendendo lunghissimo muro, che cingeua gran'parte del Ma. re sino all'Isola Selibria, con cui raffrenò l'empito de Sciti, e de Bulgari, soliti a trauagliare l'Imperio: iui stabilindo a cosueti furori il termine, e qualche gloria al suo nome. Visse nel Regno venti sette anni, ma più auuenturato, se hauesse imperato a se stesso. Morì senza l'eredità di Figlio alcuno, chi li fuccedeffe, effendo ftato troppo fterile pe'l Cielo il tronco principale, che li douea produrre.

### TI

Anni di Crifto 518 Zonara. 20111.2. Nicef. lib. 17.



'GIVSTINO Trace, ò Dalmata; nato alle cure della villa, e della zappa,e deputato dal Genitore alla custodia di pecore. Vapori così vili, e putridi furono folieuati da quella intelligenza fourana, che l'Vniuerso gouerna, alla participatione delle Stelle, e a collocare il nido fopra l'altezze maggiori de Moti; oue li furono coronate le tempie col Diadema più

riuerito in quei tempi dall'humana caducità. Eccessi delle merauiglie divine

## Parte Prima:

diuines che seppero cangiarli'i bastone di bifolco in regio Scettro, la cura pastorale di pochi armenti, in gouerno di numerosi popoli: rendere promulgatore di Leggi, chi non sapea leggere, e assue far'vna mano a reggere il ferro, che non hauca mai maneggiato, che pertiche rusti-

Arriuato all'anno sestodecimo di sua Età lasciò gl'eserciti di Contadino, arrollato a quelli di Marte, ne' quali riusci sopra modo valoroso di Disc. fua persona, e pien' di coraggio; illustrato con vittorie, e trionfi, che, come merito di sourana Virtu, lo solleuarono a fasti di Capitano, e Conto Procop. dell'Imperio. Seguita la Morte d'Anastagio, toccò a lui in Sorte, peruenuto a grauità d'anni, e maturatezza di senno, di sedere nel Trono coll'acclamationi d'Augusto ; il che auuenne nella seguente maniera. Amantio Eunuco, e Soggetto riguardenole di Corte, procurana, che fofse stata la Soldaresca fauoreuole a Teocretiano, suo particolar familiare, voglioso di vederli'l Cesareo Diadema su'l Capo, come possedeua quello del di lui Amore nel Cuore. Procurò coll'Oro, mezo valeuole a spezzare i marmi, e come i flaui raggi del Sole a penetrare le viscere della Terra, ad'ottenere l'intento, e a rendere flessibili le ceruici di quella valorosa militia; communicò la brama con Giustino, principale dell'Esercito a cui contribui fumma rileuante di dinaro, perche l'hauesse a gl'altri commilitoni diviso, e all'Eco di quel metallo divenute le loro voci sonore, hauessero gridato Teocretiano Augusto. Li fallì nulladimeno il diffegno, perche Giustino allora conobbe i propri vantaggi,e vide, che stringeua in pugno vna catena di fortissime anella, valcuole a ligare a suo fauore le volontà de Soldati; onde diuenuto perito fabbro di sua Fortuna, coll'altrui dinaro si comprò la Dignità Celarea, e si fece porre su'l Capo l'augusto Diadema, con spargere nell'altrui mano pretiose monete. Acconsenti ancora il Senato a voti della militia e di comune consenso eletto Imperatore, li sù giurata da gl'ordini tutti della Città la confueta fede.

Non si può dire il sdegno, che nell'Animo d'Amantio versaua, conoscendosi schernito, e necessitato ad'una immortale vendetta, mentre l'inganno li costaua vn'Imperio; quasi Cane fortemente percosso da fassi, volea mordere ogn'vno, e latraua verso le Stelle, chiamadole assaffine, se non li fossero state assistenti a quella pena, che meditaua. S'vnì con Teocretiano, e concitati Andrea , Missabale, & Ardaburio, tutti tre intimi delle stanze d'Augusto, trattò strettamente con loro, e con promesse di segnalatissimi premi stabili la sua Morte; e certamente sarebbe auuenuta, quando non fosse stato protetto dalla tutela del Cielo, che li (copri'l tradimento, e diede nelle mani i traditori. Restarono condannati all'yltime pene di Morte Amantio, Andrea, e Teocretiano: castigo codegno al tétato:e a gl'altri co vn' perpetuo esilio su codonato il fallo.

Stabi-

· Stabilitafi la Corona colla recisione di queste teste, e richiamata la quiete profuga a foggiornare in Bifantio colla proferitione de gl'altri, fi pacificò parimente con Vitaliano, ribelle d'Anastagio, quale creò Cofule, e Generale delle sue genti : acciòche a tanta gratitudine hauesse corrisposto coll'ingenuità propria de beneficati. Il perfido, collocato fra tanti onori, fece come il Serpe, che se bene ottiene l'abitatione nel. le delitie gratissime de Giardini, non può trattenersi di non vomitare il veneno, corrispondendo a si cospicue verdure con seccure mortali, caufate dal tramandato tofco; perche vnitofi con Pauolo, e Celeriano, di Il a pochi giorni meditò di togliere la Vitaa Giustino, che li su Anima delle grandezze, e procurò arrolarlo alle pallide insegne di Morte, benche prima da lui ascritto a vesilli purpurei della sua Reggia, Si manifestò l'errore, che come la pietra Calcedonia anco circondata di tenebre luce, che tolle a quel Trionuirato scelerato di Traditori ogni difesa, e li condannò al Sepolcro, in cui credeuano di rinferrare Giultino; restaro. no le loro membra, più del macigno indurite per la reità, fotto quel marmo sepolte, ma non la Fama di così enorme empiera, che peruenne all'orecchie d'ogh'vno, per essere colle meritate maldicenze ferita.

Liberato da Érolli Plmperio fopra la bafe dell'inimiche ruine, fidica de a fódamentare l'Ordine Ecclefiaftico, e Cattolico, mádando, come mebro principale del Criftianefimo, fino i Ambafeiatori ad Ofinida, sómo Capo della Fede. Legatione gradita i che fii córracibiata dal Pôtenece Germanio, Vefcou di Capua, géa pliri Soggetti di tima; Alla loro cóparía, fiopra modo riuerita da Giuftino, refe efuli nó folo di Coftationopi fi utti gi'Artiani, ma di tutto l'Imperio, e comádò, che le Chife fosfero cófegnate alla pietà de Vefcou (Cottolici, e foffero flati dall'Oui, le Criftiano feacciari i Prelati Artiani, Lupi diffipatori dell'Eurangelios dopo haueruj empiamente più di cenpo anni efercitate mille rapine a dopo haueruj empiamente più di cenpo anni efercitate mille rapine.

Ad'imitatione di Clodouco, Rè di Francia, mandò in Roma per le Chiele vafi di fingolare valore, e prezzo imparegiabile, afferendo, che i donj, che fi faceuano a Dio, reftanano con pia víura multiplicati al donatore. Quefti lieti euenti dell'Afia furono geminati da quelli dell'Afircia, perche effendo morto Trafimondo, e folleutaro al Dominio Ilderico, non imitatore delle pedate del Padre, perfido Eretico, ma di quelle della Madre, Donna di gran' bontà, e Cattolica, rimife alle loro Chiefe i Vefeoui, che da fuoi Anteceffori erano fiati relegari nella Sardegna; che colla loro dimora in quel luogo l'haucano refa Teatro (pettabile di bôtà, & Eremo di Satirà; come nella loro lontananza refa l'Affrica più differtata, che non era per l'abitatione de Moftri da ututi fuggita.

quiertata, en en ou ca per a potatione que moitri na futti niggua, Teodorico yacillò nel a cofiderare gl'ordini di Giuftino, come quello ch'era fettatore dell'épio Arrio, e temè che i comandi d'Augullo, qua-

fi nébo procellofo, foriero di tépeste, nó hauestero anco' sopra i Stati d'-

Demany Europe

Italia versate le grandini, commettendo, che lo stesso hauessero fatto le fue Chiefe; onde precettò a Gio: Sommo Pontefice, ch'era successo ad'-Ofinida, che, allieme co Teodoro, & Agapito Cosul, and asse in Costantinopoli a persuadere Giustino alla riuocatione dell'Editto, acciò di nuouo gl'Arriani fossero stati restituiti alle Chiese; minacciado altrime. te ogni più attroce persecutione alla Chiesa, e strage spietata a lui, e a Cattolici.O' che precetto fù questo ad'vn'Pastore di tanta Santitài Ch'egli stesso hauesse persuaso la custodia del suo Ouile a Lupi rapaci? Che l'Anime redente col sangue pretioso del Redentore fossero sagrificate vittima a chi negaua la di lui Diuinità ? Ch'egli fosse Ministro di perditione, ch'era stato eletto Presidete di sua saluezza? E pure lo sdegno di Teodorico no potea placarsi co altri olocausti, Parti d'Italia, e restò nel Cuore della sua Chiesa; i sospiri dell'Anima surono più veementi di quelli dell'Aria, che spinsero la Naue in Bisatio; le lagrime di sue pupille più amare dell'onde del Pelago. Arriuato pregò Giustino di quello, che no volca: supplicò per gratie, che gl'erano odiose: e ottenne ciò, che abborriua; perche Giustino, benche mal'voletieri, s'vmiliò a detti del Sommo Sacerdote: e preualfe alla fua fomma bontà il danno emi-

nente, che sourastaua alla Fede.

Gl'onori coferiti da Giustino al Vicario di Cristo, da cui hauea voluto prima di sua partenza riceuere la Corona dell'Imperio su'l Capo, per dimostrare, che inchinaua a quella del Cattolichismo il ginocchio, cagionarono in Teodorico passioni inconsolabili; che a guita di Tigre, al fuono dell'altrui confolationi si dilaniana le carni, e strappana i capelli, onde comadò la Morte di Simmaco, e di Boetio, suo genero, Personaggi illustri, Cattolici, e ornati del Cosulato, ma molto più d'eccelleti Vittù;quasi che il sangue di questi innoceti fosse valeuole ad'estinguerli gl' ardori, che internamete lo cosumauano. Ritornato a Rauena il Potefice assicine co' gl'altri Ambasciatori, assittifimi per la gratia ottenuta, lo fece porre in ofcura, e puzzoléte prigione, oue' pe'l fetore, & inedia morì.Barbaro: che pesi? di tripudiar ne Couiti, metre è macato il materiale pane al Potefice? Presto Giustitia assai più rigorosa ti farà diuenire famelico del pane di Vita. Credi di delitiatti ne' Giardini co' gl'odori più fragrăti de Gigli , e de Narcissi, mentre la puzza apportò per le narici la Morte al G glio sourano de Sacerdoti? Aspetta pure, che setori maggiori ti sono preparati. La Morte di Gio: che riesce gratissima a gl'occhi di Dio,tiè futuro pronostico della tua, odiosa a gl'occhi de bueni, e solo accetta a quelli de Demoni. E così fu, perche l'empio Rè, che credena d' îmortalar îi colla Morte del Potefice, fii costretro ad'accogliere la stessa Morte nel seno;ma più formidabile nell'aspetto, perche a guisa d'Angue l'auuenenò, dopo lo spatio di solitre mesi. Spirò l'Anima sacrilega, caduto apopletico, ò per flusso di Corposinogni modo orrido colpo per lui,

Principe, per altro degno d'encomi, e di gloria, per molte operationi di Virtù, di Liberalità, e di Giustitia, che esercitò, se l'Eresia non l'hauesse con macchie così deformi deturpato. Si dice, che auanti morisse, vide in vna testa di pesce, che li su portata a mensa, il Capo dell'vecifo Simmaco, che crucciofo'l guardaua, e mordendofi le labbra lo minacciaua. O'che pretiose viuande furono quelle, per delitiare il Regio palato 1 quel Capo, che effendo viuo, tante volte gl'era stato direttore al ben'oprare, allora li seruì di certo auuiso de diuini castighi . Si mordè le labbra, per rinfacciarli, che s'era dimostrato con lui Mastino crudele, quand'egli raffembraua Agnellino pietofo . Lo guardò cou occhi torui, perche ammantato delle vesti del Vitio, non tramandaua che oscurità. Si riferisce, che vn' Eremita di bontà, & esemplarità, che viucua in quei tempi nell'Ifola di Lipari, vide l'Anima di queito Rè ad' ardere nel Fuoco Infernale, pena condegna a chi hauca permessa l'effufione dell'Acqua pernitiofa dell'Erefia, e giusta, a chi ingiustamente. hauea causati molti danni a Santissimi Huomini. Il Sangue di tanti estinti all'hora li rimpronerò la crudeltà dell'Animo: e le Chiese violate si purgarono colle fiamme di questo indegno dalle sozzurre dell'Arrianesimo, che ei v'auea introdotte.

Intefe l'Imperatore Giuffino le barbare attioni di Teodorico, chegl'impietofirono il Cuore; pianle nel mirare ridenti gl'Arriani: ferrò
per l'orrore le luci de gl'occhi, nel medicare l'ofcurità della carecre del
Pontefice, e nella confideratione di quel fetido luogo deteftà ogni pretiolo odore; E n'haurebbe fatta generoia vendetta: del Armi Perfiane, che lo teneuano inuolto in molte anguftie, non hauesseto la Diola cura d'angustiardo colle pene più leuere del Fuoco, chauendolo
rifeguato a rigoroti (cattigità della sua mano, non l'hauesse chauendolo
prifeguato a rigoroti (cattigità della sua mano, non l'hauesse carecto del

quella di Giustino.

Godè per altro Giustino le benedittioni del Cielo nel sio Imperio per molte ottenute vittorie, e riportati triosfi da sioi valorosfi Duci , scita, e Bellitario șescinalo glacquisti de Regni argomenticerti di regia bontă dell'Anima. Spirò in Costantinopoli con segni di gran pietă, ha. uendo goduto con molta tranquillită l'apice Imperatorio anni vadeci, house: non essendo in concordi gl'autori. Quatro mesi auanti di morire s'elesse per compagno dell'Imperio Giustiniano, suo Nipote, nominandolo Ceiare, vero erede della bontà, e Virtu di così prudente Elettore.



V DESTINATO L'Império secondo le voca- Amiditioni del Cielo, e de gil·Huominia Giustiniano; Im- Gristo pertatore per regie qualità degno del Principato, e per egregi fatti sì di guerra, come di pace, da connumerati con quelli, che pe'l passao espresse sono del propositioni del considerationi d'vn Comandante. Molte difficilis hatti fine guerre risuegliatono piutosto, che stancarono

la finas' irtà, applicandofi a quelle con-fudio particolare, econ gloria , nic."
La prima fù co' Perfi, che più potenti di qualunque Principe in quegl'.

La prima fù co' Perfi, che più potenti di qualunque Principe in quegl'.

La prima fù co o la companta de Romani, e con molta ferità deuafatua.

La prima di loro (o gegetti. Inforfero molti emergenti originati da ofti.

Lità, e vessationi frà Giustiniano, e Cauada, Rè Perfo, per i quali? I ferro.

Pacche
recise in buona parte i germogli delle felicità, e'l furore parterì i foliti

Guitti.

affanni colla Morte, e col sangue.

Il maggiore fu vn' forte Castello, fatto drizzare da Giustiniano alle frontiere di Persia in sito, pe'l quale essendo sempre passati i Persiani, hatreano danneggiate l'attinenze della Monarchia d'Oriente nel decorfo d'anni cinquanta ; a quali mai niuno suo Antecessore hauca rimediato in da. ò per mancanza d'ingegno, ò per impotenza di forze. Quest'edificio, che molto stabilì i Stati d'Augusto, e potea pronosticare alla Persia. grandi ruine, non fu sopportato da Canada; anzi mandati arditi Capitani, e valorofi Soldati, restò distrutto, e vinto Belisario Duce, che con poca gente ritrouandosi al conflitto, non hebbe tante mani, quante le Saette vibrate, e le snudate Spade, e la fabbrica, d'abitatione fortissima di Soldati, diuenne ricettacolo inerme d'Animali. All'auuifo della caduta del Forte drizzò Giustiniano ogni pensiero a generosa vendetta. commessa alla Destra di Belisario; quale da numero considerabile di Soldati affiftit), vinfe Peroza, Mirrane della Perfia, colle fue genti in aípra, e difficile battaglia, che durò vn giorno intiero; fatto ípettatore il Sole nel finifurato fuo giro di gran mortalità d'ambedue gl'Eferciti, che riuscì in fine all'apparir delle tenebre risplendente per gl'Imperiali se la fuga di Peroza diede adito a Belifario di fondare Colossi di gloria nella Mesopotamia, altre volte con violenza gettati a Terra da gl'Inimici.

Seguia questo trionso vn'altro non inferiore nell'Atmenia pe'l va- o lore di Scitta, e Dorotco, amministratori dell'Atmi di Cesare, che accrebbero Principati all'Oriente, e sminuirono riputatione, e stima a gl'Auttersari

Non essendosi potuti accordare progetti di pace, trattati da Rusino, Amba-

The Land Lines

85

l'Ambasciatore di Cauada, essendo troppo elati i spiriti di quel Rè, si commisse la decissone delle pretensioni ad'yn'altro cimento, assai più spietato, e crudele del primo, vicino al fiume Eufrate, trattandosi non tanto d'acquisti di Stati, e di Statue, quanto d'emulatione, e di gloria. Combatte quiui Belisario contro sua voglia, violentato dall'ardire de fuoi Soldati, che per altro, conoscendosi assai inferiore di forze all'inimiche, non volca con tanto disauantaggio porre ad'enidente pericolo di perdere le genti,e l'onore. Era trascersa la metà del giorno, e ancora restaua in dubbio di chi fosse il trionfo; ma prevalendo la multitudine al merito, l'Esercito Romano su superato dall'Oste nimica, troppo cocedente di numero, e da straordinaria lassezza di forze, canara ne Soldati di Belisario da rigoroso digiuno, osferuato dalla militta in quel giorno, ch'era la vigilia della Refurrettione del Regetore, che quasi redè famelici dell'abita lode quei generofi Soldati, e fatolla di prede, e di Sangue l'autuersaria audacia; se Belisario, a guisa d'Erc. le, posto in mezo di valorofa Falange de fuoi pedoni, non hauesse operate me aviglie, c non si fosse veduto a multiplicare le mani, per ferrie, eco puei Persi con Ezareta suo Duce; che nella passar a rotta delle Romane genti, credeua intiera per lui la Fortuna, e già col Cuore celebraua i trionfi della. vittoria. Qui pure si combatte con ostinatione, e se bene comparue la Notte, folgoreggiò il valore di Belifario, che come hauca irradiato nel giorno con eroica fortezza, difese se stesso, & i suoi, e necessitò Ezareta a rititarfi, e fuggire.

Apportò quefto aunifo affanno così grande a Cauada, che li cauò da, gl'occhi le lagrime, e ftimandofi perduto nella deprefilione de fuoi, per de la Vita per l'affittione, e per non foprauiuere a tanto (como dell'abbattute forze Perfiane, cadè inerme nel Sepolero ad'aumétare le ceneri cadauero de de ioni Maggiori. Ereditò il Regno Coldroe, Figlio di Cadada, che affai più del Padre amando la pace, e dalle paffate fanguino fe battaglie refo cauto, & auueduto, la ftabille on Giuftiniano, cedendo all'Armi glorio fe del vincitore ciò, che le di lui vinte genti non potero no conferuare. Fù accolo Pelifatio in Coftantinopoli co'foliti onori de trionfanti, hauendo cen tanti acquifti non meno accrefciuto all'Imperito il Dominio, che al fuo valore Fama apprefio le memorie della Pofterità gloriofa.

Terminata la guerra di Perfa stabilì Augusto di riuogliere l'Armi conto l'Afficia, e mandare colà parimente Belifatto a far proue del e già esperimentato coraggio; ma alcuni tunulti, che seguirono in Costantinopoli, interruppero, se bene non tossero attatto le gl. rie di speditione così samosa. Ne piccioli moti inforti in quella regia Città, causari da popolari, e plebejalpatio, e Pompeo Fratelli, primari della Nobaltà, come Figli d'yna Sorella d'Anastagio, secero di piccio a scinntilla vn'

gran' Fueco, e ne' minacciarono valtifilmo incendio, acclamato Ippatia Imperatore. L'eftinguere queste fiame si refecosì facile a Belliario, che affalire i contumaci, domarli, e vincerli, su vina sol cosa: priuati non folo della pretesa Corona, ma parimente de beni, she godeuano, e sotto, possi ad'ogni male colla proferitione, & essilo.

Hebbe origine la guerra dell'Affrica dalle pretentioni ambitiole di Anni di Gilimero, Nipote del morto Genterico, che felegana di viveder folicimi leuato al Solio Ilderico, pure Nipote dell'effinto Rè, procumè di 314 feacciarlo con ogni ingiufititi ad quello, e accomodare alle fue rempie il Diadema del Regno, che credeut a compolio per le fue glorie. Queste nouità molto dispiacquero a Giustiniano per vn'innecchiato affetto, che portana ad'ilderico; onde effendoli prima fernito delle parole de fuoi Ambalciatori, per ridurlia fatti di concordia, e d'vnione; quando vide, ch'era disprezata l'interpositione, e non gradito l'vsficio, determinò d'acquistare per se medesimo l'Affrica, e di ridutte di nuouo quel gran' Regno in ossequio della Romana Monarchia, riusecnado il e discordie de Fratelli per vnione giorosa de Statice la separatione de gliattun Animi per concatenatione de Principati.

Si ferui del folito Alcide dell'Imperio, quale spedi alle spiaggie Affricane con cinquecento Naui, octanta due Galee, cariche digente proportionara a maneggiare le mani, e di munitioni sufficienti per le necessità del viuere. Capitò nell'Affrica Belisario con pronostici di prosperità alle sue Armi, perche ritrouò la Città di Tripoli contro Gilimato solleuata, per opra di Prudentio valoroso guerriero, e pe'l consiglio di Goda anco'l'isola di Sardegna innolta ne'tumulti messimi. Fi dunque da queste commotoni fauorito il di lui arriuo, e la venuta applausita. Gilimero atterrito da tante Spade, che vide ruotate contro di lui, impose subito al Fratello Amata, quale commotata in Cartagine, che hauesse coccio liderico, ge'l'attri di sua fattione stimando, che la sua Morte hauesse negl'inimici essinto il coraggio, col quale erano venuta d'affalirlo, e colla mancanza del pretensoria se fessione.

Belifaro intraprefe il corfo del viaggio verfo Cartagine , nel quale hebbe incontro Amata, ma con infelice fuccefio del mifero; che reftò trafitto da fuoi Soldati, e molto più da Strafi della vergogna d'esflere fiato fuperato in tempo sì breue. Gilimero capitato colle fige genti, & i-gnorando la difgratiata caduta del Fratello, combattè valorofamente co'gl'Imperiali, e li fitnife in modo, che quafi languì la Romana forteza, con notabile perdita reflaua in vn'iago di fangue naufraga la gloria decantatadel paffato valore; ma la Morte di Amata; che in fine fi feppe, leuò la Vita a quella fingolare vittoria, che in momenti flaua per ottenere, e reflato Gilimeto pe'l cordoglio immobile, si mofie imperottenere, e reflato Gilimeto pe'l cordoglio immobile, si mofie im-

prou

#### La Monarchia d'Oriente

88

prouiso contro di lui l'impeto maggiore de gl'Inimici, che lo vinsero, e superarono, tolto dalle stragi viniuersali de gl'altri più dalla suga del pie, toso Destriero, che caualcaua, che dalla Destra, che combatteua.

Volò trasportato sù l'ali di così fortunati eucti vicino a Cartagine Belisatio nel terminare del giorno, oue' seza alcuna oppositione su riccula seguete mattina, no haucdo voluto la di lui cautelata prudeza nele tenebre della Notte in vna Città nimica possa arichito d'oscurare i spisore della Notte in vna Città nimica possa arichito d'oscurare i spisore pricto de la comenzache de it rionsante Duce, perche hebbe per sorta la clemenzache lo guidò. I Soldati scordatis della militare licenza, servirono per conforto de Cittadini, non per ossa el insuita lisegiti in Chicla per timore del castigo, benche la prossa affero coll'empieta dell'Estesia, surono rispettati come sagri Nunni, arricchiti delle proprie Schanze, e concessa consoni liberta la permanenza, ò partenza, conformele loro voglie. Fortiscò merauiglios mente la Città con doppie mu, ra, ma più gloriosamente con atti di genetos li beral la prafe gratie, cauci in que ci Cittadin, che colla mutatione di Dominante stabilitono in stato più autuanaggioso le loro Fortune.

- Gilimero, che si ritrouaua ne' Campi della Getulia, quatro giornate discosto da Cartagine, nell'incostanze, e vicissitudini della battagliaostérò costantissimo l'Animo, e nella perdita del cimero inuitra coteruado l'animolità, si fece forte di nuoue genti, e d'Armi, e chiamato l'altro Fratello Zazone dalla Sardegna, osò d'affediare Belifario in Cartagine, e a forza d'infulti prouocarlo ad'altre proue, sperando di goderle più fortunate del cobattimeto passatos perches'è pregio l'incostanza della. Fortuna, pentita d'hauetlo con tata asprezza vessato, douea dimostrarfegli fauoreuole. Venne ad'incontrarlo Belisario, che non per timore, ma per sieurezza de suoi s'era alcuni giorni nascosto nella Città, per farfi poscia vedere con gloria maggiore trionfatore nel Campo. Andò fallita all'infelice Gilimero la concepita speraza, metre quelle Stelle, che li minacciauano le cadure, erano nell'ascendente, non nell'occaso de loro influssi; onde ammazzato Zazone sù posto Gilimero in suga, e restò Belifario gloriofo possessore di tutte le ricchezze Vandale. Preda, che superò le passate di gran lunga, occupando in vn punto gl'acquisti, che pe'l decorso d'anni nouanta cinque haucano fatto i Vandali nell'Affrica, in Spagna, e nell'Italia . Fù la strage indicibile, accompagnata da costernatione d'Animi, e da vecisione miserabile di Corpi.

Queste sono le massime de diuini consigli, che alle volte non bene in tese dalla temerità dell'Huomo, incospa la Prouidenza del Ciclo, quas dimenticata della pietà i perche maturate in fiue quesse non erranti deliberationi, producono effetti colmi di tara Sapicza, e astringono l'Huomo a raggi di quella luce a consessare la sua ceccia. Parea che l'Vandalo

Imperio

Imperio, softenuto con somma gloria pe'l decorso di tanti lustri, hauesse così nel suolo fodametate le sue radici, che si come le passate potenze imporeti s'erano vedute a sbarbicarle, così le presenti acora diffidassero di migliori fuccessi; e pure vn'parto di maturità così grade, che coll'ombra fola delle forze ofcuraua il speldore di tanti Principati, che lo rinerinano di lontano, e temeano di vicino, per vn'accidente d'inimicitie, accaduto a suoi Rè, su spogliato delle Sostanze, e miseramente si perdè, perdendost nelle discordie i più congionti di sangue,

Gilimero dopo le tatture della battaglia risseruato ad'affani maggiori, bilanciati sù la giusta statera di quella Giustitia, che mai non falla, si fortificò nelle montagne Papue della Numidia. Quì pure assediato da Fara, succeduto in luogo del Capitano Gio: veciso da douero da vn fuo Alfiere, metre scherzaua nell'Aria colle Saette, si rese a quella forza, che superiore alla sua, se li rendeua incontrastabile. Condotto in Costatinopoli da Belifario che lasciò alla custodia dell'Affrica Salomone, accreditato guerriero, accrebbe le glorie del meritato triófo al vincitore, e la presenza d'vn'Rè prigione palesò degne di Corona le coseguite vittorie Fù però Gilimero non da captino trattato, ma come libero Principe rispettato; compatendo Belisario, & Augusto le di lui disgratie, dalle quali non poteano rendere tampoco se stessi esenti i triofatori. Durò questa guerra soli quatro mesi,ne quali Belisario rapì vn'possesso d'anni nouanta cinque dalla Vadalica dominatione, e nel spatio di soli quatro mesi mise ceppi di rigorosa seruitù ad'yna così potente Natione, & accrebbe all'Oriente, come mébro principale della Monarchia, quelle vaste Regioni, che nel decorso di tanto tempo s'era dimostrata mostruo. sa per mancanza tanto notabile.

La guerra d'Italia, si come sù di difficoltà maggiori ripiena, così ap- Anni di portò somma riputatione alla Corona di Giustiniano, e perennità non 535. mai mancante al famoso nome del suo Ministro, quale per tutto'l Latio seminado sudori gloriosi, irrigò così abbondantemente il terreno, che li produsse inuidiabile serie d'altori, de quali fu coronato l'Imperio, e a lui circondate le tempie. Regnaua allora in Italia Atalarico, Nipote di Teodorico, che non contaua più d'anni otto: cosa, che cagionò danni in tutti i tempi memorabili a popoli; non potendo germoglio sì debole ref. fiftere all'infuriate procelle de gl'Aquiloni fuperbi, che lo scuoteuano: nè piede tato debole coferuarsi immobile alle violeze di tate mani, che lo spingeuano a precipitj. Sino, che questa tenerella piata stédesse sì lunghe le braccia, che fossero state valeuoli a maneggiare lo Scettro, Amalafunta fua Madre, Donna di fingolare prudenza, e di fenno forse più maturo di qualche Huomo, nè reggeua le redini, e con felice presagio haurebbe rinouato l'Imperio delle Amazoni, se l'auida brama del dominare, empiaméte cresciuta in Teodato, Fratello cugino

d'Ara-

d'Atalarico, non hauesse quasi granida nunola pattorito il fulmine, ché la distrusse

Lasciò Amalasunta Roma, & il Figlio in custodia de principali congionti, perfuadendofi, che l'Amore di perfonetanto vnite haurebbe. impresse orme di vergognoso rossore in chi hauesse tentato di danneggiarlo. Si ricourò ella in tanto in Rauenna, seco conducendo il feminile desso di comandare, e'I genio connaturale all'Imperiosse bene contrapefando i dani, che poteano succedere al Figlio, che in mano di gente ambitiofa viucua, per dimostrarsegli vera Madre, procurò ancora di partorirli la ficurezza del viuere, come a tempo debito la Corona; onde acclamò Teodato per Rè d'Italia; quale dopo millegiuramenti di riuerirla come Reina, e participarli i posti principali del gouerno, nè restò coronato. S'auuide però la sfortunata Donna, che quelle rissolutioni, non bene diggerite dal senno, l'haucano precipitata, e che da se stessa hauea dato in mano lo Stocco a chi la douea vecidere; perche ogni picciolombra rassembrando a Teodato vastissimo Corpo, valeuole a sconuoglierli'l posseduto Regno, si liberò dal timore, con troncare i stami di Vita a queli'vna, che gl'hauea teffuti quelli di fua Fortuna.

L'occaso di queltà infelice Reina pemenuto in Oriente all'orecchie, di Giullimiano, molto I affliffe, eflendosi fempre con fegni d'vguale corrispo denza amati questi due Dominanti. Protestosi il al Cielo, che le mèbra di Teodato, spalancate dal ferro de suoi Soldati, divienute sarebbero, oggetto di delitia alle chiuse pupille d'Amalasiunta, e che non haurebbe il traditore calcate le regie foglie, se non quanto tempo fogliono consis-

mare gl'inuiati Eserciti nel viaggio celeramente intrapreso.

Fù a Belifario destinata l'Impresa d'Italia, quasi che la sua mano fosse scielta dal Cielo per porre nell'altrui Destra i rapiti Scettri, e a stringere le vittorie a fascio, si come le raccogliena senza misura. I primi sforzi furono drizzati ad'occupar la Sicilia, che dopo qualche contrasto li riusci con gloria, cadendoli a piedi abbattuto vn'Regno, che sino alle Stelle ergeua i trionfi de Principi Antecessori. Questo lampo, che all'improuso sfauillando, acciecò gl'occhi di Teodato, gl'illustrò la mente alla cognitione dell'imminenti disgratie, e nella celerità della fuga oftentolli di niuna permanenza il Regno; onde chiamata in quel punto a stretto consiglio la prudenza dell'Animo, e la Sapienza. della mente, con esilio totale dell'ambitione, decretò condicioni di pace con Pietro, Ambasciatore di Giustiniano, auanti capitato in Italia, per pacificarlo con Amalasunta d'ordine di Cesare; promettendo di cedere a gl'arbitri dell'Imperatore ogni pretensione, che possedesse sopra i Regni della Sicilia; e che in Italia fosse stato riconosciuto Augusto per Patrone in tutte le speditioni, che sarebbero state col di lui nome auualorate ; aggiontoui'l tributo annuale d'vna

d'vna Corona d'Oroje à questo fine speat Rustico, suo Oratore, a Giufiniano assieme con Pietro. Nelle commissioni se grete aggionse a Rustico, che vedendo implacabile l'Imperatore, li promettesse acora libero il possessioni de la purche a lui hauesse concesso qualche suogo ficuro nella Grecia, per viuere da priuato. E proprieta de Tiranni'l timore: e sono i loro tentati come le spume furiose del Mare, che quando paiono preparate a guereggiare il Cielo, y use arena del lido li rintuzza l'orgogio. Le prime condicioni rigettate da Giustiniano, come indecetta quella Sorte, che prosperatua i sino sini, solo le seconde li piacquero; stulcendo grati ad ognivo gl'acquisti, che partoriscono Regni, e non essono tributi di sangue.

Si (convoltero nientedimeno i trattati, benche confirmati, e conclusi, per alcune prosperità accadute all'Armi di Teodato, che credendole autorio auteturato delle seguéti, macò di parola a Cefare, per perderla in breue colla Vitaschiamata escuttrice del castigo la Morte, che s'era sieramete siegnata per attione si indegna. Le felicità, che lo refero temerario, furono causate da certo triofo riportato nell'illirico da suoi Soldati, che vecisero Múdo, Capitano di Giustiniano, cò Mauritio suo Figlio, come che due soli copi potesse o gettare a Terra simistratissimo troco; dalla parteza d'Italia di Belisario, che sù necessitato adare nell'Affrica a reprimere alcuni eccitati tumulti d'Estorza, Capitano dell'Imperatore, che amustina co'Soldati, haue a occupata gran' parte di paese; rhe poi alla comparsa di questo Marte restò debellato, soggiogato, e morto.

Non máco Giultiniano, come peritiflimo Medico, di preparare i necellari antidoti per le due piaghe riceuute da Teodato, nella Schiauonia, e nell'Italia. Colà i nuòi Colfango, Erce valorofo, che ridule
inpoco spatio di tempo all'vbbidienza i popoli, e piantoui i riueriti Stendardi dell'Imperio, per effere vygualmente ossequiato per l'auuenire, e temuti. In Italia, luogo pretioso, sospirato, & ambito, mandò
Belifario, che pe'il fretto di Mellina traghettato l'Esercito, acquistò
a vina forza la reale Città di Napoli, che li setui di fortunato augurio
al rimanente della vittoria. Quiui esercitò attioni degne d'ogni veneratione, perchecon erocica generosti perdonò a contumaci ribeli, e comandando a Soldati, che hauessero rilasciati alla libertà i
prigioni, e restitutica Patroni le prede, diuenne gloriosa preda dell'
affettione d'ogn'vno

I Gotti, che nella prefa di Napoli furono oppreffi da orribile spauento, elessero per loro Rè Vitige, Huomo il pui sauto, e sapiente della loro Natione: persuadendosi, che nella mutatione d'un Rèsfortunato
in quella di Principe di gran grido, si farebbero stabilite le Fortune del
Gotto Imperio, ch'era cadete i Italia. Seguì per ordine di Vitige la Morte di Teodato, che resto liberato da quell'interno timore, che
Ma 2

•--

piú di tutte le Morti'l crucciaua: e furono fepellite le fue offa fotto vn'cumulo di maldicenze, fi come mai oprata haucua cofa alcuna degnad'encomio.

Perucane in tanto Belifario in Italia, arriuando affieme con lui compagni della fua Destra il valore, e'i coraggio; ende da popoli si senza contrasto alcuno ricenuto in Roma, causando va'indegna siga nei Gotti, che nel tempo stesso per altra parte della Città vscirono con Badoro siuo Duce, c'h'era stato alacita da Virige al presidio con quatro mila guerrieri O'come la Fortuna si dimestrò in quel punto vogliosa, di cherzare colla Morralità si suggiua quell'incostante da Roma, & entratas per vna porta apportana si si cuerzaza, per l'altra si sgana il timo. re; in vn'Luogo dimostrana la codardia de Cuori, nell'altro l'intrepidezza de petta a Gott si palestana tutta spauneito, e a Cesare piaceuo lezza. Così si compiace schernire chi si commette alla volubilità della

fua ruota sempre volubile.

Vitige in tanto si fortificò in Rauenna, abbandonata Roma, che credè diuenuta infausta abitatione de Dominanti per l'esperimentate calamità, dopo effere stata per lunghe Età nobile albergo di sicurtà alla Republica, e a Cefari fuccessori : e procurò anco munirsi con militie valeuoli a difenderlo dall'incursioni ostili di Belisario: prima pacificosfi col Rè di Francia, e richiamò dalla Francia Soldati, e Capitani strenui, si come dalla Germauia, raunando sotto le sue Insegne in Ranenna, & altre attinenze cento cinquanta mila Soldati frà pedoni, . Caualli. Raccolto questo formidabile Esercito, che inondaua le campagne, & allagaua ogni luogo, quasi fiume vicito con empito dall'alueo, che li stabili la Natura, s'auuiò yerso Roma, credendo, che al folo apparire de Gotti Stendardi, altre volte così gloriofi, sarebbe nel volto de Romani apparfo'l pallore, e che Belifario, nel rimirare multitudine così numerosa d'Armati, sarebbe diuenuto picciolo Nano nel coraggio, & ardire. Stimò, che se li donessero in vn'subito spalancare le porte, com'egli hauca nel suo Cuore introdotta yna fallace speranza, che troppo lo pascena delle vanità consuete, per vederlo poscia famelico fino degl'vltimi respiri dell'Anima.

Fondò in tanto Bellitario due meranigliofi Forti fopra vu'ponte, per cui l'inimico Efercito era coltretto a passare il Tenere, e prouisti di munitioni, e Soldatesca, acciò gl'hanessero impediro il transito, si comel ponte Elio hauea tante volte troncato a Toscant'i corso di simiglianti vittorie; ma assalti dal timore i suoi Soldati, che ne Forti stessi spogliandosi d'ogni sortezza, si dimostratono vili, singginono, e cite, dero campo a Visige di trassortate di la Fesercio in tempo di Note, che stimò opportuna a nascondere il futto, che tentana, della vitto-

ria.

Belifario vícito di Roma con pochi Caualli, che non arriuauano a. due mila, credendo, che la diligenza de suoi hauesse impedito a Gottill passaggio, s'auuicinò al ponte, e conoscendolo preso dall'Inimico, si lascio prendere da sdegno sì grande, che con numero assai inferiore di gente pretese la superiorità col Rècompetitore; e a guisa di forte Leone, a cui l'inuolato parto partorifce defiderio d'attroce vendetta, sbaragliò gl'Auucrfari, e fece proue così impareggiabili di valore, che foprauanzarono ogni humana credenza; ma in fine non potendo più reggersi contro tanti, restati i suoi dalla multitudine vinti, & vecisi, ritornò in Roma, anco' nelle perdite simile a trionfanti; e fu sua gran Sorte, che li fossero aperte le porte nell'oscurità delle tenebre, e che fosse riconosciuto intempo, che non meno la Città, che gl'occhi de Cittadini erano chiusi. Bisogna affirmare, che la diuina affistenza lo proteggesse, quale hauea stabilito ne'gl'abissi inscrutabili dell'eterna dispositione, che per mano di questi restasse l'Imperio de Gotti in Italia vellato, e per esperimentare in fine, non essere gl'accrescimenti de Regni, senza i decrementi de Regi.

Dinenuto Vitige Patrone della Campagna, che restò più sconuolta dal calpestio de Caualli, che altre volte non si dal ferro de vomeri, e degl'aratri, diuise in sei Squadre l'Esercito, & assediò Roma, tentando di superare l'oftinatione de difensori in più parti. Durò l'affedio vn'anno intiero, nel quale si fecero proue incredibili di valore si da quelli di fuori, che a dispetto di muraglie fortissime, e di vigilantissimi Duci v'introdutiero più d'vna volta il terrore,e'l spauento; come da quelli di dentro, che stimando le Spade degl'Auuerfari vili, & impenetrabili nella costanza de loro Cuori, in mezo gl'Armati esercitarono stragi, e nella ficurezza de Padiglioni li refero pe'l continuo percuotere non ficuri . Il valore adunque, che così gloriofamente campeggiaua, e ne' Romani, e ne' Gotti, si come stancò le mani pe'l continuo combattere, così persuase gl'Animi alla quiete, che restò stabilità con tregua di tre mess: ne' quali Belifario riceuendo foccorfi da Giustiniano, sollenò gl'afflitti popoli, aspramente oppressati dalla fame,e rimediò a quelle necessità, che poteano renderlo libero dal timore.

do molto ben' conosciuto quest'aunedato Duce, che'l desiderio di con: feruare intatta Rauenna, haurebbe indotto Vitige a non toccare Roma, il che sorti conforme i dissegni perche in Rauenna ritrouandosi le ricchezze immense de Gotti, si contentò impouerire di Roma, e s'auttiò alla volta di quella co'gl'Eferciti, per opporli a Gio: effendo stato d'uopo risuegliare altroue la guerra, acciò per momenti Roma hauesse goduta la quiete. Fù adunque l'astutia di Vitige da quella di Belisario deluía, e vn'fabbricatore d'inganni inciampò in quelle reti, che per l'alarui ruine compole : cadendoli adosso la mole, che per l'altrui male. hauea costrutto.

Belifario in tanto fapendo, quanto fossero rilevati i benefici del tepo, senza puto abusarsene, s'inuiò a Rauena, per assediarla, diuenuto d'assediato affediatore. Hebbe la di lui mossa principio così fortunato, che se li diede tutta la Gallia Cifalpina in deditione. Liberò Arimino dall'infidie, apportateli dall'Efercito Gotto; vinfe Teodorico, Rè di Francia; e riportò altre segnalate palme co possessi d'importantissimi luoghi. Si feruì in quell'Imprese dell'opra del famoso Narsete, inuiatoli da Giustiniano, che refo Eunuco dalla Natura, la Virtù lo fece generatore di fingolari trionfi, e rappresentò nell'Italia Personaggio d'alta prudenza ornato, supplendo a Viti della Sorte le doti fingolari della sua Destra . .

Rauenna però era quell'Orto Esperido, quale godeua alberi, chetramandauano frutti dorati, & in cui si rinchiudeua vn'Diadema, che va. leua vn'Imperio; ma l'essere custodita da gl'occhi sempre aperti del Dragone, che mai dormina, costrinse anco Belisario a sempre vegliare, e a rendersi della condicione de marmi più duri, che immobili si mantengono a disaggi, tramandati dall'intemperie de gl'Elementi . Vinse finalmente la sua costanza, ancorche fieramente combattuta dall'ostinatione de difensori; perche cadè in suo potere Rauenna, e. Vitige li diuenne schiauo, conuertendosi l'aureo monile, che gl'imper-

laua il collo in ferrea catena, che li cinfe le mani-

Espugnata quella Città, che allora era Capo dell'Occidente, per esfere stata abitatione de i Rè, legul lo stesso infortunio del rimanente d'-Italia; se pure si deue chiamare disgratia quella, che la liberò dal Dominio de Barbari, e la ridusse al pristino comado de gl'arichi, e pietosi suoi Principi . Fù nobilitato il ritorno di Belifario in Coffatinopoli dalla prigionia di Vitige, e della Reina fua Moglie, con altri nobiliffimi Gotti: che colle lagrime a gl'occhi, se eccitanano allegrezza ne'trionfanti, li faceano parimente sospirare nella consideratione de vacillamenti, e Anni di cadute de Principati, più fottoposti alle iatture dello stato di qualunque priuato.

L'Armi Perfiane, che per timore del valoroso Belisario, sino ch'egli commorò nell'Oriente, ftettero quete, e seruirono più per trasfullo de

Crifto 540.

fanciulli, che per esercitio de bellatori, quando lo scorsero lontano, & impiegato ne gl'anfratti difficili dell'Italia, scossero la ruggine, che le rodeua, e facendole lampeggiare nude contro i Stati di Cefare, vestirono di molte vessationi i suoi pensieri. Ruppero trè Eserciti di Giustiniano; il primo guidato dal valorofo Scita, il fecondo dal famofo Buce, e'l terzo da Germano, di lui Nipote; onde fu stimata euidente stoltitia esporre a pericoli sicuri di perdite, e di stragi altre genti; essendo troppo affuefatto Cofroe, Rè Perfiano, ad'ammasfare palme per la fua. Destra, e a vibrare Saette nell'altrui membra, quando non ritrouaua. chi l'yguagliasse nella fortezza. Solo Belisario era quello, che, quasi pietra caduta dal monte, potea gettare a Terra quella gran Statua, che già colle sue vastussime membra occupana la Soria, la Cilicia, & altri importantissimi luoghi. Tralasciati adunque gl'interessi d'Italia, che dopo tant'anni di guerra parea godessero qualche pace, su mandato da Giustiniano contro Cosroe: appena parti di Costantinopoli, che si vide euidentemente a partire la Fortuna da gl'Eserciti Persi, introducendofi mutationi notabili, e smorzandosi a poco a poco, quasi fiamme esposte al vento, quelle vittorie, alle quali in vn subito cominciò a mancare quanto di buono possiedono l'Armate, ch'èla costanza del Duce.

L'Italia ancora in questo mentre, destinata dal Cielo Scena lugubre di continuate vicende, vedendo il suo liberatore lontano, aprigl'occhi languenti, e vergognossi di mirarsi di nuouo', quasi palla a giuoco, in altre mani caduta: poiche eletto Ildobaldo fuo Rè, gl'apportò più pefante giogo di seruitù; se bene gioì per la breuita del flagello, veciso dopo vn'anno folo di Regno da vn' proprio Soldato, che co' fuoi funerali vendicò quelli, che dalla di lui crudeltà erano stati celebrati ad'un' Nipote del Rè Vitige . Ne' tragici auuenimenti di questo non esperimentò Sorte migliore, caduta l'elettione in Alarico, ò Arario, vgualmente spietato, che nel solo giro di cinque mesi trucidato da suoi, restò dal timore esentata. Grande infelicità di quei Dominanti, che hauea. no minor ficurezza nella Reggia, di quella godeuano nelle Capanne i bifolchi i anzi s'ascriucua a motiuo di gloria ne'petti più vili, rendersi famoli col sangue sumante de Grandi. Peruenne lo Scettro in mano di Anni di Totila, famolissimo Gotto, che come quella delle Parche, somministro 542. all'italia tante ruine, che non vi fu angolo, che ne restasse immune,

ne' gente, che per la fua barbarie non fospirasse.

Questi graudsimi casi dell'Italia, che la lacerarono nel seno, in veco di stabilirla nella libertà, hebbero bisogno di nuono della preseza di Belifario, come di quella del Sole, effendo lui folo quello, che come te. muto, estimato poreua oprar meraniglie per depressione degl'Inimici. Fù dunque mandato da Giustiniano, ma non con quella copia di gente, ch'era necessaria per tanta Impresa; onde li conuenne nel principio

cipio rinferrarfi in Rauenna, doue ville qualche tempo, non più affediato dalle Squadre di Totila , che dall'Armi insuperabili della necessità.

In questo mentre Totila, che nell'angustie di Belisario si credea d'a hauere dilatati i mezi peri trionfi , determinò d'entrare in Roma; e a questo fine si mosse con potente, e numeroso Esercito. Belisario, al quale molto premea la conservatione di quella Città, altre volte da. lui difesa con tanto ardire, e scorno de gl'Inimici, stabili soccorrerla. per ogni modo; e perche era difficile, non che impossibile ciò confeguire per Terra, essendo ogni passo occupato dall'Oste armata di Totila, tentò di farlo per Mare; e con quella prestezza, ch'era singolarissima in lui, attrauersò il Pelago, che a dispetto di sue tempeste lo vide. fempre inuitto, irrile i flutti, che procurarono di fconuoglierlo, pafsò la Calabria, e con numerola Squadra di Nauili groffi, e fottili s'introdusse nel Teuere, rotto'l ponte, quale i Gotti gl'haucano opposto, che feruirli douea d'Arco glorioso al trionfo; ma tante fatiche in vn'punto fuanirono, e vn'yiaggio così difficile, che douea facilitarli'l foccorfo di Roma, restò impedito; perche a gl'occhi di Dio si resero piaceuole. spettacolo altre ruine, imminenti all'infelice Città, e si conobbe, che non haueano ancora i Cittadini placato lo sdegno dell'adirato Signore coll'emendatione douuta.

Originossi'l danno da Antonia, Moglie di Belisario; perche questa. lasciata in vna Fortezza, da lui fabbricata al porto del Teuere, sotto la custodia d'Isaz, eccellente Duce, acciò l'hauesse difesa sino al suo ritorno, e come flagello de gl'Inimici, e come quella, che conteneua il fuo Bene; nel fuo arriuo hauendo divulgato fallacemente la Fama, che'l posto era preso da Gotti, e l'amata Consorte diuenuta vile mancipio de gl'Inimici, impallidì, tremò, e scordossi del glorioso camino, che colla correntia dell'Acque lo conduceua al foccorfo di Roma, ritornò addietro con giurameto ò di togliere la Moglie dalle catene, ò di liberare fe stesso da quel cordoglio, che così spietato l'affliggeua, con immer-

gersi nel petto il ferro, e spirare.

Arriuò al posto sospirato, e ritrouò il luogo vincitore de gl'Inimici, e falua la Moglie, benche il Capitano priuato di Vita. O' quanto bestemmiò allora la fatalità pemersa de gl' Astri I O' come s'addolorò ne' dolori di Roma, e nel mirarla perduta per vna mentita voce, disseminata da chi li contrastaua la gloria : Era l'Anima sua di contrari affetti ripiena. La Moglie ritrouata viua lo riempiua di giubilo, ma Roma fortoposta a deplorabile popolatione lo rendeua mesto nelle consolationi. La prefenza dell'amato pegno, a guifa d'Anima, lo vinificana, la lontananza da Roma,che gl'era sì cara, li causaua crudelissima Morte. In fine com battuto da oggetti diuerfi, d'allegtezza, e d'afflittione, di cordoglio,

e di gaudio, cadè fieramente infermo di febre mortale; che fu falute degl'Inimici; quali trionfatono gloriofi, quand'egli fi deplorana da tutti come estinto: e vinsero sino che vissero i suoi affanni.

Mentre inganna la Fortuna il valore di Belifario, e non fi fatia di vessare co flagelli gl'abitatori Latini, Totila circonda, & anguftia in modo tale Roma, che dopo effersi cibata de più vili Animali, come sono Topi, Cani, e Casti, su contesta a diuenire csca infelice d'Huomini barbari, spictati, e crudi; e affai più deplorabile la sua fatalità, perche li conuenne esperimentare inimici i Gotti, quando volcano come amica, e diletta trattarla.

Entrò Totila in Roma, e non permise, che fosse oltraggiato alcuno nelle persone,nè tampoco nelle Sostanze, godendo di vedersi Rè, e non Tiranno; anzi scrisse ad' Augusto in Costatinopoli, che volea esferli reale Amico, e offequiofo Suddito, fegl'hauesse concessa la paceje che in tato haurebbe conservata quell'augusta Città per lui, dipendente in tutto da suoi voleri; Rispose Giustiniano, che si rimetteua a Capitani, che teneua in Italia, appresso i quali si ritrouaua ogni autorità di deliberare. Si (degnò così fieramente Totila per questa risposta, che, quasi Orso piagato, che procura ogni via per sbranare il suo feritore, concesse Roma all'infolenza de Soldati, e all'auidità infatiabile delle loro brame : quali incrudelirono fino colla durezza de fasfi, hauédo veduto, ch'erano troppo tenerelle le mébra de Cittadini, per imprimerui le note crudeli della loro ficrezza. Fece accendere il Fuoco nel Cápidoglio, diuenuto di luogo de trionfi, abitatione di penitenza per le ceneri, di cui fù sparso; e restando esca de gl'ardori, quand'era riuerito come delitioso Giardino de'trionfanti. Comandò a popoli fotto pena di morire, che fossero partiti dalle patrie Case, e a guisa di fiere, hauessero albergato nelle Spelonche:non essendoui restati che soli cinquecento abitatori in Roma in tempo, che conteneua i Popoli d'yn' gran' Regno. Così lo fece incrude. lire Amore offelo.

Ricuperò la fanità Belifario, mêtre languiua l'Italia inferma in tutte le partise colle forze, bêche nó vigoro fe, del di lui Corpo forfero a sperà ze migliori i cast dell'Imperio; Piacco, e tremate di mano maneggio intrepidamente la Spada, e si fece in mezo gl'Inimici amplo sentero, per cui si condustica a Roma; mandò prima di qual si voglia cimeto in Costàtinopoli la Moglie, acciò no gl'hauesse causati nuoui motiui di perdere, quando'l Cielo l'hauea destinato per vincere. Il suo arriuo, come quello de Numitutelari, a pportò nel Cuore de gl'infeliciabitatori consolatione, e consorto : i singgiti Cittadini ripatriarono : le sepellite ricchezze, percosse dalla luce di questo Sole, nelle polui diuennero N n risolem-

rifplendenti, e frà le ruine, e materie de gl'edificj pullularono palme; euidente fegno, che non erano in tutto sbarbicate dalle radici; s'erfero nuoue muraglie,e fi fabbricarono Torri in tempo sì breue,che paruero

verificate le fauole menzognere del Tebano Anfione. Totila che credeua col cadere a Terra de fassi e de muti hauere inalzato in quella Città vn perpetuo orrore della sua Spada, & osseguio riuerente al suo nome : e hauendola resa abbandonato Deserto, che non potesse più accogliere Huomini, che l'abitassero, ma fiere, che sempre l' hauessero per le crudeltà sconuolta, vedendo rinouata con stupore d'ogn'vno questa Tebe, che nella pirra delle accese cataste preparateli per Sepolcro, s'hauea costrutta Ara così gloriosa, di nuouo la circondò colle sue genti, facendoli grossa Corona d'Assedio, non per riconoscerla come Reina, ma per esporla all'incanto come schiaua. Poco però poterono i tentati, scherniti dal valore di chi la difendeua; onde stabili la partenza, seco portando per preda il stupore nel Cuore, come nel pasfato cimento s'hauea collocati nelle mani i tesori Questi furono gl'vltimi vittoriofi cimenti, che coronarono le glorie di Belifario in Italia; perche chiamato in Costantinopoli, fu di nuouo spedito a reprimere l'orgoglio de tumultuanti Perfiani : che al fuo apparire depositando l'-Armi, con onesta pace diuenero Amici di Giustiniano. Tanto può opra. re la presenza della Virtù. Vinse similmente gl'Vnni, che sino a Costannopoli tramandauano il Fuoco del loro furore, oftentando ne gl'anni fe. nili forze più che mai giouinili.

Totila, che tutt'occhi nel mirare i propri vantaggi, no ometteua occasione alcuna di rendersi glorioso ne gl'acquissi: vedendo, che'l valore di Belisario no senuiua più d'Antemurale, e bastione a Roma, s'auuicino a quella, che in pochi giorni code all'ineuitabile fatalità del Destino, che si copiaceua besfreggiarla ora colle cadute, ora colle vittorie, e nelle viscere de miseri popoli estinguere l'ingorde voragini della rapacità de Barbari; tacciato di grade vistà il Capitano Gior che trascurò di soccor.

rerla in quelle pericolose incidenze.

Fù nulla dimeno questo secodo ingresso di Totila assa dissimigliante dal primo, perche non seacciò, anzi vi ricondusse i cittadini si marriti cide dati o all'abbodanza d'albergare in ogni luogo : afficiurò dal timore gl'abitanti con forti ricinti: & aumetò le reliquie dell'auuazate ricchezze con capitali di trasschi, e corrispondenze. Colla stessa prosperia di Fortuna, es timoli di clemeza si rese signore d'altre principali Cità; possibili passò in Sicilia, oue' se non terminò il corso della vittoria col soggiogarla, chiamato al ritorno in Italia dal timore, che no si volassero di mano i riportati trosci, vi lasciò valorosi Soldati, acciò terminassero con gioria del suonome l'Impresa.

Giustiniano preuedendo i danni, che forastauano a gl'allori da lui

confeguiti con tanta fatica, & effulione di tesori, e di sangue, si serui di Narsete, suo famigliare, Soggetto cospicuo di valore, intiandolo in Italia, prouisto di valorosa gente d'Eruli, Vnni, e Longobardi, in quei tempi abitatori della Panonia, quale passò l'Adriatico pe'l seno di Veneria, fino a Rauenna; e benche li fosse contrastato l'ingresso da Capitani di Totila, v'entrò con prosperità. Trattenutosi alcuni giorni in quella Città per necessità di riposo: non essendo l'Huomo coposto d'acciaio, che non si rissenta alle percosse de patimenti, drizzò il suo camino a Roma. Totila, che non sapeua cosa fosse viltà, hauendo nel Cuore per ospite eroico ardire, in quel viaggio stesso, che vitimo del suo combattere, lo conduceua alla Morte, incontrò Narsete, e li presentò la battaglia, che fù con intrepidezza da quello accettata, come gemma delle più pretiose dell'Italiane miniere Superò l'Inimica audacia Narsete, combattuto però di cotinuo co nobil costaza dall'auuersario Rè, sino che la Vita non potedo più rispettare Totila, che tate volte oltraggiata l'hauea coll'vecisioni, copredolo có lugubri vesti di Morte, se ne fuggi violetemete da quello, lasciadolo sù le capagne estinto; diuenute le di lui mébra pascode gl'Auoltoi rapaci, come con ingordigia hauea egli distrutte l'altrui Vite, e Softanze. Morte, che successe nell'anno decimo del suo Imperio, conforme gl'era stato predetto dal glorioso Patriarca S. Benedetto che risplendeua qual lucida Stella per Santità in tempi tanto maluagi.

Riceuè dopo questo conflitto Roma, e l'Italia tutta le Leggi so aui del vincitore, che per le passate tragedie ritrouàdos in ogni lato trafitta, no sapea come più opporsi al fetro de trionfanti, per no aggiógete altre se rice alle passate, che tanto dilaniata l'haueano; balsmo, che per risnari li in qualche parte le piaghe, li su dal Cielo inuiato l'anno della comune Anni di Griso.

falute cinquecento cinquanta tre.

Crifto 5534

Sublimarono i Gotti a falti reali, feguita la mancăza di Totila, Teia, valorolo Duce, acciò nelle ceneri dell'eftinto Rè non fosse restato il loco Regno sipperesto, ma auualotato da Capo di sommo valore, in ogni parte ancora si sosse di manea impuestre motte Cutta-è Prouincie, chi-erano custodiri in Pauia, procurò all'Eco di quel metallo sonoro tirare sotto le sie Insegne Soldati da uttele parti, per opporti a Narsete; che or vele, gossate interpidamenta dall'aura spirate del Cielo, solcaual' Acque delle vittorie in Italia. Si parti di Lobardia, & incontrò in larga Capagna l'Efercito minico, quale intrepidamete cassati, addi soprito al la su Deltra la gloria; e a quella de Soldati la disperatione. Fù la battaglia delle più sere, e la guinose, che mirasse in tanti tepi l'Italia, oprado attioni piene di supore abe le parti, che s'eranor cese pel valore oggetto deliriolo del Sole; Teia i fine circodato da Soldati di Narsete, dopo hauer fatte icredibili proue di supore partico del solut g'aviazi della

N 2 Gotta

amery Linear

Gotta grandezza, e cadendo affieme il Regno, e'l possesso di tanti lustri,

quando'l giorno era folo arriuato alla metà del fuo corfo.

La batraglia però non terminò col finire di quello i ne' fiù valeuole la Notte col tenebroso manto dell'oscurità introdotta a nascondere gi'l-nimicipperche anco' nel di seguente fiù proseguita la pugnamella quale i Gotti seza guida di Capo, ma solo da nobile Virtà accòpagnati, si soltenero sino al termotar del 500, col quale proto d'occado quell'initera Natione. Questa singolare vittoria su parto glorioso di Narsete, che partori più trionsi al Romano Imperio, che nost secena altri Duci, che visse roseza màcaza alcuna della Natura, bêch'egli sosse racciato d'Eunuco,

Accrebbe le sue glorie ancora in altri cimenti, tentati con prospetia, perche li su d'oppo cobattere vn'ano intiero alcune reliquie di quefit infelici, restate nella Lombardia, e Piemote, aiutati da popoli Borgognoni, e Gallisquali affacto distrusse, della successa dal Cielo la
dilui Destra per vitima, e totale ruina della Gotta Natione dopo le gloriose vittorie di Belisario. Durò questa guerra in Italia anni diciotto, ne' quali non solo gif-luomini, e Bruti, maanco' la Natura insensata gemè, e pianse quelle miserie, che si lagrimaranno sino che le pupile delle
ragioneuo il Creature potranno mirate; e siendo si corsi anni settantadue dall'estatorio e di Teodorico al Regno Italiano.

Crifto 553-

Fù Narfete Duce di fingolare valore, ma che hauca accompagnata al Deltra la pietà, e diuctione del Cuore. In quefte guerre de Gotti trionfando più che mai la pace in Venetia, che notabilmente fioriua, venuti a statiare fra? l'Acque i popoli più ricchi, e potéti, dal Fuoco dellediscordie codotti da diuerse parti d'Italia; vi capeggi ò acora la diuccione di questo famolo Duceche memore d'hauere ottenuti validi soccorsi da Veneti co Barche, e Bregatini, per codurre a Rausna gl'Eferciti, vi fece e dificare due nobilissimi Tepli, cio è quello di S. Teodoro, oue al presente è stabilito l'vificio sagro dell'Inquisitione, e quello di S. Geminiano, costringedo gl'occhi nella veduta di sabbriche tato nobili ad'encomiare la religione del di ui Animo, e in luoghi destinati alla veneratione de Santi, a benedire la Santià del suo glorios operare.

E' fomma gloria di Giultiniano hauere întepo di guerra propulfati limici pocti colle Destre di valoros simissitati tritti Trani, accrefeiuto a merauiglia l'Imperio, e in anni trenta otto di Dominio hauere fatti acquisti, che in altri Cesari furono patti di molti secosi. Come intepo di pace este il applicato a Studi tato necessari, come sono i legali, co' quali, tosto l'eonitissimo Caos d'innumerabili Leggi, le ridussi alla breuità bramata; Epilogò due mila Libri d'Imperator) Staturi, che colla fola consideratione di costo si lungo atterriuano i Maestri nell'insegnatti, e i Discepoli nell'apprendelli, che non si rendeuno sicuti di tanta Vita, quant'era quella multiplicatà e la restruste. in foli cinquanta, appellati Digesti. Compose i quatro dell'Instituta, ouero Institutioni, che servono di sieuro adizio per chi brama entrare. ficturo nell'intricato sentiero de Cesarei Decreti, come 'Isloid' Arianna era feorta euidente a chi tentaua l'ingressonel Labirinto di Creta: riduste tutte le determinationi degl'imperatori, sparse, quasi constitus, semente, in multitudine infinita di libri, a soli dodeci, che intitolò Codice, sece va'altro Volume, in cui per breuità, e facilità maggiore collocò trè libri del detto Codice. Fù questa tata fatica assistita a celebri lurisconssistit, che furono Gio: Patritic, Triboniano, Doroteo, e Teossilo,

Tante Virtù però non andarono esenti dalle solite macchie di qualche errore: non essendo il Sole stesso così puro, che l'occhio linceo de curiosi perserutatori non habbi in quello molti difetti notati. Fù censurato d'auaritia, e cupidigia di ricchezze ; benche sembrassero le sue mani i criuelli persorati delle Figlie di Danao, perche quanto riceueuano, e rapiuano, prodigamente confumauano in guer. re; nontemendo i Soldati le Spade di ferro, quando maneggiate vengano da mano dorata; e n'impiegaua Summe confiderabili in Edifici. che con celerità maggiore si solleuano da Terra, quando l'Oro, e l'Argento vi tramanda l'esalationi . Amò assai la vendetta, che appellaua. connaturale de Principi, e delitia de Grandi, espressa nell'Ape, che se compone il miele per addoleire il palato, fi ferue dell'aguglione per pungere. Ma la cecità, causata a gl'occhi di Belisario, oscurò le sue grandezze : quelle pupille, per inuidia acciecate, lo priuarono della luce. che sì gloriosamente gl'irradiò nel Regno. Meritò il valore di Duce così generolo, con ingratitudine corrilposto, che s'apprissero alle lagrime tutti gl'occhi del Mondo, nel vedere chiusi i suoi, che quasi Altri risplendenti l'haucano illuminato; come la crudeltà di Giustiniano si refe degna delle Saette di tutte le lingue, che la colpissero.

Cadè infelicemente negl'errori d'icoloro, che negauano la paffibilità della Came in Crifto; benche alcuni ciò attributiono a difetti dell'Intelletto, non della Volontà; effendo stata la canitie del crine quella, che gl'apportò freddo così considerabile allo Sprito, e la vecchiaia cagione, che diuenisse fanciullo incauto nella credenza; hautendo scorsi

anni ottanta del fuo viuere, e trenta otto del fuo Imperio.

# GIVSTINO II.

PASTINO audit la Morte di Giustiniano su assumento compagno dell'Imperio, per regnare, come successore, dopo i su
pagno dell'Imperio, per regnare, come successore, dopo i su
pagno dell'Imperio, per regnare, come successore, dopo i su
pagno dell'Imperio, per regnare, come successore, dell'Imperio, per
pagno dell'Imperio, per le Stelle di mille Virtù, i su
pagno dell'Imperio, per le Stelle di mille Virtù, i su
pagno dell'Imperio, per le Stelle di mille Virtù, i su
pagno dell'Imperio, per le Stelle di mille Virtù, i su
pagno dell'Imperio, per regnare, come successore, come su
pagno dell'Imperio, per regnare, come su
pagno del

sciata,

### La Monarchia d'Oriente

102 Paolo sciata, come patrimonio pretioso, dal suo antecessore. Dedito all'aua-Diac. II. ritia, ignorando, che i Principi nascono per i Sudditi: e che come'l Sole deuono tramandare alla Terra gl'influssi delle gratie,no inuolarli: non hauendo altro di suo, che quello compartono ad'altri. Trascurato in modo tale nelle cose della Monarchia, che con indecoro di quel Scertro, che maneggiaua, appariua in Scena vestita da Rè Sofia, sua Moglie,

Procop. e facea tutte le parti d'Im peratore;ma così indegnamente,che mai v'apparuero attioni eroiche, e virili; perche folo la fuperbia, e la vendetta si mirarono sedere nel Trono. Gran'infelicità d'vn'Regno i quando chi An, co. Il mirarono ledere nel 1 rono. Gran infelicità d'un regno i quando ciu subb. 1, lo gouerna efercità le veci di Suddito, la gonna diuiene regio manto, e l'aco da cucire si tramuta in bastone da reggere. Sofia era quella, che imperaua nó táto a popoli, che al Marito; scorgendos nella soggettione di codicione peggiore de Vasalli, perche diueniua d'Imperatore Seruo,

oue' quelli dalla feruitù col fauore d'Augusta si solleuauano a comandi. Fra' molti mali però che persuase questa vitiosa Donna a Giustino, vi campeggiò per i poueri vn' gran' follieuo, inducedolo coll'Oro delle reali rendite a fodisfare i debiti de bifognofi della Città: attione, che in appareza almeno la rese donitiosa di gran Fama appresso quelli, e gl'aumentò straordinaria estimatione appresso gl'altri: della quale mai potea impouerire, le'l fine principale di tanta liberalità fosse stato oggetto di Carità, non motiuod ambitiofa superbia; ma parendoli, che le lingue de mendici scarse diuenissero d'Eloquenza per celebrarla, essendo troppo facili a tacere; pretese da i Marmi più duri, e da i Colossi perpetuità di lode; hauendo fatto fabbricare vn' capaciffimo porto auanti la regia Città, appellato dal suo nome Soffio, e tutti i luoghi vicini Soffiani; Erano però i discorsi di quei Sassi come nella durezza sì aspri, così non molto facondi, per folleuare colei, che folea co' gesti abbaisarsi.

L'Oriente riceuè dalla Persia grauissimi crolli; Ma che però presto fuanirono, e col caftigo dell'aggreffore reftò la discordia sopita Successe Ormilda in Persia al morto Cosroe, fra'l quale, el'Imperio sortirono trauagliofe,e fanguinofe incidenze nel maneggio dell'Armi, dimostrandosi la Fortuna or lieta, or auuersa, per far pompa della solita incostanza a quei Rèquali in fine s'auuidero, che'l ferro gl'vecideua più Vite nelle Campagne, che non gl'alimentaua nelle case il latte: e che l'vicro della Terra gl'ingoiaua non minori parti di quelli, che gl'erano tramadati dal ventre delle Donne; onde colla pace stabilirono fecondità tale ne' loro Regni, che mai fù sterile, e stringendosi in perpetua confederatione le mani, l'auuezzarono a piantar' le Vigne, a seminare i Campi, non a spargere il sangue.

L'Italia fola cominciò a riffentirfi delle fue piaghe, e quando col decorso di molto tempo pareano rissanate le prime, restò da altre colpita, che la fecero miseramente languire, Erano quatordeci anni, che Narfere la gouernană în nome di Giuftino con tranquilliră cosi grande, che fe bene rammentauano le pa flare calamită i popoli, fefteggiauano per le confolationi prefenti, e le bocche già difluefatte a lamenti, folo s'impiegauano adrencomiare il fuo benefattore; Ma l'inuidia, e l'emulatione, che femper regnară nel Mondo fino che s'aprită flrada all'himana cupidigia di folleuarfi, portò in Coftantinopoli alla Reggia di Cefare, che l'Italia liberata da Tiranni, era tiranneggiata da chi s'intiolaua liberatore : che Cefare folo appariua in ombra, perche la foftanza dell'operare era tutta în Narfete: che le ricchezze di Natfete, rédendo mendiche le più famole Città, impoueriuano Giuftino anco' dell'independente autorità, che godeua; se altri venti dal liuore guidati foffiarona calmente all'orecchie d'Augusto, e più di Soffia, che gettatono a Terra disfirutto quel gran' concetto, che teneuano dell'incorrotto Ministro, onde fi richiamato a Costantinopoli; e prinato del gouerno, li fi foltatuito longino, affai accreditato Soggetto.

Sopportò con grande costaza Narsete il colpo, che così gagliardo li fù dalla maldicenza scagliato, come quello ch'era di somma pietà ornato, e Religione; il ritornare in Costantinopoli li riusciua gradito, ma'l lasciare l'Italia, ou'era accolto, come Padre benefattore de Figli, che sol. leuati hauea da grandi miserie, gl'era noioso; abbandonare quei germogli, ch'erano stati seminati, costiuati, e cresciuti co suoi sudori, li sembraua strano, ma la quiete della paterna Casa li raddolciua in gran parte'l cordoglio. Solo alcune parole dette contro di lui da Soffia, furono quelle, che affatto lo resero impotente a parlare per l'aggrauio, che gl'inferirono. Sentirsi dire da vna Donna, che l'haurebbe chiuso nel Serraglio coll'altre Femine, acciò hauesse filato; che la Claua, con cui hauea estinti tanti Nimici. se li sarebbe conuertita in fuso, che l'albergo celebre di Marte li farebbe diuenuto staza indegna di Venere: furono strali, che lo ferirono sì al viuo, che determinò di più non viuere: cibi impossibili a diggerirsi dalla delicatezza del suo stomaco: fiele tanto amaro, che non lo potè gustare, per qualsiuoglia violenza, che facesse al pa-

Giurò, che, se Soffia lo volea in compagnia delle Dóne a filare, hanrebbe composta vna tela di perfettione tale, che ne' le di lei forbici, ne' quelle di Giustino l'haurebbero potuta tagliare; che, se non douea effere più riconosciuto per Huomo, haurebbe efercitate attioni del tutto inhumane: che, col vestirsi da Donna, haurebbe tanto punto coll'aco le membra d'Augusto, quanto colla Destra d'Huomo hauea i suoi Nimici ferito:

Non altrimente successe, perche partitosi di Roma andò a Napoli, e cominciò a comporre l'escogitata tela, chiamando alla tessitura d'opra così importante la barbara crudeltà de Longobardi, e d'altre Nationi

## 104 La Monarchia d'Oriente

Settentrionali, che portarono in Italia il ghiaccio connaturale della lor nafcita, el furore auuampante del loro (degno : Inuirò Alboino, Rède Longobardi, acciò venific in Italia; facilitandoli colla fiu a afliftenza il poffetfo: e afficurandolo con poca fatica del dominio della più pretio-ia parte del Mondo. Abitauano allora i Longobardi nella Pannonia, figgiti per la penuria di ricouto alla loro mulvitudine dall'Ifola Scandiana, fituata al Mare d'Alemagna: appellati Longobardi, conformevoglion alcuni, per le barbe larghe, che nutrituano. L'efibitioni di Narfete furono fitmate da Alboino auusifi infallibili di celefti Oracoli, evoci veridiche de gl'Auguri, che pronofticauano felicità alle fiue geti, e dilatationi d'Imperio; già che aumentate non tanto pe'l numero, quanto pe'l valore, non più poteuano nell'Vngheria fermarfi.

O'come l'humana prudeinza alle volte vacilla 1 è come è vero, che picciola (cintilla di Fueco disprezzata, e negletta hà partoriti incendj ineftinguibili da tutte l'Acque. Animali vilissimi della Terra, che si calpettano co' piedi, perche si titimano indegni d'esser mirati co sp'occhi, pungono alle volte in modo, che vn solo punto compone linea lunghissima di dolore, & asfanno. Vn'aura fresca, e soaue, che lusinga il volto, e diletta l'valio, cagiona tempeste fierissime a Nocchieri, onde restano ne naustragi sommersi. Così la bontà di Narsete punta da parola morda-ce medito ruine irreparabili, & vn periodo di quatro lettere apporto all'Italia danni, che ancora non sono foncancellati dalle memorie de gl'-

abitanti infelici-

Arriuò in tanto Longino in Italia, oue' cominciò a comandare: hauendo antecedentemente alla di lui comparsa licetiati gl'Eserciti Narfete, che li cedè il luogo; acciò conoscessero i suoi Nimici, che con quanta costanza l'hauca protetta, e difesa, con altretanta generosamente la. rifiutaua; non hauendo così acciecate le pupille, che non sapessero discernere, se le fiamme del dominare erano vere, è finte; come non riuscì a quel suenturato Satiro, che credendo finti i veri ardori, restò da quelli abbrucciato. Attese in tanto Longino a prestare nuova forma di gouerno alle Città d'Italia, parendo, che fiano le nouità connaturali a chi di nuouo succede a comandi. Fermatosi in Rauenna assunse il nome di Efarca, che fignifica Generale, ò comandante fupremo; che poscia per molti anni feguitò ne gl'altri destinati alla Prefettura medesima. Nelle principali Città vi costituì vn gouernatore, che appellò Duca : e in Roma vn Preside : con che tolse affatto l'autorità sempre venerabile del Senato, e la Dignità così cospicua de Consoli, restando l'yna, e l'altra. commendabile per la trascorsa memoria, ma diuenuta allora Astro immobile,e prino di qualunque splend orc.

Fù Narsete in Napoli accolto con applausi degni del suo gran merito, oue tutto attento si vide a terminate quell'opra, che delineata dalla fua mente douea perfettionarfi dall'altrui mano. Gio:III. Sommo Pontefice, che suisceratamente amaua Narsete, e hauea nel Cuore la sua diletta Italia, preuededo da questa torbida nube quali saette potessero tra. mandarfi, andò a ritrouarlo, e co parole piene di zelo gl'antepofe il merito delle fegnalate Imprese : che acquistato con tanti fatti, per vna parola staua per denigrarsi; li fece scorgere nella venuta de Longobardi la comparsa d'ogni miseria a popoli, da lui tanto gratiatische le sue rissolutioni erano troppo repentine, mentre dauano occasione all'Armistraniere di distruggere i fasti famosi di tant'anni di sue fatiche, e di reciderequelle felicità, che per opra della fua Destra pullulauano per le contrade del Latio: che le parole d'vna Dona proferite alla spensierata non doueano pregiudicare alla costanza d'vn Huomo, che veniua retto dalla prudenza; onde vinto Narfete dalle perfuafioni, e placato dalla comparfa di quella luce del Cielo, ritornò a Roma in compagnia del Pontefice: ritrattò gl'ordini ad'Alboino: li dimostrò nell'Impresa difficoltà maggiore di quello, che s'era da lui concepita, e gl'additò i fentieri più abbondanti di pericoli da superarsi, che di messe, che si potesse anco in lungo tempo raccogliere.

Ma no furono efficaci le voci della fua lingua, ne'i caratteri della pena ad'indurre Alboino a cessare dalle principiate carriere:nulla oprarono le sue parole con vn' Rè, che veniua sollecitato da stimoli troppo pungéti ad'oprare; quel fasso, che con tant'empito era stato slanciato, nó pote più ricondursi nel pugno: le voci, che gl'erano vscite di bocca, non ritrouarono altra strada per ritornare addietro Bisogna affirmare, che il Fato di Roma,e d'Italia, immutabile da ogni forza terrena, douesse cóseguire i decretati effetti : che fosse registrato nell'Abisso dell'Eternità, che douesse di nuouo l'Italia sopportare il barbaro giogo di seruitù, perche nelle felicità troppo si mostraua recalcitrante alle vocationi diuine: e che per lunga serie d'anni i Longobardi collocassero il nido, ou'era per produrre la guerra ', e la pace meranigliofi euenti per gloria di chi li permife, per efercitio di chi li fopportò, e per grandezza di chi

non francossi nell'operare.

La cupidigia d'abitare l'Italia trasse co fuga precipitosa dall' Vnghe-Anni di ria Alboino con ducento mila Huomini, che seco coduceuano Moglie, 568. Figliuoli, e bestiami, come che vinessero sicuri di non douer giàmai per cuento alcuno esserne espulsi. Pe'l Friu li portarono in Italia affieme con tanti aredi, calamità, e crudeltà, che, se in parte non fossero stare mitigate da fanti Prelati Pauolo, Patriarca d'Aquileia, e Felice, Vescouo di Triuigi, haurebbero trucidate più genti, che non introdotti esteri Cittadini . Alle sciagure dell'inimiche Squadre s'aggionsero quel-Le parimente di crudelissima fame, che per tutto l'paese, quasi spictata Megera, vagaua, e senza riguardo alcuno di condicione

### o6 La Monarchia d'Oriente

di persone, con altinenza rigorosa di cibo, li faccua samelici ancora del respiro; onde hebbe poca difficoltà Alboino di soggettarsi i principali luoghi, ne ritrouo chi li reflisteste; mentrei popoli crano più vogisosi d'approssimatsi alla bocca il pane, che alla mano la Spada, & crano più bisognosi di vitto, che di vittoria. L'Estaca Longino si fermò in Rauenna, quiui raunando quanta gente potea: che dalla sferza della fame guidata, nulla pauentana l'eruditioni del tirocinio di Marte, e fottificolla cò ogni perfettione dell'arte, si come foce di Celarca, in que i tempi di ferro nobile Città presso Rauenna, di Padoua, Crema, Mantoua, & altri luoghi s'amosi.

Alboino no volle cimentare le sue forze in Città co tant' ordine prefidiate, giudicădo, che' tepo introducendo in quelle la necessiră, pemulria, da le ficle aftenteal la refa, gi'haurebbero apprestata copia di triofisonde, lasciatele da parte, combattè Viceza, e Verona, e le vinse, prima
dominate dal timore, che domate dal ferro. Passato l'Adda riccue in
deditione Milano, che senza contrasto alcuno gl'apri le porte pet l'efortationi d'Onorato Vescouo, timidi i Cittadini di non restate gillente
colpiti dalla mancanza dell'Armie dalla penuria del cibo. A sua imitatione secero lo stesso altre pressanti città, che si dimorno più fortunata
la condicione inenitabile di feruire, che la contineenza del dominare,

Solo Verceili, e Pauiali fecero reffiltézagagliarda; e s'oppofero có intrepidezza alla Fortuna, che tanto lo prosperaua; anzi'l possesso di Pauia li costò vn' tormetoso, e lungo assedio di tre anni ne' quali se Albomo no disperò la vittoria affatto, la considerò almeno come piena di difficili anfratti. Vedendosi dall'ostinatione de difensori tanto differito il possesso, checadedoli nelle mani la Città, l'haurebbe da fondameti distrutta; già che col decorsosì lungo di tempo gl'hauca cosunta tata militia, ch'era la base de suoi troseije che sarebbero stati trucidati i Cittadini da fuoi Soldati; perche come efule l'haucano scacciato da quelle mura. Il Cielo però impose alla crudeltà minacciata prodigioso freno; poiche nell'entrar'in Pauia, essendoli caduto a Terra il Cauallo, che lo guidaua, mai fupossibile, che si liberasse dal pericolo sourastante, se non mutò pensiero, e non promise di conseruarla illesa. Gran' cofa 1 vn' Cauallo caduto stabilisse quelle muraglie, acciò non cadino; il pericolo di Vita, che s'offre ad'Alboino, libera dalle minacciate sciagure Pauia: e impara a perdonare i castighi, quando impara a temerli.

Stabilì per sua Reggia Verona, che fra' tante altre Città per vaghezza, cricchezza stimò degna del seggio maestoso d'vn' Principe; iui seo condurre la Reina Rosimonda, sua Sposa, colle suppelletili più pretiose, ed ittima, che posedeua nell' Vngheria. Si celebrò, come in occasione de triosi, ogni possibile festiuità; concorfero da molte parti i popoli, per vedere quali raggi tramādaua la Stella, fotto i di cui influffi doucano viuere; trionfarono le confolationi col volto, quandonell'Animo affideua il cordogiio; non piangeuano le pupille, per non manifeftarti con quelle pioggie priue di ferenta nell'Anima, benche mefto il Cuore fi

confumalle in affanni.

S'infinuò però la Morte, senza timore alcuno d'esfere osses, in quella Cricc, che altora nasceua, e assali con emprito tale Alboino, che fra s'estimità così grandi il cauò da gl'occhi il lutto, dalle vene il sangue, e l'Anima dalle membra; tanto puì inselice, perche da Rosimonda, sua Moglie sti introdotta nella di lui sizza, metre dormiua, co sonno, da cui mai più li su permesso singui si e da quella pregata a fottoporre al taglio del l'adunca falce il suo collo, giàche egli non hauca temuto di trocare quello dell'amato sino Gentiore. Così quel Capo pieno disigue vindicò l'ingiuria fattali dal Marito, che astretta l'hauea a cauarsi la scen nella te. Ita del Padte, ricipita di vino: e cò generoso rissentimento manisfestò, chi-ella poco stimaua quel Sposo, che li diusen Carnesse spietato del Padte, ricipita di vino: e cò generoso rissentimento manisfestò, chi-ella poco stimaua quel Sposo, che li diusen Carnesse spietato del Padte.

Gredè l'incaura, feguita la Morte d'Alboino, regnare affieme, con Almachilde, che li ferui di primo ministro per apportare a quello l'vltimo Fato; ma quell'errore, che tanto giera piacciuto, dispiacque sopramodo a Soldati, e a principali della Natione: e se col fuggire in Rausina a Longino non hauesse per qualch'anno allongata la sicurtà del sico Capo, se l'haurebbe rittrouato a piedi per calpestarlo, come l'ambitione se los giuraua degno di coronarlo, e come Reina sarebbe stata preferita co' tormenti ad ogni sinezza. Mori però, come merito, infelicemente, perche esortata da Lógino a dare il veneno ad Almachilde, a cui hauca data la pudicitia, con promessa di veneno ad Almachilde, a cui hauca dell'Italia; mentre gusta Almachilde il veneno, e dell'inganno s'accorge, impugna cotro l'épia il servo, l'assenga e bere il restate liquore, che triaguggiò colla Morte. Caderono a Terra essentite nel tépo stesso de insami vitume, cosegnate in olocausto di sospirata ad Alboino.

Elostero i Longobardi Clesto per loro Rè, Huomo crudele, e spietato, che non mancò rendersi edebre nella barbarie, com'è propietà de Tiranni, spogliandosi de manti della clemenza, pretioso tregio de Dominanti. La Morte d'Alboino in Italia su accompagnata da quella di Giustino in Bisantio, che immerso in otio, e pigritia, indegna d'un'ato Monarca, stil colpitone' piedi colle podagre, già che erano inuttili nell'operate; e con tanta violenza assalito, che per quell'aprendosi adito alla

Morte di penetrare nelle restanti membra, spirò.

Pianta la (ua mancanza folo da Soffia, che fi vide mancare il tanto ambito Dominio e fentita lietamente da gl'Huomini buoni, ch'etano ftati neceffitati fin'allora ad'officquiare il Vitio, e ad vmiliarfi alla maluagità, che nella (ua perfona più della regia Maestà compariua. Prima di morire ad'inftanza di Soffia, che anco 'ne' gi'vltimi eftremi del fuo imperare fi fece conoficere Intelligenza mortrice della Monarchia, nominò Cefare Tiberio, non hauendo voluto il Cielo, che hauefile legittimi fucceffori vn' Augusto, che haue più finte le patti di Rè, che con verità gouernato il Principato. Visfecol nome d'Imperatore anni diecifette, perche furono l'operationi feruili, & indegne.

Venetia, che nelle guerre fieriffime d'Attila hauea cominciato a stabilite vu' pacifico Principato, in queste nouce emergenze di ctudeltà, e di fuga, s'accrebbe notabilmente. Col sale del Mare communicò la pru. deza del gouernare a Cittadini, onde si rese a tutti mirabile. Stabilì Leggi, & introdusse o con con con cui scacciando dal Cuore de fuggitiui il timore per la sicurezza, che li prestaua, raffir en òlardire, acciò non tumultuasse, le sondamenta di così meraniglio a Cit.

tà fossero sostenute dalla concordia, e dal rigor del castigo.

Non posso tralasciare vn caso pieno di Fuoco, e di Fede, ne' tempi di questo Giustino accaduto. Picciolo Figlinolo d'vn Huomo Ebreo dopo gl'esercit delle Virtù appresi co altri făciulli Cristiani nella solita Scuo. la, andò alla Chiesa vicina con questi, e riceuè dal custode di quel sagro Tempio alcuni fragmenti del pane Eucaristico, ad'imitatione de gl'altri non ricufandoli; la ceremonia vsata con decente grauità tardò il ritorno a Cafa dell'Ebreo fanciullo, ma accelerò il furore nel Padre, che con rigorofa inquisitione saputane la causa, tanto si sdegnò, che lo credè degno del Fuoco, per effersi pasciuto di quel cibo, ch'è effetto della più prodigiofa carità del Redentore; onde lo rinferrò in accefa fornace; acciò dinenuto cenere hanesse dimostrato a gl'occhi de gl'altri Ebrei vna penitenza, per tutti i secoli memorabile. La Madre, ch'era stata attenta al successo, nè hauca potuto colle lagrime smorzare l'ardore auuampante del Padre, e molto meno quello del Fuoco, andò di nascosto dopo il decorso di qualche tempo alla fornace, per celebrare. co'singulti dell'Anima i funerali a gl'vltimi respiri del Figlio. Ma chi'l erederebbe? ritrouò rinouati gl'esempli della Babilonica fornace, che fi conuertì in delitiofo Giardino per i tre fanciulli. Vide viuo il Figliuolo,e morte le fiame : tutti impalliditi per la vergogna gl'ardori, e tutta rossore la di lui faccia per l'allegrezza. Lo conduce a Mena, Patriarca di Costantinopoli, e chiede per se stessa, e pe'l Figlio il Battesimo; volendo, che coll'Acque s'estinguessero i loro errori, come nobilissima Matrona. vestita d'Ostro, e di gemme hauea smorzati gl'ardori della Fornace al garzone. 11 che eseguito, fu per ordine di Giustino crocifisso il Padre Ebreo, che nè meno co gl'attestati veridici delle fiamme imparò a purgare la sua falsa credenza: e l'emendatione commendabile d'yn Bambino lo rese più che mai adulto nella perfidia,

#### Parte Prima. XVII. 1 0. E R

109



V' faustissimo per i popoli l'ingresso al Principa- Annidi to di questo Cesare, perche restò illustrato dal cristo Sole risplendente della Carità. Principe più degnamente coronato col Diadema d'Immortalità, che li zonate composero le mani de poueri solleuati, che dalla Co. 10m.3-

rona, che riceuè per mano del Santo Patriarca, Eutichio, che l'aggrauò col peso. Risplendè il suo gran Miest.

zelo nella copia di grano, che fece portare fino dall'Egitto a Roma per le preghiere di Benedetto, Sommo Pontefice, non incontrando difficoltà alcuna in viaggio sì lungo, perche li fù dall'Amore facilitato, pe'l de- lib.5. fiderio di riftorare i popoli dalla fame angustiati; come per le brame di Fama non fi rese difficile ad'Annibale il passo delle più scoscele montagne, che fece stemprare, & ammolire con forte aceto. Diceua, che l'- 8. Oro, effendo Figlio della Terra, non douca folo feruire per i Principi,

mentr'ella è Madre comune di tutti: e che i tesori nascosti per vn'solo, deco. meritauano esperimentare la rapacità de ladri, per esser rubati al be- fl. lib.t. neficio de gl'altri.

Hebbe questa gran' liberalità quelle contributioni, che suole il Cielo participare a chi è prodigo ministratore delle sue gratie, qual'è costituito ogni Principe sopra i vassalli; perche oltre l'annue entrate dell'Imperio, che furono vbertofamente riscosse, parendo, che in quei tempi la Terra, come quella della Patria promessa, scaturisse latte, e miele, quello col candore, e questo colla dolcezza rendendoli i raccolti pretiofi, diuenne possessore di due gran' tesori; di quello di Narsete, che hauea raunato in Italia; quando tutte le mani impouerendo lo tributarono,e gl'Erari più ricchi gl'aprirono le porte, perche fosse entrato a fatiar le sue brame col prestabile nettare, che li somministranano; e di quello di Rosimonda, Moglie d'Alboino, che contenena vn'eredità donitiofa, cumulata delle prede de Longobardi, che portato dall'Ungheria, e cresciuto meranigliosamente nel Latio, era peruenuto in grandezza non diffimile alla Statua del Rè Affirio, non folonel Capo, ma in tutte le membra trasfuso. Con tante ricchezze sempre mendica apparue la di lui Liberalità, e si rese nelle proprie miserie la pouertà contenta . Il panimento stesso, che calcana, baciandoli i piedi, già che non potea la mano sì liberale, per fegno di riuerenza, li tramandò dal feno altro numerolo tesoro, dandoli'i segno con vna Croce, che da lui cauataassieme col terreno, ritrouò tant'Oro, che se su penosissima Croce per chi rinferollo, per lui che lo trouò, e per i poueri, che lo goderono, diuentò oggetto di fingolare contento.

Cele-

### La Monarchia d'Oriente

Celebrata la fua coronatione nominò per Augusta Anastagia, con cui segretamente s'era sposato: Dona meriteuole, che la Corona li cingesse il crine, come per le Virtù, che l'accopagnauano, era decorata nell'Animo. A questa nuoua hebbe ad impazzire la superba Soffia; tanto riesce all'abitione di pena essere riggettata da sospirati posti, che si persuadeua col matrimonio di Tiberio ritornare al primiero fasto delle grandezze, e alle consuete delitie del dominare; onde vedendo frustranei i desiri, quasi frenetica delirò, e ricorse all'Armi, tanto familiari del feilo donnesco, ch'è la vendetta. Machinò la Morte di Tiberio, sperando, feguita questa, le sue esaltationi, collocando su'l Trono Giustiniano, Nipote dell'estinto Giustino. Si scoprì la congiura, perche non si potea senza strepito adoprare il ferro, ch'è si sonoro; ma placato Cesare per le fue viniliationi, li condonò il tradimento (eguì nulladimeno la scelerata Donna ad'eleguire i concepiti disegni, perche hauendo ritrouara facilità sì grande in Tiberio nel rimetter la colpa, fondò sopra la di lui bontà aborto di maggiore perfidia in vn Palagio, ou'egli folea trasferirfi per ricreatione; non vergognandosi di voler introdurre nelle guancie il pallore, quando con tanto giubilo vi festeggiaua la Rosa; questa seconda nube parimente spezzossi, senza tramandare fulmine alcuno, per. che non permise il Cielo difensore de buoni, questo parto letale. Geminò gl'atti della fua clemenza Augusto con questa Donna, che se hauesse posseduto due Capi, ambi li meritaua troncati, come dupplicatamente hauca tentato di reciderli'l fuo; li perdonò la Vita, acciò fempre gl'hauesse rimprouerata quella, che bramaua rapirli : solo priuolla delle ricchezze, e con guardie diligenti la cuftodì, acciò colla recisione del suo collo non fosse crollato il Capo di tanti poueri, che per lui viueuano; non come auguroffi Caligola, che col collo d'vn folo Romano defideraua aprire calle spauentoso di Morte per gl'altri. Giustiniano arrossendosi della benignità vsatali, quando esperimentarla douca amantata de gl'abiti di rigorofa vedetta, per effer stato partecipe della cogiura, hebbe motiuo di seruirlo sempre fedelmente, e di serbare col sangue delle vene quello, che hauca empiamente procurato di spargere; bramando lunghe prosperità a colui, a cui prima procurò d'abbreuiare i conforti.

La guerra di Persia li causò riputatione, & aumenti di nobilissima, preda, costringendolo ad'atti di generose Virrà. Ormissida, considato nelle riccherze, per le quali andaua fastoso, e per vna potenza riuerita, e stimata, hauendo disprezzate le solite consederationi de gl'antecessori Rè, se li dichiarò Nimico, e improviso accinse ad'inuaderli i Stati, e-benche vi s'interponesse qualiche tregua, non cessarono lossilità, ma, più s'auunazarono, e particolarmente nella Provincia d'Armenia.

Irritato da tanta temerità l'iberio, li fece conoscere, che quanto bramaua vedere germogliare gl'vliui nel suo Imperio, tanto era valenole a far far forgere i Cipressi nell'altrui, quando prouocato veniua; onde vi spedivaloros Duci, «E Efercito considerabile pel numero, e qualità de Guerrieri; quali venuti al cimento dell'Armicon Ormissa, dopo harato softenuto lungo tempo valorosamente il'constitto, lo vinsero, trionsaro rono, e lo posero in siga; restando dalla Sorte auuerrato, che chi nulla teme, facilmente inciampa, e che le reti imprigionano ancora gl'Animali assure la gaci, dalle quali non può suggirchi non sigge.

La preda fu delle più considerabili, che in canti trionfi fosse portata per trofeo di vittoria ne gl'Erarj di Costantinopoli; perche l'Oro solo, el'Argento, che si reneua per seruitio del Rè, caricò venti Elefanti: che riuscirono di grato spetacolo a gl'occhi de Cittadini per la rarità del tributo,e di meranglia acora, vedendo fi quegl'Animalia genuflettere il piede alla presenza del Rè vincitore, e a scorno del suo Signore. abbartuto. L'altra preda, che pure fu di momento, restò dispensata a. Soldatisessendo di ragione, che, a chi hauea riportato l'onore della vittoria, s'attribuissero copiosi i frutti, che quella gl'hauea maturati. 1 prigioni, che furono condotti in gran numero, furono rimandati addietro dall'incomparabile generofità di Tiberio, che restituiti alla primiera libertà, si ritrouarono con violenza maggiore legati dalle catene d'yn be. nefattore sì raro; che gl'auninsero il Cuore, che da quelle di ferro, che li teneuano legate le mani. Comandò parimente, che fossero rimandati vestiti, acciò conoscessero, che le spoglie riportate da gl'Imperatori d'-Oriente, come seruiuano per ammantare la Reggia di gloriose pompe, così s'impiegauano a coprire le membra de captiui per fommo fregio d'Animo generofo.

Ormifda, non spauentato dal sfortunato successo, a guisa di quelle. piante, che conseruando interno il vigore, sorgono più che mai verdeggianti, cessato'l flagello delle tempeste, amaisò altre genti, e compose formidabile Efercito, auualorato da Capitano ardito; effendo stato decretato in Persia, che nelle belliche speditioni i Rè non si fossero più esposti a pericoli euidenti di guerra; quale inuiò contro l'Armata di Ti. berio, guidata dal Conte Mauritio, che nell'antecedente Imperio di Giustinos'era reso celebre per le vittorie. Questi Eserciti così potenti, quali anelauano con ogni ardire al trionfo, nel combattere fecero fin. golari esperienze di coraggio, hauendo consumata buona parte del giorno, senza restare atterriti dal sangue, che versauano, nè dalla Morte, che alla cieca colpina contro sì occulata Virtù; il fine però apportò a Romani la gloria della battaglia, e al valor di Mantitio. Fù ricchissimo'l spoglio, ma molto più pretioso l'acquisto di gran paese; piantando gl'Imperiali i regi Stendardi nel Chore della Persia, per vergognoso rossore di chi su vinto, e pregio singolare di chi li vinse onde Ormisda. a suo mal grado dimando la pace, e sottopose l'altiera ceruice al piede glorio-

#### La Monarchia d'Oriente I I 2

piede glorioso di Cesare, che gl'impose l'ybbidienza delle sue leggi, Erano però diuerfi gl'infortuni d'Italia da quelli di Perfia,perche l'Ar. mi de Logobardi si soggettauano così famosa Prouincia, no ancora satolla la Fortuna d'apportarli sciagure. Cleffo loro Rèespugnò le più forti Cirtà, codanandole a ceppi, difficili da scioglier si dalla tremate mano de popolise staua in breue per fare lo stesso di Roma,e di Rauenna, Pianeti maggiori dell'Italiano Cielo, se la Morte, che li su data da suoi, hauendo veduti così sbigottiti i stranieri a colpirlo, non lo rendeua cenere sotto vn'sasso, com'egli bramaua ridurle in polue, oppressate dalle proprie ruine, e col ferrar de gl'occhi non glie le toglieua di vista.

Vedendo i Longobardi, che'l Regno, che pretendeuano d'ottenere, e del quale in buona parte erano diuenuti Patroni, fodato in vn'fol Capo facilmente crollaua, come quello, che all'improuiso potea mancare, fecero scielta di trenta Personaggi più illustri della loro Natione, a quali diuisero le Città, e i luoghi ottenuti, fondando tanti Troni, quanti era-

no i Tiranni, che gl'viurparono. Tiberio, impedito nelle guerre di Perfia, che più nell'interno lo colpinano, no potè propulsare quelle d'Italia; onde in tutto secondò la Sorte le loro brame, e l'inquietudini dell'Oriete partorirono felicissima quie. te a suoi Nimici nell'Occidente, restate solamente all'ybbidieza di Cefare Roma, & alcune Città fituate alle spode del Pò, come Cremona, Co. mo, Padoua, Matoua, Parma, Bologna, e Brifelle, che alla preseza del Rè de fiumi non perderono le regie qualità del dominare per la cura indefessa di Longino; benche in fine li fosse rapita di mano sa nobile Città di Partenope. Non si può esprimere quali fossero le crudeltà da questi víate in vn'elima tanto piaceuole, che come empi di Fede con Dio, non la. mantennero a gl'Huomini, & auidi diricchezze, e di fangue, di questo ne' produssero laghi,ne' quali restò ogni pietà sommersa,e di quelle ne' cumularono Monti, ergedo nella somità vi perfido Afilo all'auaritia; e se non fossero stati impediti dalla minacciata venuta de Fracesi in Italia, che gl'astrinse a qualche dellberatione di tregua, ò pace, haurebbero rinouati i tempi spietati di Nerone, già principiati a sorgere nella venuta de Gorti, e d'altri Barbari, de quali furono imitatori.

Segui ne'tempi stessi la Morte di Tiberio, vniuersalmente lagrimata da tutti, e in particolare da poueri, che si videro di tate gratie arricchiti, e mileramente spogliati. La sua gran liberalità su sospirata da Cesari fuccessori, come parimente encomiata Gouerno solo sette anni, altri vo. gliono quatro, auguratili somamete multiplicati da Vasfalli per la botà, e generolità, che li regnarono nel Cuore, affai meglio dello Scettro, che diresse l'imperio. Lasciò Erede della Corona Mauritio suo Genero, a cui hauea data la Figlia Costantina per Moglie, nel ritorno che fe-

ce trionfante di Perfia.

### XVIII.

### AVRITIO.



RVIRA' la Vita di questo Cesare per ombra, con Anni di cui căpeggiarà maggiormente la bontà risplendente del suo Antecessore. Fù in tanti errori sommerso, che quasi vi si perdè ogni Virtù: e se pure ve n'apparue al- zonera cuna, fimile fi refe a quelle fiaccole, che per la me- 10m. 3. diocrità del lume appariscono torbide alle pupille, & è necessario, che si prouedi l'occhio di trasparente Cri. Wies.

stallo per contemplarne qualche scintilla. La liberalità di Tiberio rimprouerò la sua grande auaritia, & vna somma bontà di quello douca. pronofticare grande maluagità in questo, non potendo che declinare fi.lib.3. quella gloria, quale non può più auuanzarsi nel merito. Numeraua quaranta trè anni di Vita, quando fù assunto all'Imperio, più per assi-

gerlo come Tiranno, che per souuenirlo come Rè.

Le tregue, che in Italia con Tiberio fecero i Longobardi, furono poco durabili, quafi pallida luce, che fi dilegua col vento; poiche col faccomano delle Città principali troncate restarono; e riempito di terrore, e fpauento il paese trionfò spietatamente l'odio, quando ammantato di sangue s'arrossiua in se stesso delle iatture. Mandò Mauritio in Italia Smeraldo, costituito Esarca, con Oste poderosa, & Oro, per le pre. ghiere instantissime di S. Gregorio, che li fu inuiato Oratore da Pelagio, Sommo Pontefice, e con riuocatione di Longino in Bifantio . Il primo arriuo di Smeraldo fu nobilitato dall'Impresa di Classi, Città celebre in quei tempi, vicina a Rauenna, custodita da Feroaldo, Longobardo famolo, che se bene non mancò d'impedire con Barche il passo del Pò a Dottrula Capitano Imperiale, in quell'Acque non meno di quelle del Mare fluttuanti ritrouò i naufragi, e ritornato in Classi, percosso più dal timore nel Cuore, che non era'l fuo Cauallo dallo sprone nel fianco, fù nelle ruine della Città se. pellito: prima trucidato, & vccifo, che confessato colpeuole; permettendo Iddio, che l'altrui membra, così barbaramente assorbite dal fuolo, efigeffero dalle fue le pene della crudeltà meritata.

Apportò questo fatto si come grido di Fama all'Esarca, così timorea Longobardi, che pentendoli d'hauer diuisa in tante partila loro Virtù, e per cosequenza nelle dittisioni indebilito il Regno, stabilirono vn'altro Capo, che sù le fue tépie gl'hauesse afficurata la Corona:e questi fu Antario, Figlinolo dell'estinto Clesso; quale, essendo giouine d'eleuato spirito, e voglioso di gloria, pronosticaua a quegl'Animi confler-

costernati sublime rissorgimento. Compose subito formidabile Armata coll'Oro, che li fu contribuito da Capi principali della Natione, correndo quasi Api al rauco suono di quello in gran' numero le milirie. Il suo primo pensiero, che non fallì, sù di ricuperare più l'onore perduto alla comparsa dell'Esarca Smeraldo, che i Stati, onde strettamente cinta Briselle con Dottrula, che gl'assisteua, la vinse, e in modo tale la distrusse, che sino a tempi presenti se ne' rimirano le ruine, e si commisera la desolatione. Condicione deplorabile della cieca Humanità! che si stima gloriosa, quando atterra in momenti le glorie, che surono laborioto parto di molti Secoli, e riduce le pietre a diuenire oggetto di pietà a chi le mira.

Insuperbito di quest'Euro fauoreuole, che gl'hauea con tanta prosperità spirato, si riuosse contro la Città di Gomo, & altre Fortezze di quel contorno, che pe'l spatio d'anni diecisette erano custodite da Frãcilione; ma, anteposte speranze di pace, ò di tregue, restò sopito l'ardore auampante nel di lui Cuore: stimando il gionine Rè, che co' progettidi riposo haurebbe poscia potuto più gagliardo prepararsi ad'altre battaglie: e affieme vendicarii d'alcuni, che inuidiauano l'efaltatione di fua persona; tanto riesce gradita la vendetta, che si stima al pari de Regni, e gl'è non men grata la foggettione de popoli, che la dep opolatione degl'Emuli.

Stabilita in questo modo la pace, ò per dir meglio finta, da chi temeua la Guerra, entrò in Roma Germano, Patritio Bilantino, per Prefide,

assieme con Gregorio il Magno, che partirono di Rauenna.

Appena s'erano tranquillate l'Armi de Longobardi, che tuonando con spauento il Cielo, non tralasciò d'auttentare i sulmini più crudeli contro l'infelice Italia, e particolarmente contro Roma, che parea più d'ogn'altro luogo diuenuta (copo dell'ira diuina; perche non hauca ancora coll'emédatione scácellati quegl'errori, che componeuano i Dardi, che la feriuano. Per due mesi continui, che surono Settembre, & Ottobre, cadè tata pioggia dal Cielo, che no fu valeuole l'elemeto del Fuo. co, benche sdegnato, a trattenerla, con danno d'ogni Creatura vegetante, e sensibile, e con rissentimento ancora delle pietre, che ammolendo la loro durezzza precipitarono affieme coll'Acque co irreparabili ruine de gl'Edifici: insegnando a peccatori, quali pioggie erano sufficienti. a smorzare l'ardente sdegno di Dio. Seguì a questo castigo la seconda. percossa, che su la carestia; perche la Terra, humefatta dall'Acque, & indurita per i peccati, non produceua biade, ma triboli, e spine, essendo in vn'secolo di tanto ferro ogni cosa pungente. L'Aria corrompendofi cagionò pestilenza tale, che caderono esanimi due terzi de gli infelici Italiani , risferbati i superstiti a più rigorose suenture.

In tali calamità morendo il Sommo Pótefice Pelagio, & eletto, benche con violéza al Sommo Sacerdotio Gregorio, furnot atme le lagrime, ch'egli offerì in olocaufio per gl'ertori de popoli, che temperarono
gl'ardori della vendetta celefte, e così ardéti le diuote fiamme del Cuore, che l'Acque del Cielo s'afeintarono, eg ermogliò in abbondanza la
Terra le biade, più coltiuata dalla di lui bontà, che dal vomere de Contadini; estis parimente la peftilenza, tramandate che furonoall'Aria
Todorofe fiagranze delle fue Orationi; e apparue si la mole famola d'Adriano vn' Angelo, che per fegno della pace, che concedeua Dio a popoli, riponeua nella guaina la Spada, e confegnaua alla quiete, chi fiù
occasione di tanta miferia.

Comparío dopò sì ligo Eccliffe il Sole ad'illuminare l'Italiano Emisfero, reftò ottenebrato di nuouo dall' Armi barbare de Longobarbi, hauendo la diuna Giultita decretato, che quei pochi, ch'erano refatti efenti da trafcorfi caftighi, nó fosfero immuni dalla fierezza degl'Huomini, poiche col terminar delle tregue cominciarono l'oftlità; ne'gl'occhi afciutate haueano le lagrime per le passate calamità, che surono astretti i soprananzati alla Morte ad'impallidire pe'l timor della fierez-

za de viui, col fangue delle vene, ch'è si purpureo.

Antario, rifuegliato da quel fonno, che gl'hauea tenute addormentatele vittorie tanto tempo, ritornò fotto Como, e luoghi vicini, tenuti da
Francilione, e à valoro amente lo combattè, che non potè Francilione
più mantenerlo illefo contro le fue ferite, come col percuotere cotinuato del ferro è coffretta la pietra ad'aprire il fuo feno, dal quale con violenza li vengono eftratti i rinferrati fiplendori. Entrò nella Città Antario, in cui trouò tant'Oro, & Argento, che credè di mai più duenite
mendio: poffedendo richezze, che haueano impoueriti tanti ricchi,
& crano state patrimonio di tanti Grandi. Così dourioso di preda, e
d'onore, era riuerito come Stella risplendente della Longobarda.
Virrà.

Mauritio, inflantemente pregato disollieuo dal Santo Pontessice, e dall'Estraca Smeraldo, mosse Childiberto, Rè Francese, a soccorrer et ca-si dell'oppugnata Italia; quale non rissurò l'inuito, se subito s'accinse all-Impresa, eccitato maggiormente a ciò da simma considerabile di dinato, che li su inuitata da Augusto per questa caussa. Il Destino però, incontrastabile all'Italia, impedi gl'effetti di quella gran' speditione, che già hauca introdotto più timore nel petto de Longobardi, che Soldati nel Campo. Childiberto, considerando il fine della sua mossa, cemè, che se acquistaua a Mauritio l'Italia, e lo liberaua dalla Guerra, che a lui partorina securissima pace, i si suoi stati facebbero inuali dall'Armi Co-satee: e per apportare ad'altri sollieuo, introduccua in Casa propria

diffaggi, determinò di ritornare addietro; onde pacificatofi con Antario, alquale senza esperimento alcuno per poco tempo s'era dimostrato Nimico, s'inuiò nella Francia, temuto nel tempo stesso, e disprezzato da tutti.

Morì in questo mentre Antario; benche nella di lui caduta non restò nel petto de Longobardi intepidita quella fiamma, che s'haucano fatta connaturale, di redere serua l'Italia. Vi futono molti dispareri nell'elettione di nuono Rè; ò perche l'ambitione fosse oggetto di pretensione a molti, ò perche l'inuidia contrastasse ad'altri l'acquisto della Corona. Finirono nulladimeno le dimore della creatione del nuouo Principe. col rimetterfi le parti negl'arbitri di Teodolinda Reina, Moglie del morto Antario, acciòche ella imposto hauesse meta alle contese, e principio al fuccessore del Regno, col stabilirsi per Maritochi volcua per Rè. Questa adunque sece scielta d'Agilulso, che in quel tempo era Presidente in Torino: e donò ad'altri quel Scettro, di cui ella si ritrouaua spogliata. O' come si girano gl'accidenti de Regni 1 si commette alla. Sorte chi deue riuscire parto della più fina prudenza: la sola parola d'vna Donna tranquilla vn'intiera multitudine di tumultuanti Soldati: riesce Rè al comando chi anteposto viene da vna Femina, che nasce per vbbidire : la costanza inuitta d'vn' Principe dipende dalla fragilità di quel sesso, ch'è di costanza mancante.

Mentre forgeano litigi ne' Longobardi per l'esaltatione di chi li guidasse, su spedito dall'Imperatore al gouerno d'Italia altro Soggetto, caduta l'elettione in Romano Caualiere di stima, e richiamato in Costatinopoli Smeraldo. Peruenuto questi non mancò di prouedere Padoua, Cremona, e Mantoua delle cose più vrgenti, e Roma stessa, per renderle preparate alla difesa, se altri l'hauessero offese; ma questa sua buona intentione fu corrotta dall'Idolo perfido, che adoraua, perche l'auaritia, liberale ministra d'ogni empietà, hauea inuaso talmente il di lui Cuore, che scordarosi dell'vfficio di Pastore, che esercitare douea co' popoli, come Lupo li predaua, e rapiua le più pretiose Sostanze, per empite due grandi, e profonde voragini, come era la fua auidità, e quella di Mau-

ritio.

I tratti di questo perfido Ministro, benche peruenissero in Costantinopoli all'orecchio di Cefare per mezo di Gregorio, che pieno di fanto zelo non mancaua auuifarlo, ogni cofa si commetteua all'obliuione, leggendofi con maggior attentione quelle lettere, che gl'erano mandate dall'Esarca, delineate a caratteri d'Oro, che quelle di Gregorio, che folo apportauano coll'oscurità de gl'inchiostri le calamità de popoli ; Anzi si concitò in modo tale l'odio di Cesare Gregorio, mentre la Verità, ch'è tutta luce, gl'acciecò le pupille, che per. mile a Gio: Vescouo di Costantinopoli d'intitolarsi Vniuersale l'astore della

della Chiefa, come Bifantio era Capo del Criftiano Imperio, benche non mancafie Gregorio a tutto potere di conuincerlo, e di moftraril'i contrario, e cetto larebbero feguiti difturbi maggiori, fe l'ingordo Romano non foffe flato in quel tempo medefimo chiamato al Tribunale d'yrua Guifficia, che non fi cortompe co'doni, a rendere conto collemenbra ignude di quelle ricchezze, delle quali hauea tanti miferelli fogliati, in ciò apparendo vn'gran raggio della Diuina Prouidenza nel punire vn'Huomo si fecterato, e nel direndere il fuo fanto Vicario.

Agiulfo affunto al Regno.conofeendo l'odio, che Mauritio portaua al Potenefice, pe'l quale fi feordana de Stati, e per vedere quello riftretto nelle miferie, fi contentaua acctefeere lepiaghe della Monarchia, non prouedendo a bisegni, s'mnamorò di Roma, e fondò sù l'odio del fio Patrone il di lui Amore, che però ingelofito di quella, come di cofa ca-rislima, la circodò di Collana grossillima di militie, & Argo di cent'occhi spio gl'agoli più nasfeoti, che li potestero prestare facoltà di goderlas, godimento, drizzato alla situ distitutione, e Amore, che spiratua barbaro

fdegno.

L'affedio durò più d'vn'anno intiero, in cui la lingua del Santo Paftore, accompagnata da efficaci preghiere verfo'l Cielo, più fece, che non le mani tutte de Cittadini, e con vna perpetua offinatione d'orare, flancò la pertinacia nel Barbaro di combattere; y quale in fiue conofcendo che viueu a quella Città fotto la cuffodia del Crocifito, determinò di non guerreggiare col Cielo, e fi partì, lafciandola libera, mentre la Sătità pugnaua, acciò non diuenifie Serua. Rinfacciò il gran Pontefice a. Mauriro la crudelta con frequenti lettere gogni parola delle quali, quafi, Strale, più li combartè l'Animo, che non fecero le Spade de Longobardi. Romani affediati; i caratteri delineauano in quelle così apertamente la fia empietà, che non ofaua d'aprirle, per non atrollirere fentì al Cutor l' affedio delle più arrabbiate paffioni, quando Agilulfo partì dall'affedio di Roma.

Morto Romano in penuria grande de beni del Cielo, quando godeta e fiuberante copia di quelli della Terra, mando vn'altro Efarca Mauritio, detto Gallicano, che colla fua prudenza, e bontà migliorò affai gl'intereffi d'italia, fonuolti dalla maluagità del peruerto anteceflore. V
vole Iddio che'l Mondo per acquifto glorofo di merito esperimenti
ne Gouerniciò, che accade alla Terra, che nel produtre le biade è fottoposta or'a benigni, or'a malugni influssi de gl'Astri, che a meraniglia la,
tecondano. Questi dopo alcune tregue fatte co' Nimici a persuasione,
del Santo Pontefice, quasi generoso Destriero, che vedendosi libero nel.
le Campagne, fuggito dall'angustic della Stalla, corre, s'estolle, c au
teta all'Anta l'Oro de suoi crini, emulo di quelli del Sole, c co'picidi percuote il suolo, castigadolo, per esser respero piero, metr egli anela a riso-

## 118 La Monarchia d'Oriente

fi: fi fece vedere in Campagna pieno d'ardire; e bramofo d'abbattere gl'himinci, ficielfe per feopo de fivoi defider ja Città di Parmà; che fibito li partorì la palma della vittoria; dando al faggio vincitore fe ftelfa, e per maggiormente nobilitarli i trionfi, li confegnò prigioniera la Fi-

gliuola di Agilulfo.

Queste prospere contingenze spauetarono in guist ale i Longobardico loro Rè, che chiefero soccorio a Schiauoni, e agli Auari, diffidando delle proprie forze, che pure altre volte haucano esperimentate più dell'altre poteti Si folleuarono nulladimeno gl'Animi abbatturi, quando la Morte difendendo le loro parti, colpiù valarolo faraca, e l'veccife; al quale successe di diudo Smeraldo, mandato da Mauritio, come ombra semplice di Comandante, perche vi capitò senza Corpo alcuno d'effercito.

In quei tempi stessi, che tanto trauagliana Mauritio la bontà di Gregorio, e godeua dell'inimiche allegrezze, acciò il S. Paftore piangesse, nó mancò la Diuina Giustitia di fiageliare le sue ingiustitie colla mano crudele di Caiano, Rè de gl'Auari, che congionte le sue genti co' Schiauoni, e Francesi, li separò molto paese dalla Corona, apportandoli alla. Reggia stessa il timore d'essere spogliato del Regno, questi sono. Quei colpi, che feriscono i peccatori, quado si scordano della loro misera condicione, e si lusingano la permanenza delle felicità nella lubricità della Sorte, e nella toleranza del Cielo. Lo minacciò Caiano dell'vltime ruine, se non gl'hauesse principiato il tributo di venti mila Scudi, aggionti ad'altri ottanta mila, che annualmente pagaua; il che con facilità otten. ne, stimando felicità Mauritio comprarsi poca pace con tant'Oro. Profegui nelle dimande Caiano, e li chiese vn'Elefante in dono: quasi che i Barbari stessi si compiacciano dell'humanità, che pare habbi sa natura impressa in questi Animali. Estese di più le pretensioni ad'altre ventimila monete, aggiunte alle prime; ma parendo irragioneuoli le dimande,rispose a quelle Mauritio colle Destre de suoi Soldati, assistite dal va. lorofo Prisco, e le negatiue furono confirmate da sanguinoso conflitto.

Gl'euenti di queffa guerra come riufcirono lunghi, così fi conobbero incerti, e le vittorie alle volte fi conuertirono a trionfanti fleffi in iatture: volando al vento i trionfi, quando efercitaua il Fuoco, el furore le
firagi. Entrarono in fine i Schiauoni, egl' Auari per la Dalmatia, inferendo danno così notabile, che non baftò più l'valore di Prifco per raffrenarli, e riduffe in fatto Cefare di reffare fpogliato de Stati Allora folo
Mauritio fi dimofti ò Augufto, perche gulto l'oppofitione di tant'Armi,
& cflendendo il coraggio dell'Animo, armò valorofa gente, per teprimere gl'Auuerfarj: prouide all'emergenze de pericoli, e s'accinfe a ge-

nerosa difesa.

La ruma però, che douea fare l'Oste Imperiale a Caiano, li su cagionata nata dalla pefte, che quafi affatto lo diftruffe, percoffo da quell'empía. Megera, che nel raccogliere i germogli ordinar j di ftraordinaria militia, troncò ancora in vn' fol giorno fette prefiantiflime palme de fuoi Figliuofi; onde hebbero occafione Prifco col Duce Comminciolo di perfeguitare i fuggittui, quali s'allontanarono da quelle contrade, più dalla pefte vinti, che dalle Spade de Nimici trafitti. Furono nulladimeno queste cadute a Caiano, come quelle di Bruto, che nel gettarfi a Terra adinuene l'Imperio perche fenza nulla perderfi d'Animo fece acquifto di Stati, e raunato nuouo Efercitó, con quello entrò nell'ilirico, & tui flabilla Sede, & il Regnostogliendo quel Terreno ad'Augusto, che ferui poi di cospicua Patria a suoi Popoli, auzi, perdendo'l nome d'Illirico. Schiauonia appellossi. Tanto èvolubile nel Principat ila mano che li gjara, che non solo restano priui de Principi naturali, ma dell'appellatione ancora, scorgendos sependos dell'interno dell'altrico nella duratione superano ongi pregio dell'humana fragilità.

In tanto non fi dimenticò la Persia dell'antica emulàtione, che sempre tenne co'Cefari aneccessori, perche ricordossi di pratticarla con
Mauritio; contro l'quale costrusse poderosa Classed'Armati, che hauca
alla testa Cardariga, Capitano illustre, colla speranza di vedersi condotto l'inimico a piedi. Non mancò Mauritio delle necessarie diligenze a
questi contingenti pericoli, perche opponendosi fimigliante Escreito
con Elisppico non dissimile Duce, si comis così stera battaglia, che pe'l
spatio continuo d'ore dieci riusci impossibile l'indagare a chi fosse da
Cielo destinata di quel ciméto la palma; Declinò in fine ne Persi l' valore col cadere del giorno, e s'aumentò ne Cesarei, che resero quelle vaste
Campagne Auelli miscrabili per gl'inimici, e fecero due mila prigioni, che, per capituare le pupille de popeli coll'onore del trionso, sta-

rono mandati in Bifantio.

Cardariga delufe i scherzi della Fortuna, penche l'haussiero afterio alle lagrime nell'altrui allegrezze, e riunite le disperse genti, quando la Notteco'manti dell'oscrittà negaua a gl'Imperiali la luce di satto così singolare, percosse la retroguardia di Filippico, e frà le ta nebre fece in guiat tale lampeggiare le Spade i gnude de suoi, che di vinto diuenne vincitore, e rubbo quella gloria a Filippico, che gl'hauea reso il giorno antecedente, più mispendente di quanti n'hauea giamati il. lustrati 'Solo. E raciso però, che s'eta ne p'aess' Persi internato, rissanò le piagbe, e consirmo i sasti del trionso, che si miraua languente; perche paiò il rapidissimo Tigre, che vide immobile spettatore delle sue glorite, e soggiogò alcune famose Città.

Mauritio, che, come sogliono in simili emergenze oprare i Principi, godena della vittoria, e non compatina le pendite, richiamò Filipico, e mandoni in suo luago Prisco; credendo esfere stara mancanza di corag-

gio ciò, che fù caufato dalla priuatione del Sole. La comparfa di Prifco fù da Soldati applaudita; ma la fuperbia, e barbarie, che furono i primi Elementi delle fue operationi, riempendoli di lamenti, fù co'faffi punita; che afpriffimi nella materia, gl'infegnarono, quali foffero i fentieri facili del comandare; e fe col piede non fi fosfe liberato da gl'auuentati colpi, haurebbe raccolto la fua mano languenti Papaueri, oue' fi perfuadeu a li forgestero Rose.

Quefte agitationi, che nel tempo flesso combatterono Cesare nella. Missa, e Schiauonia colle Spade de gl'Auari, e Schiauoni, come dicemmo, lo costrinsero, per prouedere a biogni, di rimandarui Filippico, & Aristobolo; imponendoli, che se no hauestero gl'nimici temute l'Armi, gl'hauestero superati coll'arti, & esperimentassero i sorzi dell'esca, quando non giouassero le violenze dell'Amo.e in ogni modo fosse conclusa la pace. Andarono però a vuoto i voti di cesare, perche non stancate lo Defre Persiane dalle vessationi passate, massa di sermanono, sino che non gl'accaderono altri sinistri accidenti, deplorati da tre mila prigioni, e da due mila singari, truccidati gl'altri nelle Campagneșche nella Morte di Merga, siuo Capitano, prepararono a gl'Auoltoj, & altri riapaci

Animali commodità d'impinguarfi nelle loro magrezze.

Ma nè perciò s'acquetarono l'Atmi Persiane: perche appena terminò'l Sole vn folo giro dell'instancabil carriera, che principiò di nuouo la brama d'Ormisda di cimentarsi in altri conflitti; essendogli l'auuersità diuenute così familiari, che non stancarono la di lui smisurata petenza, anzi li fomministrauano motiuo di furore maggiore, come nel cadere i fulmini non si rintuzzano, ma apportano più formidabili le ruine; onde ammassata Oste più delle passate cospicua, comandata da Barra, su mandato contro Mauritio, che collocare hauea le folite speranze della vittoria alla virtù di Filippico, e di Romano. Il fine di quelta fanguinofa battaglia continuò gl'infortuni de Perfi, che furono distrutti, fugati, e vinti ne'Campi dell'Albania nell'Afia. Allora concepì Ormifda fdegno sì fiero contro Barra, che lo priuò dell' Vfficio, e li mandò per schernido vn'manto muliebre;parendoli, che non hauesse oprato da Huomo, perche le perdite l'haueano spogliato d'ogni virile espettatione di gloria. E pure douea conoscere, che nelle guerre la Fortuna non può decidere che a fauore d'vn folo: che molte volte quella mano, che feminò il grano,raccoglie infruttuole zizanie: e che, le sempre chi combatte vinces. se, ogn'Huomo diuerebbe Rè, nè visarebbero i Serui, che dalle Leggi asprissime delle guerre sono stati introdotti.

Barra, vedendo lo (degno d'Ormi(da, che, quafi Cometa formidabile, li minacciaua eccid), e in quel manto di Donna li preflaggiua vi fipoglio miferabile d'Huomo, fegli ribellò. Vindoi pai mente, soggetto potente in Costantinopoli , che couaua nel Cuore gran Fuoco contro lo

stesso

stesso, per vna barbara prigionia del Fratello, vnito con Barra aspirò alla di lui distruttione. Alle brame de solleuati corrisposero gl'effetti della véderra, perche haunto nelle mani Ormisda lo priuarono del Regno, follenando alla Dignità reale Cofroè, fuo Figliuolo; hauendoli prima vecisa la Moglie, el'altro Figlio, ea lui cauati gl'occhi, acciò non hauesse veduta quella mano, che gl'hauea inuolato lo Scettro. Misero Rèt destinato a godere la luce del Sole senza vederla: costretto a lagrimare i fuoi infortunj, quando nori potea tramandare più lagrime. Fù però più barbara la crudeltà del Figliuolo; perche alla mancanza degl'occhi aggionse quella della Vita, e non volle viuo nel Regno, chi l'hauca partorito alla Vita; e pure il spettacolo compassioneuole di quegl'occhi, che aperti erano itati spauento de popoli, chiusi doucano seruirli di sicurezza della sua quiete. Attione si barbara meritò l'odio de suoi, che lo perseguitarono, per consegnarlo alle Parche, acciò li fossero state liberali di quelle dilgratie, di cui egli era stato tanto prodigo col Genitore; effendo appresso le Nationi tutte troppo venerabile il vincolo, che tiene auuinto col Figliuolo il Padre. Si faluò egli ne' Stati di Mauritio, dal quale fu accolto, e prouisto di valorose Militie, peracquistari suoi Regni, inuiateli con Narsete; perche appresso i scelerati riceue ogni Vitio ricetto, e facilmente ritroua il male chi lo fomenta, e corteggia. Non gionò a Barra, & altri, che voleano morto il parricida, la giustificatione dell'Armi, perche furono vinti ; e Cofroè ottenne il Principato, proditoriamente ricercato nella feruitù, e funerali del Padre. Così si stabilì pace vniuerfale frà Perfiani, el Imperio, che fin'allora fi fospirana da popoli ; che per i peccati del Principe , non per loro colpa fu- . rono dall'inscrutabile Prouidenza del Cielo sottoposti a castighi.

La lefa coficienza, che più a gira l'Huomo di tutte le Spade nimiche, perche lo rende Inimico a se stesso, dibattè Maurituo con tanto terrore, che non ritrouaua nella Reggia contenti da Rè, ma molessite
da reo. Le rapine commesse per arricchire l'Erario, rapiuano dalle
mani di Dio i fulmini per trafigerlo. L'iniguistitie vsate lo faceuano
dissidare della Giustitia Celeste: e Gregorio tanto oltraggiato, e
perseguitato l'agitaua, e colpiua, benche lontano. Vn' Monaco nella Piazza di Costantiopoli, rendendola di luogo di traffichi Eremo di penitenza, manisestato ad'ogn'uno dal Sole,
mentr'era riuolta nelle caligini la sua mente, tenendo ignudala Spada nelle mani, disse, che douea morite a colpi pesanti di quella, quasi fiera de Boschi. In sogno li parue vedere.
Foca Soldato, che attentamente vegliaua per veciderio; quale, se bene non gl'aprigl'occhi per la paura, li spalanoò'l Cuore per

l'esperimentato martirio, e si vide reciso'l Capo con quello della Moglie, e del Figliuolo, diuenuto mostruoso Gerione di tre teste troncare; essendo proprietà del Cielo, che sempre veglia a danni de gl'empi, casti-garli, quando sono prosondati nel sonno. All'apparitioni della mente, che forse poteano mentire i successi, seguirono quelli de suoi Soldati, che furono veraci, perche eletto Cesare il comparso Foca, s'auuicinarono a Costantinopoli, non rendendo lontani dal suo combattuto Cuore i tumulti. Queste commotioni d'Armati diedero al tremante piede velocissimo moto; onde fuggi in Calcedonia, Città situata in faccia di Costantinopoli; hauendo tragittato il stretto del Mare con picciolo legno affieme colla Moglie, e Figliuolo, auuezzandofi a maneggiare il Remo, già diuenuto per le sciagure della condicione de Schiaui.

Che dirà a questo memorabile esempio il peccatore, che si finge sonnachiolo Iddio, quando stà suegliato Mauritio alle colpe, e non crede di douer perire, quando precipita l'Anima negl'errori? Mauritio, che non fuggì l'Armi formidabili de Perfi, de gl'Auari, de Longobardi, e Schiauoni,no fi ftima ficuro per poco tumulto,da fuoi Soldati caufato. Quella Giustitia, che credeua dormisse, mentre commetteua sacrileghe enormità, lo punisce nel sonno, e gl'auuenta i Dardi, quando sugare le nauole, rifplende il Sole. Gregorio, che offerifce fante Orationi a Dio per la di lui emendatione, pare, che l'accusi, e nel raccomandarli la Chiefa, che dimandi vendetta contro'l Barbaro perfecutore. Prima riuerito da tutti,e poscia vilipeso, fugge in picciolo Nauilio dalla Reggia per le lubriche strade dell'onde, e auuezzo a vedere i flutti tumultuanti del Pelago a baciare le spiaggie dell'illustre Città per segno d'osse- quio, nella fuga li teme, e quando permanente afficuraua da gi'oltraggi chi fuggiua al fuo Trono, ora non può rendere ficuro il fuo piede, che s'allontana da quello.

Quiui fù ritrouato da Soldati di Foca; perche non v'è angolo così fegreto, che all'occhio penetrante di Dio non sia palese. E' condotto alla di lui presenza, non conoscinto per Principe, per essersi ammantato delle liuree seruili del peccato. Diuiene spettatore della Morte d'-Augusta, sua Moglie, di due Figliuoli, e due Figlie, sino che, essendoli stata prima inuolata la Corona del Regno, fu astretto a perdere la testa, che la sostenne anni diecisette, sessagesimo terzo del suo vi-

uere.

Visse da pessimo Cesare, ma mori da ottimo Cristiano, perche la memoria delle passate colpe li causò in quei presenti mometi rigoroso dolore; pentito dell'empietà vsate, ricorse alla pietà del Signore; scaturì tante lagrime da gl'occhi , quante impurità hauea riceuuto nel Cuore ; e per scancellare l'ingiustitie vsate , si soggettò con vmiltà alla Giustitia di Dio, che sempre appellò santa, retta,

& incontaminata. Sopportò con inuitta costanza la Morte della Sposa, e de Figiiuoli, con quanta hause mirata quella de gl'inimici. Benedife le mani, che it roncarono il Capos, ferando, che il douessero prepara, re in Cielo quel Diadema, che li toglicano in Terra; Morì con lui tuta la fina posterità, poiche oltre a Figlinoli, anco a Pietro sin cello, e per comandamento di Foca nelle ceneri di Mauritio, non ancora affatto conssimato, firono preparati gli incendi, che'l conssimatoro.

Reltò deturpato non v'hà dubbio l'Imperio per i feelerati gelti di Mauritio, ma per la rara Santità di Gregorio reftò affai fublimato il Repud della Fede; effende concambiate le iatture con accrefcimenti notabili di Fedeli al riuerito Imperio del Crocifisso. L'Inghilterra, che giace circondata dall'Acque, riccue nel fuo seno gl'ardori abbrugianti dello Spirito Santo, e coll'opra d'Agoslino, od'altri fantissimi Monaciaccolle la Fede, facendola subito Cittadina, quando n'era sempre vissituta eside, e pellegrina, Imparò qual fosse il valore dell'Acque, che tramanda nel Battessimo il Cielo, potenti a fugare le colpe dell'Anima, diuenendo della natura del Fuoco, che purifica l'Oro dalle sozzurre; mentre quelle del Mare, che l'accarezzano, la tributano di sole amarezza.

I Longobardi co Agilulfo, filo Rè, per opra della ptaje cattolica Teodolinda, filo Spola, abituarono l'idolatria; cellarono le vittime d'Animali immodi, el i offerirono in olocatifo al Celo i Cuori purificatis le Chicfe, profanate pe'l culto de Demoni, diuennero Paradifi, piantati fopra gl'Altari i Simolacri del Crociffifo, e de Santi; i il fangue delle Belue, come impuro, reftò purificaro nelle lagrime de penitenti; e fi refe per effetto di tanta pietà defiderabile l'imperio de Longobardi, che per mol-

ti anni era stato detestato, & abborrito.

Nel tépo ftefio Recaredo, Rè de Visigotti, prima ferito da Strali del Fratello Ermenegildo, gloriossissimo Martire, che siu dal Parler Artiano condannato a tormentu; poscia dolcernente piagato dalle sante csortationi di Leandro, Vescouo di Siniglia, singò l'Artianssimo da tutta la Spa. gna; rendendola più samosa per l'onde immaculate, che vi fece trassortate dal Giordano, che per quelle del fiume lbero, d'arene d'Oro abbódanti. Imparatono allora quei ricchissimi popoli a stimare l'Euangelica pouerrà, e ad'abbassimi e l'acapo al Crocissifio, per assicurarse del della Corona; e consessimo del lui vguaglianza nella Diuinità col Genitore Eserno, solleuarono il merito di così gloriosa Natione fino alle sublimi cime del Libano.

OCA, hauendo liberato l'Imperio da vn' Tiranno, introdusse di nuono la Tirannide col suo Imperio. Per efferfi dimoftrato coraggioso in vn'attione, che fii da mille mani tentata, ammantò coll'altrui valore la viltà congenita del fuo Cuore, e l'introdusse fu'il Trono. Le maldicenze, che s'vdirono nel Principato trafcorfo, si conuertirono per lui in applausi, e non so-

Anni di lo gioì del fuo male l'Oriente, ma l'Occidente ancora; e fino il Santo Critto Pontefice Gregorio con fue lettere congratulandofi, raccomandò con efficacia ad'vn' Lupo il sollieuo della Cristianità, e la quiete de popolia zonara vn' gran disturbatore del riposo. L'estro fece conoscere, che la pelle, con

10th. 3. cui và ammantata la Volpe, non la spoglia de Vitj, e nel palesarla Reina astuta de gl'Animali, non la cinge colla Corona di vera fortezza. Non vi Nicef. fu Vitio, che subito non fosse condotto al corteggio di Foca, nè enormità, ch'egli non corteggiasse: diuenuto con verità più suddito delle sue passioni, che Imperatore de popoli. Conobbero gl'Elettori la loro ceci-

tà nell'hauer scielta vna Larua, che rappresentasse Augusto, e vn'Huomo, a cui brutalmente dedito a piaceri, la fola Virtù dispiaceua. Vide'l famolo Bilantio Capo del Romano Imperio, vn' Principe fenza Capo, che lo reggeua.

I suoi primi dissegni furono drizzati ad'espugnare. Narsete, che s'era ribellato in Oriente, e co gl'aiuti di Cofroè, Rè di Perfia, hauca foggiogata la Città d'Edessa nella Mesopotamia, & inferiti all'Imperio grauissimi danni. Riuscirono con'infelicità i fuoi tentati, perche fu vinto Germanico suo Duce, & aspramente ferito, che trascorsi soli vadeci giorni per le riceuute piaghe spirò. Narsete però bramò più de trionsi la pace, benche lasciando la Fortuna, che lo prosperaua, incontrò disgratie che lo distrusserosa persuasione di Leoncio, e Magnecio si consegnò alla fede di Cesare, depositate l'Armia suoi piedi, Maqual Fede sperare potea da vn'Imperatore infido? Capitatali in mano preda disi gran'grido, la fagrifico al fuo furore, e alle fiamme, che cominciarono ad'oscurare le glorie della fua Monarchia; e non meno incenerirono le membra del troppo incauto Narsete, che la riputatione di Foca. Sentirono i popoli dell'Imperio con molta acerbità la Morte di questo Eroe valoroso, ch'era dinenuto terrore de Persi, e da Nimici stessi con voci amicheuoli applaudito; così stimato, che all'vdire il suo nome fino i fanciulli diueniuano nel timore giganti, e taccuano, quando di lui si parlaua.

Hebbe due battaglie co'Persi, abedue difficili, che li costarono gran'fangue

fangue, e Morte de fuoi : e siendo stata saccheggiata l'Armenia, Cappadocia, Passagonia, Galatia, Fennicia, e Soria, che diuennero sfortunate Serue d'estra sè, perche l'suo Principe non sapeua imperate. lui cominciò a conoscersi la molta viltà del suo Animo e che l'Armi Cestre ma. neggiate sotto gl'auspici d'Huomo imbelle non poteano che restare de bellate: essendo l'auspica de Principi spirito, & Anima, che s'insode ne Soldati, quali imparano a vincere, quand'egli se li dimostra maestro nel trionsare: e maneggiano coraggiosamente il serro , se scorgono il suo Cuore diuentuo bron 20 per la sortezza.

La Virtù sonnachiosa, e quasi estinta di Foca, suegliò quella de Principi confinanti; vn molle luffo, che lo tenea impiegato ne gl'effeminati eserciti di Venere, eccitò mille Marti, che s'armarono alte sue ruine; es'accele inestinguibil fiamma di guerra ne'suoi Stati , quand'egli affatto abbrucciaua ne gl'incendi d'impudiche Frini. Caiano accompagnato da gl'Vnni,e da Bauari, vícito dal Norico, dall'Vngheria, e dall'Auttria, quasi Gioue sdegnato, accompagnato da fulmini, occupò molto paese, che nella negligenza d'vn Principe trascurato giaceua esposto a quella mano, che sapeua afferrarlo. Penetrò nell'Italia, occupò I Friuli, che rapi a viua forzaa Longobardi, e impresse mortali sciagure nelle Prouincie Venete, che colla labilità di tanto tempo trascorso, hanno eternato nella raccordanza de popoli le sue piaghe. I Schiauoni no contenti di quella portione dell'Illitico, che a Cefari arecessori haueano occupata, si dilatarono per tutte le spiaggie Dalmate, riconoscédo Durazzo per loro cofine- Sino gl'Ebrei in Antiochia della Soria, fi follenarono contro i Cristiani, vedendoli assistiti da vn'Idolatra d'errori, e n'vecisero molti; frà quali Anastagio Patriarca, per odio della Fede Cattolica su consegnato alle fiamme del Fuoco. Peruenne quest'incendio, che fu sì grande, fino in Costantinopoli;ma quel noioso fumo non riusci discaro alle narici di Fo. ca, affuefatto all'odore delle solite impurità; nè su valeuole ad'illuminatli le pupille, perche non sapeuano riguardare che spettacoli tenebrofi.

Solo i Longobardi, nell'altrui commotioni ingranditi, tacquero, en nelle guerre dell'Orientale Imperio flabilitono maggiormente colla pace il fuoperche Agiluffo loro Rène' tumulti fuccelli in Coffarinopo. li per la Morte di Mauritio, che col fuo Sangue gl'inaffiò le vittorie, non hauendo chi lifacefle refifienza in Italia , s'impatroni della Città di Cremona, Mantoua, e Vulturnia; e pofcia con Smeraldo E farca, e San Gregorio Papa fottoferife per va'nano nintero la tregua, contento de nobili acquiffi, che le turboleze altrui gl'haueano caufato; quafi turbine impetuofo tapi dall'altrui mano ciò che potè: contento d'effere conoficiuto da Nimici per predatore, & ambito per Amico da depredati. Quefla tregua fi confirmò per vn'altr'anno ad'iftanza di Papa Sebasitiano.

ftiano, che fu fuccessore di Gregorio: che poi ca Foca autuilito per la rotta delle sue genti, ticenuta dall'Oste Persiana, fir reintegrata per li tre

fullequenti.

Fù amatore delle crapule in modo, che come cofa indegna mirauano i popoli pe'l più vbbriaco il suo Rè,e sozzamente pieno di Vino; quando i Principi, per l'autorità che godono, deuono apparire più di Diuinità, che d'humanità fregiati. Trionfaua alla sua mensa il ventte, quando gl'Inimici riportauano gloriosi trionsi de suoi Stati nelle Campagne, I coltelli si maneggiauano con più Fortuna, e gradimento da trincianti ne'Couiti, chele Spade dalla fua militia nelle battaglie. Tranguggiaua in vn' boccone ciò, che valeua vn' Regno, perche non stimaua più d'yn' pretiolo boccone il Regno, che possedeua.

Alle Crapule s'aggionse la lussuria, per cui non fu sicuro l'onore delle più cospicue Matrone, violetate a rédere abomineuole Lupanaro la Reg gia venerabile di Costantino. Tutto Bisantio ardeua d'oscenità per gl'ardori impuri, che incenerirono il Cefare, che lo reggeua. Le Vergini in vano colle lagrime si difendenano da questo vecello Grifalco, perche feruiuano non per imorzare, ma per accendere più viuamente le fiamme. Si potea dire, che fosse nato vn' secolo di Carne, mentre per lui restaua ne'lussi asfogato lo spirito: e Venere, Madre de sensuali diletti, reg-

gena le redini d'yna Monarchia sì corrotta.

La crudeltà compendiò i fuoi errori; perche la piazza di Costantinopoli diuenne Naumachia di fangue humano, in cui contendena l'Innocenza colla barbarie, & ondeggiauano i flutti d'vn' fierissimo sdegno contro la bontà de Cittadini necessitata al giogo al gioire dell'Impietà.

Onde atterrito lo stesso Cielo nel mirare vn Mostro di tante maluagie nature composto, determinò, quasi perito Chirurgo, seruirsi del ferro, per tiffanare le piaghe, che accresceua all'Imperio cadente, & cfentarlo da danni, che gl'haueano prestate morsicature letali. Lo diede adunque in mano d'Eraclio, che allora gouernaua l'Affrica, persuaso da Prisco, Huomo principale di Corre, col quale hauca sposata la Figlia, a. venire con armata Legione a liberare dalla Tirannide Costantinopoli, e Foca dall'esercitio dell'empietà. Così fintamente riceuuto nella Città col fauore di riguardeuoli Soggetti, lo stesso Figlinolo d'Eraclio diuenne gloriofo Carnefice d'vn reo così ignobile ; perche entrato nel reale. Palagio l'vecife: ne' lo profanò con quell'impuro fangue; ma lo reftitul al primiero decoro coll'espulsione delle tenebre, che lungo tempo v'haucano foggiornato. Spirò lo spirito sacrilego l'anno ottano del suo Principato.

Affermano gravissimi Autori, che per castigo della sua gran superbia li fosse calcato dal vincitore il Capo, precipitato con quella Corona su'l fuelo, ch'egli con temetità folleuò alle Stelle; mirando a fuo mal grado 041611

la Terra, quando temeua la stessa Terra di fissare lo squardo nella sua faccia. Esperimentò, che l'ambitione, benche Figlia della leggierezza del seno, diuenuta graue lo precipiò nel seno della Terra, che il servi di Madre. Cadè, quando non potè più ascendere, non considerando, che per l'altrui cadure era asceso. Li surono troncate le parti genitali, che li servi mono di stromento per tramandare alla suce i parti indegni della sina sozza sibidine. Riceuè nelle pudende aspre ferite, mentre con quelle seri l'altrui onorato rossore: ritrouò in quei membri l'Carnesse, che preparato haucano alla Carne cibi così sregolati: e a suoi diletti sine, oue principiarono i suoi delitti.

# FRACLIO.



A manod Eraclio, che impugnò la Spada per vecide. Annidi re Foca, fù quella flessa, che maneggo lo Soctitto, se estiguita la di lui Morte. Peruenneal Trono, seruendoli per salite il precipitio di Foca. Vesti la Clamide Imperatoria nel vestire d'oscure granaglie l'antecessore um. 3. Cesare: e col renderlo esanime, s'annò alla consecutione del Principato. Nel giorno stesso, che riccuè la Cran.

Corona dell'Imperio da Sergio, Patriarca di Costantinopoli, li si data

la Coniugale da Eudosia sua Sposageminatamente Seruo, ede popoli, a

quali imperaua, e della Moglie, con cui legossi ; esfendo l'Imperio, e'l

bar.

Matrimonio yguali lacci, eceppi, che insidiano la bibertà all'Huomo.

iii. s.

Matrimonio vguali lacci, e ceppi, che initidano la liberta al ritutto.

Felice, se le Virtu, che nel principio del regnare cintillarono, quasi Stelle, non si fossero impallibite nel fine, e se il termine del suo viuere ha gibba, del con interesta principio del si mismarare. Ritrotò l'Imperio, per la trascuraggine di Foca ritotto al vasillaggio, ma lo lasciò in e gni parte autunto, a guisa di Schiauo, colle catene. Lo sollettò di mismi cici, incui lo trotto miscramente inuolto, ma lo lasciò giacente in quelle, nel le quali per sua negligenza cadè. Rimediò cogl'acquisti all'altrui perdite, ma perdè i propri, per non hauerui adoprato il necessario rimedio.

Appena diuenne Principe, che Cofroè, Monarca Perfiano, gl'infidiò il Principato, foggiogando la Soria, e Palefiina, aredi principali del la Monarchia, & efercito nella Città di Giertalalemme, riforta per opra d'Adriano Imperatore dalle ruine caufateli dall' Armi di Tito, e Velpafiano, crudeltà tale, che efperimentarono ottanta mila perfone dipere da fortiliffimo filo la loro Vita, tagliari a pezzi dal filo delle fue. Spade. La preda fiù di molta confideratione, ma più fpettabile pe'l glotio fopglio della Croce del Redentore, che Elena Madre di Coftantia oin tempo del Figlio in famofifilmo Tempio collocata hauca: quale

And Same

feco conduffe con Zaccaria, Patriairea Gierofolimitano; affermano però alcuni con fondamento diuerfo, effere fucceffo il faccomano narrato di quell'infedice Città nel fine dell'Imperio di Foea. Cofreè, benche barbaro di Fede, non mancò prefitare a quel venerabile Legno gl'onori douuti; perche diuentuo captiuo delle fine mani, li captiuo tutto l'offoquio del Cuore; lo ftimò al pari della Corona, che li cingena le rempie; onde lo collocò nel Trono, ou egli fteffo imperaua; & imparò la Critianità da Gentili quella niuerenza, che fi deue alla Croce del Redentore, che diuenne a parte del comandò con chi non la conofecua, diuenta fola Reita dell' Vinuerfo.

Fü spedito Crispo per opportia Persani progressi inell'Asia minore; shausdo diuulgato la Fama, che sino nell'Egitto volea trasportare l'Armi vittoriose il trionfante Cosso, Eractio, Padre di Cesare, ch'era ritornato dalla Prefettura dell'Affrica, segl'oppose con preualide forze; ma cottatta grauissima infirmità nel camino, caminò verso le strade oscurissime della Morte; lasciando l'Egitto spettacolo lagrimenole no solo agl'occhi de Cocodrilli, che piangono, quado l'Huomo hà terminato di tridere, ma ancora alle pupille de gl'Huomini, che esperimentarono tratti totalmente inhumani ne'Barbari. Casso conscendo i vantaggiche si preparauano alla sia Sorte pe'l disarmo dell'Inimico, sigato per la Morte del suo Duce, quas si Gigante di simistra membra, stefe nell'Affrica ancora nel tempo stesso l'astra mano, e con quella spingendoui formidabile Efercito, vi tronso aggiongendo alla l'ersiana Monarchia in Cartagine nobilissima Reggia.

Quefte perdite, che fuccedeurano con tanto danno della gloria, e de' Statt dell'Orientale Imperio, sforzarono l'auuilito Eraclio a fupplicar per la pace il vittoriofo Rè, feruendo fi di parole ranto vmili, che eccitaziono in lui maggiore fuperbia; rifpondendoli, che allora ceffarebbe di perfeguitare i Criftiani, quadr'egli terminato hauesfe d'adorare Criftore de coll'inocfare gl'Idoli, haurebbe efperimentare da lui le fiamme della desiderata quiete. Restò a quella risposta, piena di tanta arroganza, Eraclio più stordito, che non diuiene l'orecchio dalla violente percossa del fulmine, quando cade. S'arrosi per la vergogna il pallore del volto, tramandò spume di rabbia alla bocca, e morticandosi I labro, quasi per pena dell'esposta dimanda, giurò, che si terebbe vendicato, si però, che i superbi detti della sia Lingua, s'arebbero stati abbassati da fatti

della fua Destra.

Reltò però differito il dilui defiderio, pieno di fanto zelo, due, & aneo tre anni dall'efecutione, per l'ofilità caufateli nella Tracia da Caiano, Rè de gl'Auari, e Bauari: col quale in fine fu conclufa la pace, ben, che poce onoreuole per Eraclio; onde rimasta la Grecia, e l'Italia in quiete, preparossi alla guerra; e senza timores auuiò, oue so chiamauano gl'Oricalchi nimici. Lasciò in Bisantio Costantino, suo Figliuolo, fotto la tutela del Patriarca Sergio, e di Bonito, e Patricio, Huomini di rara prudenza nel gouernare ; ma feco portò l'Imagine di quella Madre, che li potea generar la vittoria, si come hauca partorito al Mon. do il trionfator dell'Abiffo. La tenea, nelle mani, acciò non fuggiffe, e per afficurarsi del trionfo colla fuga dell'Inimico. Souente la guardaua cogl'occhi, el'adorana col Cuore, acciòche fosse diuenuta pupilla de suoi Soldati, e fortezza delle loro mani -

Cofroè, che se bene superbo per le passate vittorie, era pe'l presente coraggio d'Eraclio atterrito, e conosceua, ch'era più auuantaggioso per lui'l valore de piedi, che quello dell'Armi, determinò allontanarfi dall'Inimico, ed'aspettarlo in Casa; hauendoli in tanto mandato incontro Sauarago con scieltissima Oste: che venuto a giornata con Cefare li pronosticò nel principio vn'fine cattiuo, e con molta confusionel'inuale. Non si sbigotti però Eraclio, sapendo effere la sua. Soldatesca armata di Spada, che fabbricata in Terra, participaua prerogatiue diuine; onde spintosi, quasi Leon'sferoce, nel stuolo Persiano, lo superò; quando pretendeua la superiorità del cimento, e lo vinfe vicino alle cadute; ma perche'l freddo dell'Inuerno non li permetteua, che più in aperta Campagna efercitasse il calore della vittoria, lo risserbò per la Primauera seguente, in cui si persuadè

vn'più fiorito trionfo.

Non auuezzo l'Inimico Rè ad'esperimentare accidenti così finistri dall'altrui Destra, puni colla Morte il suo Capitano, e vi sostituì Sarino, animoso Soldato, attendendo in tanto ad'vnire gl'auuanzi del dissipato Esercito; e nulla dimostrandosi sminuito d'ardire, l'accrebbe di forze, fino che arrivato il tempo opportuno per lavendetta delle riceuute piaghe, lo piegò contro Eraclio. Questi colla solita confidenza nella Vergine postosi in vicinanza de Per. fi, prima che sorgesse il giorno, illustrato da splendori chiarissimi della. fua Luna affalì l'Inimico con sì fanguinofo conflitto, che v'hebbe a pericolare tutto'l valore della Persia, e tutta la Fortezza dell'Oriente. perche comparue l'oscurità della Notte, che sola terminò le ferite, ma senza terminar la vittoria. Il giorno seguente si dimostrò così fauoreuole a Perfi, che Cesare si credè affatto perso, se'l Cielo non combatteua. per lui : e con miracolofo prodigio non hauesse ostentato a Principi della Terra, che le Ioro glorie, e trionfi dipendono da i Decreti diuini. Cadè grandine, e pioggia tale dall'Aria, che in quell'Acque nau. fragarono infelicemente i Perfiani trofei, e galleggiarono gli'Imperiali, perche accompagnate da vento impetuolo percuoterono le spalle de Soldati d'Eraclio, & il volto de Persi; onde se li smarri la vittoria di vista;e done seruirono gli omeri di quelli, per softenere a guisa d'. Atlan-

# 130 La Monarchia d'Oriente

Atlante ; il peso d'un' Ciclo conuertito in Acqua , non poterono le pupille diquesti, restate chiuse, mirare i Lampi dell'inimiche Spade che che icntillauano a dispetto dell'Aria annenita, e li feriuano. Restarono trenta mila Persi vecisi su'l Campo, e trionstore miracolosamente Eraclio ; benche vittoria si rara non andasse esente dala le solite miserie delle battaglie, che sempre funeste riescono a vincitori , & a vinti . Li partori questo segnalato cimento gl'acquisti della Soria , e Mesopotamia , e d'altri Stati per auanti perduti : sino che astretto dal nuouo Inuerno a ristorare da patimenti l'Esercito , si fermò ne Paesí dell'Albania.

Venuta la Primauera spuntarono per Cesare verdeggianti germogli di nobilissime prede, e per Cosroè i stimoli pungenti di ricuperare l'onore col paese perduto. Ammassò quanta gente li su permesso. l'Oro de suoi Erari su Amo fortissimo, per tirare militie al suo partito: e con prodiga liberalità di dinaro fatiò l'auida brama de Soldati, che in copia grande corfero all'esca gradita. Duce supremo di questa bellicola gente fu destinato Razatone, che con infelicità in vna stagionetutta fiorita raccolfe spine di perdite, e nel ringiouinirsi dell'anno diede principio all'inuecchiate sciagure. Incontrò Eraclio, e non da quello fuggito, preparò le lagrime a terzi funerali dell'abbattuta Persia. L'uguaglianza delle forze, e la parità del valore non permise al Sole di prestare in vn' giorno solo a vincitori gl'applausi, mali differì nel seguente, nel quale apparendo più luminoso del solito per i Cefarei, e per i Perfi più tenebrofo, a quelli preparò immortali palme, e a questi caduchi Cipressi colla Morte di Razatone; che hauendo ostentate proue di fingolare coraggio, volle gloriofamente combattendo morire, & onorare il suo tumulo col sangue spumante de gl'Inimici. Allora sì che ad'Eraclio si preparò dalla Gloria vn' Diadema composto di Stelle della terza grandezza, per i triplicati fasti riportati della Persia atterrata: e vn'Eco immortale, risuonando per tutto'l Mondo, lo dichiarò colla cesione di tanti Nimici vero Cesare. Gl'encomi del suo nome erano effetti fingolari di tutte le Lingue, nè fi discorreua da popoli confinanti co' poli che del di lui valore.

L'infelice Cofroè, che fi conobbe indegno di quella Corona, che por l'aua fu'l Capo, perchet anto li vacillaua: e quafia viua forza gl'era flata rapita, abbandono il Trono, e vi fece in quello federe Medarfe, fuo fecondogenito, pofpottone Siroè, il Maggiore; e redendo, che la Fortuna, non vedendo lo più di fipoglie reali, ma d'abiti feruli ammantato, tralafciafie d'affligerlo; maè pur vero, che tutti i fuccefi per i fuenturati fono infelici; e quando cominciano le miferie ad'affaite i Mortali, non terminano, che con fine auuerfo ad'ogni loro

con-

contento . Il Solio lasciato partorì a Cosroè il patibolo , e ricusando d'essere più conosciuto per Principe, si consesso degno delle ca-

tene di Schiauo.

La fius rissolutione tanto dispiacque al Figlio maggiore, che stimò conueniente inuolarli l'obbidienza filiale, mentre gli gl'hauea tolta l'eredità paterna; e già che non l'hauea riputato per Figlio, non riuerislo per Padre. S'unì a danni del Genitore con Eraclio, per tissorie i danni, che generatig'hauea l'inaueduta prudenza di Costoè : lo priuò della. Vita, perche l'hauea priuato del Regno, togliendo parimente il Principato, e la Vita al Fratello, che non s'era vergognato d'anteporsi al ui nel Dominio.

Siroè restato vittorioso del Fratello, e del Padre per l'aiuto d'Eraclio, stabili con quello vna solenne pace, obbligata a risterue molto vantaggiole per l'imperatore, che furono la restitutione de luoghi, non solo prefi da lui, ma da Cefari anteceffori. Vn'pretiofiffimo dono del real Teforo, che possedeua Cosroè: ottenedo in mometi le fatiche di molti Seco li, ipiegate per scauarlo dalle miniere della Terra,e da Scrigni de gl'oppressati Vassalli. Due Fortezze costrutte sopra'l rapidissimo Tigri, che colla loro immobilità, glorio sa proprietà de Numi, stauano a rimitare la labilità di quei flutti; Ma ciò che fu più raro, fù la restitutione del Legno Sagrofanto della Croce, che nelle vittorie d'Eraclio godè i fregi della. libertà, essendo diuenuto nelle mani de Persi della condicione de Schiaui , dopo hauere dalla Schiauitudine dell'Inferno redenti i Mortali . Riportò Eraclio quel pretiofo dono in Gierusalemme assieme col pio Patriarca; onde ritornò nell'infelice Città yn'vestigio della. primiera gloria, essendo stato quel sourano Deposito anni quatordeci in potere di Cofroè; che forse per hauerlo profanato colla sua falsa credenza, condusse rante disgratie in Casa sua; che non cessarono mai di trauagliarli'l Regno, fino che non fù restituita nel proprio Trono a regnare la Croce.

Li partorì timorì l'Italia, quando non doue a temere : e doue fi perfuadeua maggiori inquiettudini, viffe quieto per ogni parte, perche l' Armi de Longobardi, contente de riportati trionfi, giacquero inermi nella. Motte del famoío Agilulfo: ne' fi refero buone, che a recidete vliui, per comporre vaghe ghirlande alla pace; nazi e adutto il Regno in Odoaldo, fuo liglio, giouinetto inefperto ad'imperare per l'Età, l'amminifitatione di quello fii foftenuta dalla fania, e Cattolica Teodolinda, che quanto più li fit permeffo intimò la battaglia a Viti per eftirparli, e fabilleo' gl'imperiali la pace : e in va' fecolo pieno di valorofi guettieri tenne.

sempre la guerra lontana da Stati-

Ma dalla Cauerna d'Abiffo furono tramandate altre fiamme, checaufarono incendi, & inforfe yn' Mostro di due Capi, che con molta. R 2 diffi-

difficultà fi troncarono; poiche reflate l'Imperiali attinenze fenza Ducein'Italia per la Morte di Smeraldo, li fi fostituito Gio: quale in vece di folicuarla, non macò d'opprimerla coll'ingordigia di sua autaritia; on de meritò, che li sosse in tante parti stracciato l'corpo da popoli solleuati, in quante egli persidamente gl'hauea le Sostanze diusse. Ora in queste mancanze di publici Personaggi (esseno vacata la Chiesa ancoratoto mesi per la morte di Bonifacio Sommo Pontesse, che morì nel tepo medelimo Ji see vectere in Scena nel Regno di Napoli Gio: Campsino, che volle esercitate la parte di Rè, per essere costretto poscia alle solite cadute de ribelli, y surpandos la Puglia, Calabria, e Campagna, con altri luoghi importantissimi di quel Regno.

Non laſciò Etaclio con regiasferza di percuotere l'indegno Miniftro, che fi flimò menteuole di così nobile Principato , e v'inuiò Eleuterio, Soggetto di gran' valore, con numerola, e coraggiofa militia; quale all'improutio, aggionte le genti raccolte in Rauenna, e in altre parti d'Italia, s'inuiò cotro! Inuouo Tiranno, che conofecto, effere per lui deflinato dal Fato o'l vincere, o'l marire, combattè con valore , animato il fuo braccio più dallo fiprito della difperatione, che da quello di fperanzaal; cuna di palme, in vn' terteno, che per lui non pullulaua che diffidenze, e fospetti, effetti foliti delle ribellioni, e de tradimenti gilorioso folo per hauert centaco ciò, che s'effete fopra! di lui potere, e per hauerlo mantenuto per qualche tempo con eccefio incredibile di Fortezza; fino che fo, prattenuto da multitudine grande di Soldati Imperiali , morì combatendo: e fi fabbricò nel proprio fangue quell'Oltro regio, che non ha-

uca potuto confeguire vinendo.

Volarono in Costantinopoli, portati sù l'ali veloci della Fama, questi fortunati successi d'Eleuterio; onde sommaméte applauditi da Eraclio, lo dichiarò Esarca dell'Occidentale Imperio in Italia; & egli corrispon. dendo all'Onore con esatezza d'operationi, stabilì maggiormente la pa. ce per le Latine contrade : e co Longobardi prolungò la tregua per altri due lustri. Mà, ò come è vero, che l'humana mente nelle felicità si scorda d'essere infelice mancipio della Fortuna ! quando soffiano gl'Euri delle prosperità, non crede, che possino Aquiloni infuriati causarli anco' nelle calme fiere tempeste. Eleuterio pretende cingersi'l Capo con quella Corona, che ad'altri hauca strappata di Capo: ambire Regni, quand'era venuto a punire l'ambitione d'un falso Regnante: sospira eleuationi, doue coll'altrui esépio potea temere precipit jest ribella al suo Principe, che écomiato l'hauca col titolo di debellator' de ribelli : s'intitola Rè d'Italia, e no sà da qual mano deui restar' coronato : corre infuriato dalla superbia verso Roma, per riceuer nel Cápidoglio gl'onori d'Augustot li pare luga la strada.che per la lotanaza li dilugaua l'esecutione de sospirati fini: saluta da lotano quella Città, che speraua lo doues

œ

se salutare per Cesare: li presta gl'ossequi più riveriti del Cuore, perche pretendeua riceuere quelli delle ginocchia de' Cittadini. Mentre così delira il pazzo,e l'ambitione non lo fa vedere i pericoli, esperimenta ne fuoi Soldati quella mancanza di Fede, che sleale l'hauea reso ad'Eraclio, poche giornate discosto da Roma vede la Morte, che viene a corteggiarlo colle fue pallide infegne, quando pallidi pe'l timore i Cittadini Romani non ardiuano vícire dalle muraglie; [pira l'Anima nel sperare i Stati: e perde l'autorità d'Esarca assieme colla Vita, perche anela a quella di Rè,e de Regni. Il suo Capo conficato sù la punta d'vn' Asta, fu folleuato sopra de graltri, come bramaua, non perche fosse inchinato, ma perche restasse deluso: mandato per scherzo ad'Eraclio in Costantinopoli, diuenne fauola del volgo: e benche tenesse gl'occhi chiusi, erano più che aperti quelli del popolo, per mirare vn'aborto dell'arroganza,& vn' Capo di tanto fumo capace.

Accade nella stessa tralia altra commotione ad Eraclio, che non su ordinaria; perche Mauritio Cartulario, ch'era Preside in Roma, parendoli affai dolci i frutti, benche immaturi del dominare, si ribellò, e diuenne Tiranno, con feguito di molti, ch'alla pretefa preda aspirauano. Contro questi armossi Esancio Esarca in Rauenna, che con facilità lo prefe,effendo la ribellione fmilurata nelle pretentioni, ma Pigmea nel-Poperare; e in Roma stessa lo punì colla Morte, che sù premio della sua fuperbia,e folito frutto a raccoglierfi da chi femina in terreno inculto.

Le glorie d'Eraclio, che con tante segnalate Imprese erano diuenute oggetto d'ogni encomio, perdendo all'improuiso quel lustro, che ne' Martiali Steccati gl'hauea prodotto il valore, a guila di fiaccola accesa, che priua del necessario alimento languisce, cominciarono a declinare, e si conuertirono in biasimo. L'Otio ammolì quell'Anima, che più del bronzo indurita apparue nelle Perse compagne; perche, quando l'Armi strepitose del fasso Profeta Maometto, accompagnate da Schiere di mille inganni, li depredauano i Stati, e la Fede, egli, diuenuto preda di fonnacchiofa pigritia, non si mosse; ò perche non credeua, che da vn' rigagno si picciolo potesse scaturire vn'Oceano si vasto : ò perche seruendo di flagello a Dio, per punire i peccati de cattiui Cristiani, rendeuafi ineuitabile quel colpo ne diuini Decreti.

Nella Provincia d'Arabia quest'arrabbiato Nimico del Crocifisso sortì l'origine. Vantaua i suoi principi da Sara, Moglie d'Abramo, onde i fuoi feguacis appellarono Saraceni; ma meglio fi farebbero detti Aga-Anni di reni da Agar sua Serua; perche non potea vantar nobiltà di natali vna profapia di mille Viti macchiata. Fù scoppio, tuono, e lampo nel tempo stesso la sua coparsa, perche acciecò gl'occhi, stordì l'orecchie, e trapassò i Cuori. Dicena falsità, e i popoli le credeuano verità non fallaci. Fingeua, che dall'Areangelo Gabrielle li fossero riuelati i segreti, che doucano

ueano esfere publici testimon j di sua bontà; onde correuano à truppe dall'Arabia, e dalla Persia i popoli, per ammirare, & ossequiare vn' Mo. stro, composto di Gentilesimo, Ebraismo, e Cristianità; che quasi profonda voragine di tre gole afforbì in mometi le tre Arabie, tutte vgualmente rese disertate dell'Euangelio, l'Egitto, la Soria, e la Mesopotamia, e combattendo, & abbattendo Ormifda, Rè della Perfia, fucceduto a Siroè, ead'Adesser, suo Figliuolo, che due soli ani regnarono, lo vinfe,& vccife;facendofi arbitro,e Signore dell'Afia,& Affiria,e degl'altri luoghi foggetti alla Monarchia Persiana. Così all'improuiso diuennero i Persi Maomettani, e Saraceni, e perderono nella mutatione del Principe la denominatione ancora.

Eraclio sente gl'infausti successi, e assente alle perdite: ode i moti, e non fi muta: intende le perdite,e fi perde d'Animo: vede, che li fono tolti i Regni più colla falfità delle dottrine, che col valore delle battaglie, & egli non si toglie il sonno da gl'occhi. Esercita il fallace Profeta barbarie spietata coll'Anime, e co' Corpi, & egli approua le crudeltà, perche non l'impedisses più presto che vscir dalla Reggia a combattere; permette d'effere foggiogato nel Regno, Scorre l'Inimico la Paleftina, Palestra fatale de suoi progressi, e s'imparronisse di Gierusalemme, & Eraclio al calore di tanto Fuoco non si riscalda. Oprò vna cosa sola degna di lode:e mille piene di biasimo; perche mandò a togliere la Croce del Redentore; Acciò peruenuta non fosse in mano di Maometto. Sono però di parere alcuni, che i fuccessori di Maometto, e non lui profanasfero co'loro trofei i luoghi venerandi della Sagra Città.

Grande Iddio 1 fe è vero, che tutte le cofe dell' Vniuer fo dipendono da cenni non erranti del tuo gran' sapere: perche permettesti tanta codardia in vn' Principe così generofo? Perche quella Destra, che col maneggiare la Spada distrusse le Città più cospicue della Persia : ora col trattenerla fonda vn'Regno al perfido Maometro? Perche vn'principio di così grande Imperio non fu creduto da Eraclio termine miferabile del suo? Come nel scorgere per le Campagne tanti Nimici, egli dalla. Reggia non forge, ma così amicheuolmete trastulla? Che se nel principio fosse stato reciso il picciolo germe, che spuntaua, non si sarebbe. conuertito in pianta, che occupa al presente le parti principali dell'Vniuerfo. Se fosse stata spenta questa fiamma non haurebbe inceneriro tante Prouincie. S'ascriui adunque per eterno opprobrio ad'Eraclio: vn' Mondo quasi intiero perduto; perch'egli mirò, ma non impedì le ruine.

Morì Maometto d'anni quaranta due, ma profeguì a viuere ne'suoi Anni di Discepoli; perche riceuendo in se stessi Ldi lui spirito, diuennero del Maestro peggiori, e fecero altri progressi, che hanno dato materia a gl'occhi di tutti i buoni di piangerliamaramente; benche nulla contur-

baffero

Crifto 6;1.

baffero le consolationi d'Eraclio, che nella vecchiaia ringiouinito ne Viti, si diede più che mai a piaceri. Sposò Martina sua Nipote, Figliuola del Fratello, giouine di fingolare bellezza, dalla quale li fu partorito Eraclione, apportando macchie abomineuoli al proprio fangue, quando nell'altruis'era refo gloriofo. Le brine algenti del crine, che li doueano dileguare ogni fiamma dal Cuore, co mostruosità glie l'accrebbero. Accolse nel seno Venere senza temere delle Parche, che cominciauano ad' introdursi nelle sue membra. Tremate di mano s'accostò alla suenturara pescaggione della lasciuia, e colle rughe su'l volto impazzi per i lisci dell'altrui faccia. L'intéperaza ne' lussi, e le dissolutezze del senso, troppo improportionate alla fua Età, lo ridusfero a Morte, causatali dall'Idropifia, ò Priapifmo, repentinamente spirando, dopo hauer goduto anni trenta d'Imperio, co vn misto infelice di Virtù, e di Viti, di coraggio. e di viltà, di bontà, e di maluagità, hauendo lasciata di sea posteri elemplarità poco degna d'ammirarfi. Alle perfuafioni di Pirro, Patriarca d'-Alessandria, e di Ciro Vescouo, diuenne Eretico, dandosi a credere, che in Cristo vna sola Volotà si ritrouasse,& vna sola natura;béche aspramé. te corretto da Onorio Pótefice, che efiliò nell'Affrica il fcelerato Pirro.

La Vita d'Eraclio fù tale, che potè con euidenza in quella conofere l'Huomo, e maggiormente i Monarchi, che la bontà de Principi è come la Catena d'Omero, che fringeua i Dij co' Mortali, apprefiandoli mi follubili nodi; perche Eraclio, mentre visse vinte con Dio, non esperimento già mai le felicità disgiunte; ma quando osserial sino Cororei Vitio, non vi su calamità, che non lo tranagliasse, ne c'iuoi errori erranti, e raminghe le prosperità si conobbero. Massime, che cò attentione confiderate da chi goucra, senza lamentarsi della Fortuna, vedrebbe nell' Anima propria chi è caus de gl'infortun de Regni; delle consolationi; che ad'altri vengono participate. Nell'Oriente, e nell'Occidente su aspramente afflitto, si come esperimentò ancora prosperità di successi, quando riconobbe dell' vno, e dell'altro Stato ministra quella Colciene

za, che più de Soldati, e del Scettro li gouernaua.

# COSTANTINO III. & ERACLIONE suo Fratello.



A breuità del Regno diquesti Fastelli non allungarà Amidi il discorso, si come la Vira, che numerò pochi giorni, desti non può seruire di gran materia a racconti. Solo la. Morte, che funestò empiamente l'imperio di Costanza, sena tino, per effere state contro con si distitui aintrodotta, sena.

dourà restare delineata più dal veneno; che la causò, che da caratteri, che la descrinono. Ereditò Costatino piec.

la Monarchia, dichiarato Augusto dal Genitore prima di trasportarsi 105.18.

in Persia , ma non i difetti del Padre , dopo hauer quelloteriminate le consuete carriere del viuere : perche abbortì i sandalosi
errori, ne fallì nel culto della vera credenza. Potea la sua bontà presaggire gran felicità al gouerno, mentre l'indole buona, i costumi elemplati, e vna purissima Religione erano indicio d'ottimo Principe, ed
l'rincipato perfetto. Splendori così rari intimatano ogni essilo indicentenebre, e assilo fidato alla Virtù; Maritrouò, chi gl'oppose. Sorsero nubi, che impedirono i chiarori di questi raggi, e in vn'Cielo pieno
d'incontaminata luce procurarono d'essere ammessi sporehi vapori
per oscurarso.

La Matrigna Mattina, che non lo conosceua per vero parto delle sue victore, lo credè indegno d'esseri Rè. L'odiò in vece d'amarlo, e non inacendolo alimentato da Fanciullo col latte delle mammelle, l'abbeuerò adulto con amaro veneno, che li diede la Morte; restando succefore delle sue disgratic, più che del Secttro. Costante nato di Costantino, e di Gregoria sua Mogli e; non hauendo retto l'Imperio che Mesi quatto; tanto sono facili ad incorrere nelle miserie coloro, che crede'l Montrostanto sono facili ad incorrere nelle miserie coloro, che crede'l Montrostanto sono facili ad incorrere nelle miserie coloro, che crede'l Montrostanto sono facili ad incorrere nelle miserie coloro, che crede'l Montrostanto sono facili ad incorrere nelle miserie coloro, che crede'l Montrostanto sono facili ad incorrere nelle miserie coloro, che crede'l Montrostanto sono facili ad incorrere nelle miserie coloro, che crede'l Montrostanto sono facili ad incorrere nelle miserie coloro, che crede'l Montrostanto sono facili ad incorrere nelle miserie coloro, che crede'l Montrostanto sono facili ad incorrere nelle miserie coloro, che crede'l Montrostanto sono facili ad incorrere nelle miserie coloro, che crede'l Montrostanto sono facili ad incorrere nelle miserie coloro, che crede'l Montrostanto sono facili ad incorrere nelle miserie coloro, che crede'l Montrostanto sono facili ad incorrere nelle miserie coloro, che crede'l Montrostanto sono facili ad incorrere nelle miserie coloro, che crede'l Montrostanto sono facili ad incorrere nelle miserie coloro, che crede'l Montrostanto sono facili ad incorrere nelle miserie coloro, che crede'l Montrostanto sono facili ad incorrere nelle miserie coloro, che crede'l Montrostanto sono facili ad incorrere nelle miserie coloro, che crede'l Montrostanto sono facili ad incorrere nelle miserie coloro, che crede'l Montrostanto sono facili ad incorrere nelle miserie coloro, che crede'l Montrostanto sono facili ad incorrere nelle miserie coloro, che crede'l Montrostanto sono facili ad incorrere nelle miseri

do sciocco felici.

La scelerata Martina, assistita da Pirro, Patriarca Eretico, nominò Eraclione, suo Figliuolo, per Celare, che non passaua l'anno duodecimo; assumendo ella intanto'l gouerno per l'imbecillità del nuouo Augusto, e per l'inordinata ambitione de gl'alti pensieri; Ma conosciuto il tradimeto, fil pianto l tradito, e vedicato l'eccesso; Non poterono le pu) pille de Senatori vedere nel Trono, asperso col sangue del Figlio, a sede. re la Madre; nè fù stimata valeuole a reggere yn'Principato colei, che non hebbe forza di guidare le passioni dell'Animo; onde la scacciarono dalla Reggia, in cui s'era empiamente portata; e perche era diuenuta Mostro dell'Humanità, che nè meno l'hauea rispettata nel Figlio, meritò d'essere resa mostruosa a gl'occhi de popoli, che li tagliarono la Lingua, e ad'Eraclione il Naso. Caratteri, che scrissero nella loro faccia ciò, che haueano occultamente ordito col Cuore. Lingua, che non potendo parlare, eccitò le lingue d'ogn'vno al discorso. Naso, che inabile ad'odorare, diuenne oggetto di putride maldicenze. Indelebili segni, che mai faranno dalle memorie de Viuenti scancellati, perche sempre li renderanno memori della machinata perfidia.

Liberata la Monarchia da questi fanguinari, su decorato Costante, Figlio di Costantino, della Corona Imperiale: il che accrebbe alla difigratiata Martina cruccio, e tormento, benche non lo poteffe ridire; cad' Braclione l'affanno; che su astretto ad'odorare in altri i frutti saporosi dell'imperare; ma non a participarne in se stessione. Riccuè parimente l'Erctico Pirro il castigo condegno alla sua incredulità, che cagionò tanti tumulti, colla Morte, cresso se non in tutto estinto, al-

13

meno affai deformato quell'iniquo Trionuirato, che agitato dall'ambi-

tione, hauca inuentati così deplorabili inganni.

Afflisse Iddio l'Imperio nel breue spatio, che Eraclione, e la Madre regnarono, con diuturni cassigniperche i Saraceni, sotto la condotta di Mabias, sito Duce, prefero la famosa città di Cesara, haue ndola tenuta, sette anni strettamente assediata, che in pena dell'ostinata disesa pianse l'vecisione satta da Barbari di sette mila suò cittadini, tant' Anime abbandonarono i Corpi, perche non vollero i Corpi partirsi dalla Città, e cederla all'Inimico: tant'occhi si chiusero per non voleti aprire le portec. Così terminarono pochi mesi, riusciti pieni di sangue, e di calamita all'imperio.

## COSTANTE II.



ARTICIPO Costante le praue doti d'vn' pessimo Annidi Dominante. Non si vide spuntare picciolo germoglio de di Bòtà nel terreno del di lui Cuoresperche solo vi ger mogliarono erbe còtagiose, e letali. No potè vătarsi l' zone, occhio béche linceo d'alcuno della sua Corte, d'hauer 10mm. 31. mirata vna Virtù, béche minima in quell'Anima, i cui

s'anidauano grauissimi errori. Appena cadè l'elettione d'Augusto in sua persona che s'auuidero gl'Elettoimentare yn Principato infelice : perche l'Eresia, e la.

ri di douer esperimentare vn'Principato inselice; perche l'Eresia, e la. Tirannide, parti spietati d'Abisso, guidatano la sua mente con empito s. 132. maggiore, che non facea la ragione, quassi degenerata in brutalità.

Fû in tempo di questo peruerfo Cefare inuafo l'Occidente, el Poriente da semi peltiferi dell'Etestaspoiche in Costatinopoli Pauolo, Patriarca di quella Città, deuiando da retri sentiri della Fede, sauoriua la Setta de Monoteliti, onde dal Santo Pontesice Teodoro su priuaro di quella Chiesaperche tanto la profanaua, e toglicua dal Redentote il misso me Lauiglioso di quelle due Nature, che assembre s'unirono per follicuo della

nostra, così miserabile, e vile.

Initalia parimente Rotario, Rède Longobardi, cadè nell'errore de gli Eretici Atriani, precipitando aflieme con lui'l fondamento maggiore del Cattolichimo; perche nelle fue Città vi fece introdurre Vefcoui Atriani, che mai poterono godere l'encomio di veri Padri, mentre tanto combatterono l'eccellenze del Diuino Figlio. Languiua la Chiefa nelle ferite riceuute dal fuo diletto Spo6; o node Martino Sommao Pontefice, fucceffore di Teodoro, raunò in Roma vn' Concilio di cento cinque Vefcoui; in cui refè condannata l'Eretica opinione dell'Oriente, che prouò torbida caduta all'apparire del rifolendente Sole di quel fagro congresso; e futono priui delle Chiefe.

e delle Dignità i Prelati, che insegnauano così enorme errore, e noll'in-

fallibile verità del Verbo oftinatamente falliuano.

Non mancò parimente d'estirpare l'Eresia d'Italia, che come più vicina al Capo della Christianità, auuentaua con danno maggiore i Strali: ma causò questa riforma di deprauate opinioni deformità ne Cuori, e ne pensieri, suscitando gl'Animi a tumulti, e le Destre all'-Armi; poiche Rotario, hauendo raccolto potentissimo Esercito in Parma, incontrò quello di Teodoro Efarca vicino a Modona, prima. ordinato in Bologna. Arrivato il tempo del conflitto, in cui si combatteua, e per i Stati, e per la Fede, sestò l'Esarca vinto, con sette. mila de suoi estinti ; solo fortunato , perche i piedi seruendoli d'ali , s'inuolò alla prigione, quando gl'altri non haucano fuggita la Morte. Restato libero il campo per i trionfi a Rotario, scorrè le fioritissime riuiere della Liguria, oue' fece spuntare le spine pungenti della sua. crudeltà in quei delitiofi Giardini, & asperse col sangue humano il de. licato candor de Ligustri.

Chi frà tante ruine non sarebbe suenuto per la desolatione vicina? Qual cuore non haurebbe fospirato, mentre aspirauanoa vittorie così celebri gl'Inimici ? Quali pupille non fi farebbero stemprate in lagrime ne gemiti di tanti pupilli ? Solo'l perfido Costante gode . nel considerare, che non gode contento alcuno il Pontefice : e si rallegra de pericoli de suoi Stati, purche veda a pericolare la Fede, e lo Scu.

do, a cui staua appoggiata.

Înuia in Italia per nuouo Elarca Olimpio, infetto de fuoi stessi ereticali errori; non perche difenda la Chiefa, ma perche perfeguiti'l suo Vicario; non perche liberi da gl'Inimici l'Italia, ma perche la renda inimica del Redentore, el'affligga attrocemente nel Capo. Riceue elpresse commissioni d'vecidere il Santo Pontefice, egl'asserisce, che quello farà il colpo più glorioso del suo braccio, che atterrarà l'-Albero, situato nel Paradiso terrestre della Chiesa. Ordina l'empio tradimento l'Esarca, e ne' commette l'esito ad' vn'audace Soldato, non hauendo lui in persona ardito eccesso si barbaro. Si serne'l Sicario spietato della Chiesa di Santa Maria maggiore, ch'è resugio de rei, per trafiggere l'innocente. Aspetta, che s'inghinocchi auanti l'Altare della Madre di Dio, per partorirli la Morte; ch'apra la bocca all'orationi, per chiuderla ad'ogni parola: che inalzi la mente al Cielo, per abbaffarlisù l fuolo la tefta. Ma che ? i lucidi raggi, che escono dagl'occhi di quel vice Dio, acciecano quel Mostro; che tutto spiraua barbarie fuor'che nel nome. Percuote col ferro le tenebre, perche vede fugata la luce. Li resta'l coltello immobile, perche erano corse le caligini a trattenerlo:e attesta, che l'innocenza del Pontefice non può riceuere nocumento alcuno dalla sua forza. Questa su vna di quelle ártioni,

## Parte Prima:

139

attioni , ch'esercitò il perfido Cesare ne' primi giorni del suo Principato, che fù foriera d'altre enormi sceleratezze. O'quanto haurebbe fatto meglio ad'opporfi a Maomettani progressi, che togliendoli'l tutto, lo rendeuano vn' Monarca da nulla; e non contenti de gl'ampli confini dell'Egitto, come delle vaste Prouincie, che occupatiano nell'Afia, e nell'Oriente, con valorofa Armata pafsarono sopra l'Isola famosa di Rodi ; quale acquistarono con ogni facilità; perche Cesare, che odiana il bene, li permettena oprare ogni sceleratezza; e credendo solo il Pontefice suo Nimico, perche riprendeua i suoi errori , rrattaua gl'altri da Amici . Occupatal'Isola, resero i Barbari ogni cosa auuanzo del Fuoco del loro surore, e del ghiaccio della loro credenza. Atterrarono quel fublime Coloffo, che dalle mani di migliaia di Ministri era stato solleuato da Terra; in cui l'Arte stancossi, per stancare la marauiglia nel contemplarlo. Lo ridussero in pezzi, e caricarono di quel pretiofo metallo nouecento Camelli . Preda più pretiofa dell'Oro , perche oltre la materia traffero seco lo stupore di tanti secoli ; e se. bene cede l'Isola all'Inimico, e precipita infranta in tante parti la. Statua, Costante non cede alla bonta del Pontefice, e poco si cura, che li fiano trasportate da Nimici le più ricche suppelletili de fuoi Regni, perche drizza ogni cura alla distruttione dell'innocente Martino.

Seguitano i Maomettani ricchi di pretiosissimi Spogli a procurarne co vantaggio maggiore de gl'altri; scorrono l'Acque tutte di Leuante, e si fermano nel Regno ricchissimo di Sicilia, che non lasciano esente dalle solite crudeltà, e delicati furti. Olimpio Esarca, beche sosse mebro dell'-Imperio, volle fare ciò, che si diméticaua d'esercitare il suo Capo, onde coposta poderosa Armata Nauale, adò ad'assalirli, che co intrepidezza grade lo fostennero; Fù difficile la pugna, e sanguinosa per ambe le parti in modo tale, che si crederono comuni le perdite, e non si potea giudi. care chi fofle'l vittoriofo; anzi restò così incerto conoscere chi hauesse vinto, che niuno pe'l sangue copiosamente versato ardì d'affermarlo. Solo permise la Sorte ad'Olimpio, dopo hauer mirato nell'ode a nuoto più mébra de suoi, che spume dell'Acque, di scacciare gl'Inimici dall'-Isola, che pure su assai in vn' tempo, che nulla operana Costante; Ritornato addietro laffo, e stanco per la lunghezza, e pericolo del combattere, li fù abbreuiata la Vita, e terminò quella funesta vittoria colla fua Morte.

Questo trionso, che stabili molto i Stati di Costante, poco su da lui applaudito, perche assieme co' Maomettani di Sicilia, non si ecpulso da Roma il Pontesce Li sarebbe stato più gradito, che l'Armi del suo Esarca hattessero lasciato il Regno di Sicilia a

. . .

Maomettani, purche hauessero tolto il Triregno di Capo a Martino; Che però intuì di muouo Teodoro in Italia con espesso comando di farlo schiatto, e di consegnatio nelle sue mani. Và questi in Roma, doute tenta ogni cosa, perche l'tutto epilogato si trouaua in vn'iol'Huomo. Entra nel Vatucano, e singendo d'imprimere il bacio al piede ve, nerabile del Pontesice, vi pone i ceppi: li s'allungare le mani, non per esperimentare le benedittioni di quelle, ma per si rungeste colle catente. Fatta questa preda, la cosegna a Pauto le Pellario, che imbarcato si in Rauenna, lo conduce per Marea Costantinopolimon sapendos si congrete in quel viaggio, se sessione pri l'Acque del Pelago, ò quelle de gl'occhi del Santo Padre; senon che a gl'Huomini giutti ogni cosa é soute, calla costanza de gl'Eros sembrano i sulmini più pungenti leggierissime canne, che servono per trassulo a fanciulli.

Eccoti, ò Cefare, il tuo Nimico; quello, che odiando i tuoi Viti, lo credia auuerfo al tuo Imperio; quello, che brami morto, perche procurala, atua faluezza, che ti vortebbe Giufto, perche fosfii fè. Ridi alle fue la grime, fe'l permette il tuo Cuore. Inalzati alle fue depressioni, fe'l vuole la sua alterigia. Sciogli la lingua in maldicenze, nella ligatura, delle sue mani. Affidi superbamente su'l Trono, da cui egli decaduto si mira. Stringi colla Destra lo Scettro, mentre aspri lacci stringono

le sue membra.

Non s'arroísi Coftante a quel fiertacolo, che fece impallidire i Serafini del Cielo, non fi confuie nel vedere quel fagro Vicario a fuo piedi, quando fi pregiano i Regi più riueriti di fottoporre il Capo alle fue piante; Anzi pertifitendo nella concepita oftinatione, dopo hauerlo in molti modi oltraggiatosperche la fua Cotte, effendo diuenuta Reggia, feelerata del Vitto, non potea afpettare la bontà, che vilipendi; lo relego in Cherfona, Città di Ponto, fituata a confini dell'Imperio, rendendol nel tempo fteflo meta del barbaro fio fuoro, e termine de più remoti Regni. In quel rigorofo efilio visfe Martino accompagnato da tutte le Virtù, che non l'abbandonarono mai, e a dispetto d'evifeclerato Cefare, morì da Santo Ponerfice.

Accadè ne'stessi tempi la Morte di Rotario, Rè Longobardo, che già motto nell'errore d'Arrio, era s'atopianto primadi spirare da veri Fedeli. Li successi Rodoaldo, che per caussa d'impuro Amore, venne in odio a gl'Huomini, e mentre vuol profanare illetto d' vna Mattona, Il sono dal Marito di quella estinite le faci della libidine nell'impuro sangue. Arriopetro, o Ariberto si solitutito in suo longo, Principe d'alte Virrà, che rispettò la pace, come Dea, e com'egli diuotamente lariueriua, così lassò che g'altri con felicità la godessero; in vna sol così incauto, che hauendo tanto coltiuata la quiete, non preuide le disfordie, che doueano inforgere nella siua Morte, alle quali egli prestiò il

to-

fomento nel fuo teflare; perche vn'Regno folo, che hauea; lo lafeiò a. due Figliuoli; e diede in due Deftre d'un'fol'Scettro il maneggio; On. de fi flabill' dimidiato Trono Gundiberto, Figlio minore, n Milano, e Bertarido, il maggiore, in Pauia; il minore affat'il maggiore per diuenire maslimo, &cil maggiore non mancò di debellare il minore, per rendetlo picciolo; ma mentre di cofa tanto importante frà di loro gareggiano, diuenne l'uno, e l'altro Principe folo di nome; Poiche Grimoldo, Duca di Benuento, Jafeiaro di Figliuolo Romoaldo, Ducado di culto dire il proprio Ducato, andò ad' inuadere l'altrui; &c in Pauia vecife Gundibetro fenza riguardo di quella Venerabile ospitalità, che otto-culto dire di controlo di di coli pie fotto, sche per no aspettare fopra l'Capo la ftessa falce, ramingo si faluò nell'Vnghe, ria; restado crimodo do el Trono, che per le difunioni de Fratelli, vina con intero li peruéne, e godè nelle loro afflittioni traquilla cosolatione.

Costante, che credè d'approfittarsi per l'ignoranza della quiete non conosciuta da Principi Longobardi, e che in tante mutationi di Comadanti, potesse mutarsi per i Longobardi la Sorte, e dopo molte prosperità diuenirli auuersa, venne in Italia con scieltissimo Esercito, quale vnì con quello dell'Esarca Teodoro, e lo stimò valeuole a spauentare Grimoaldo; ma, seguiti vari cimenti, conobbe, che, se bene Grimoaldo tirannicamente s'era introdotto nel Regno, non annidaua nel fuo Cuore la viltà, proprietà de Tiranni, perche pieno di Virtà, e d'ardire, intrepido se gl'oppose, e li fece esperimentare, che non sempre gl'allori de Cefari vanno esenti dalle Saette. Credè Costante, che'l vogliere le militie verso Beneuento, a combattere il Figlio, sarebbe stato proportionato mezo per diuertire l'Armi del Padre; che però effertuando il disfegno, cinse la Città di strettissimo assedio. Non mancò Grimoaldo d'auuiarsi subito al soccorso del Figlio; mentre procurò. Costante, che dalle mura della Città fosse Romoaldo atterrito dalle voci d'vn Soldato, che l'esortasse alla resa; attestandoli essere non pure difficile, ma parimente impossibile la venuta del Padre al di lui soccorso ima non tradil'amoroso Soldato il suo Patrone, di cui era stato Balio, perche li disse, ch'era vicino il Padre, e che non si smarrisse d'Animo nell'apparenti violenze de gl'Auuersarj; benche mille Spade gl'aprissero il Cuore, per hauer'egli alla sincerità aperta la bocca.

La venuta di Grimoaldo accelerò la partenza di Coltaute, che mai dimofirò intrepidezza alcuna che folo nel nome, e incaminofi co fiuo soldati verto Napoli ; ma con fia molta vergogna infeguito da Vitola, Capitano di Grimoaldo, nel passo del fiume Caloro vide distrutta la sia Retroguardia perche non soccorsa per i fotro i suoi occhi, seruendo l'indegna Morte de sino a mortificare per sempre la sua Fama, e a farso impallidire coll'altrui rossore.

Partito

Partiro di Napoli, oue l'alciò Sabutro, Soldato del pacfe, con ventimila Armati, per afficurare quel Regno, drizzò verfo Roma il camino.
Crederono i popoli, che doueffe folleuarfi all'ange delle paffate gradezze la loro Cirtà colla venuta di quefto Cefare, e che fosfero per auuiuarfi
quei trionfi, che nell'auuicinarfi de vinute, superari Re, si celebrauano;
Onde Vitaliano, Sommo Pontefice, l'incontròsie miglia fuori della Cirtà con pompa nó ordinaria di Sacerdoti, e di principali Soggetti di Roma, Accogliedo vn' Tiranno, che li douca diftruggere, & vn Deffruttore de gl'auanzi miserabili di tanti Rè: spotaneamente si diedero in ma.
no del loro Carnefice: baciarono quella mano, che veniua a percuoterli: spalancarono le porte ad vn'sceleratissimo ladro: e credendo d'ossequiare vn' Padre benigno, idolatrarono vnempio. Soli dodeci gioriti
tratenne in Roma, ne' quali prouò dodeci saccomani l'inselice Cirtà: e
v'impresse più danni, e che non secero in ducento cinquanta due anni
tanti Barbari antecessori.

Non vi fû cofa di pregio, che non diuenisse prezzo della sia ingordigia. Ciò che vi fù di pretioso, diuenne penoso per i Cittadini, perche li ră
tolto. Le ricchezze, endendo douitios chi le rapă, impoueritono i vers
Signori. Le Statue immobili, guidate dalla magia della su rapacită,
siggirono da Roma, per andare in Oriente, lasciando più di schesse
fensati i Romaninella consideratione d'vn'eccesso si indegno. Procuro,
ma prodiroriamete; di ridutre la Reina del Mondo all'Età sossitate,
sur cincule rano saporso viuande de poposi le ghiande, perche tutto
ve l'inuolò. Non lasciò immune dalla sacrilega mano il Panteon, Tempio consegrato a tutti i Dei, perche lo manomesse, e rubbò le tegole di
bonzo, che lo copriuano; asserbene lo manomesse, e rubbò le tegole di
bonzo, che lo copriuano; asserbene lo manomesse, e rubbò le tegole di
bonzo, che lo copriuano; asserbene lo manomesse, con condergratie,
non doueano state in parte alcuna rinchiusi, ma manisesti adogn'vnose
ch'era atto di somma pietà allegerire da tanto peso chi deue con pronta celerità in ongil luogo trouarsi.

Parri in fine per traffortatfia Napoli, accompagnato da tante maledirin da quante acclamationi fu introdotto. Gl'augurarono que inde ceffi nel viaggio, che nella fua dimora esperimentati haucano. Non si curò di lasciare i stati preda de Longobardi, perch'egli prima predati gl'hauea: ne d'importe freno alcuno alle loro vittorie, mentre si scorge-

ua di spoglio così douicioso trionfatore.

In Napoli poco tépo fi traténe, perche alle ricchezze della Sicilia hauea fillato lo iguardo, e all'ardore di quelle, fueturata Farfalla, nó temena morire. In Siracula, & altre Citta principali di quell'opulentifilmo Regno stabilì la sua permaneza; perche non pocea in breue tempo preparare lunghi pateoli all'ingorda autaritia del suo Cuore; lui, mentre impone straordinarie gabelle a Sudditi; volle la Motre, ch'egli pagato gl'hauesse lordinario tributo di tutti i Viuenti, e nell'esercitio stesso della. rapacità lo rapi con violenza; poiche i Siciliani no potendo più sopporrare, che a viua forza li fosse estratto il Sangue dalle vene, e le monete daScrigni,l'vecisero in vn'bagno col fumo, e coll'esalationi dell'Acque, Così morì di fumo vn'Huomo, anerito per mille Vitje diuenuto Fuoco ne' furti. Spirò in vn'bagno, chi fù tanto sitibondo dell'altrui ricchezze. Esalò l'vitimo fiato nel caldo dell'Acqua, chi sù totalmente gelato nelle Virtù: & vn' Costante ne' gl'errori, ritrouò nell'incostanze dell'onde la meritata tomba; le Softanze di Roma diuennero preda de Siciliani, perche haueano vinto il predatore : e possederono i suoi Tesori, mentre procuraua d'impouerirli.

Eccoui, ò empj, quei fini, co' quali finisce Iddio di colpirui, quando voi no finite d'offenderlo. Mirate, ò auari, come restino immobili quelle riechezze, per le quali tanto hauete viaggiato: necessitati ad'abbandonarle in mezo'l camino;perche,oppressati dal peso, non potete terminar la carriera. Giustitia rettissima desCielo, che dà per pena al Corpo l'Acqua, perche già l'Anima meritate hauea le fiamme, e vuole, che da fuoi Sudditi restiestinto, perche mai esercitato hauca l'vsficio di vero Principe. fopra di quelli. La mano di Misentio, è Masentio, suo Capitano, e familiare, fu quella, che terminò la congiura; effendo proprietà de Cefari morire per mano de familiari;e poi vn' suo domestico douca incrudelire cotro la di lui Vita, perche verso de gl'altri sopramodo domestica rese la. crudeltà.

Restò in questa guisa l'Orientale Imperio libero da gl'infortuni caufarili da questo Cefare, haucdo co'fuoi infami errori pe'l decorfo d'anni venti sette maneggiato indegnamente con quelle mani lo Scettro, che meglio li sarebbero state autinte dalle catene . Hebbe tre Maschi, cioè Costantino, che inaugurò Cesare nella sua partenza di Costantinopoli,

Eraclio, e Tiberio.

#### XXIII. COSTANTINO IIII.



L fine infaulto di Coltante causò principio felice Annidi alla Monarchia di Coftantino; poiche aprì gl'occhi a 060. quegl'errori, quali non furono veduti, che con cieche pupille, dal Padre; e determinò stabilire alla Fe- zonne de quel Solio, che dal Genitore spictatamente gl'era 1001. 3. ftato distrutto; e se non esegui subito i suoi pensie- Passe ri, fù, perche attrocissime guerre li furono d'impe- 18. dimento. La prima originossi in Siciliajoue' ritrouò,

chi ricufando d'esserli inferiore, gl'vsurpò la parità del dominare, e volendo diuenire Principe, fu principal cagione di solleuatione ne' Sudditi; Questi su Misentio, che hauendo apportato la Morte all'Impe-

Jacore Costate, no volle viuere da Scruo, ma procurò peruenite dal tradicio dimeto al Trono, e dal maneggio della Scure a quello dello Scettro; e se Bedeia bene la sua improuita falita si temè nel principio da Greci; e da gl'Italiani, no estendo ancora stabilita si temè nel principio da Greci; e da gl'Italiato con attentione da tutti, non apparuero in quella faccia simiglianze,
alcune di Cesare, ma solo quelle di Tirano; e si conobbe, ch'era mostruofo aborto, non legittimo Successore della Corona; onde gl'Italiani, animati dall'Estara Teodoro, come parimente gl'Africani, códotti sin Sicilia, li concessero quell'ambito Regno per bara, ch'egli hauca voluto
per imperare; e con hauerlo fatto con violenza morire, imitarono le di
lui violenza nell'occupare i Stati vittendo.

nocenti.

....

I Saraceni, che per la Morte di Mezentio conobbero fproueduta la Sicilia, e per la partenza de Soldati Imperiali reflata l'Ifola berfaglio di qualunque forza, l'affalirono improuifamente, & entrando nella Città di Siracufa, & altri più cofpicui lioghi, li rubbarono tutto l'Oro, e l'Argento, portatoui da Coftante; hauendo flabilito il Fato, che i tefori di Roma, già foliti a peruenire in potere de Barbari, haueflero in quel pun.

to parimente incontrati gl'infortuni medefimi.

Diqui partiti combatterono fei annicontinui la Grecia , ela Città fteffa Imperiale, che molte volte riduffero dallo ftato di regia Metropola mete feutili, e a termine di vederfi lo fteffo Augulto milerabile trofeo del loro furore. Fù nulladimeno così grande la Virtù di Costantino, 
che col tempo maturata, e da gl'euenti atualorata, atterri la Saracena, 
causò naufragi a trionfi, e ne' fece morire treta mila infelicemete Quetta feiagura, che indicò a Saraceni, che Marte, e Morte nulla diffenticono fra loro, costrinfe Mauia, loro Rê, a dimandare la pace ; che acciò fose più gloriola per Costantino, fiù accòpagnata ogn'anno da molte
marche di purifilmo Orogriceuendo suoi tributari coloro, a quali sin'allora hauea la Fortuna tributati i volanti crini, per i quali auninta, parea
che non fosse mai per fiuggirii di mano.

Distrutti i semi di queste discordie, che in fine produssero nobilissime palme per Cesare,ne inforsero altre, piene di simile difficoltà, ma. che fecero anco'nelle perdite glorioso il nome di Costantino. I Bulgari vsciti dalla Scitia, che Madre troppo seconda nel partorire i Figli, era. poscia sterile nell'alimentarli, in numero di sopra cento mila inondarono la Tracia,e quasi diluuio, che assorbe il tutto, soggiogarono i luoghi principalise pretesero da Costantino d'esser riconosciuti à per Sudditi, col otteneré qualche Prouincia per abitarui, ò per Inimici, affalendolo con potentissimi Eserciti. Questi, che nella multitudine de Nimici multiplicaua il coraggio, e non lo perdeua, accettò il cimento, e con nume ro senza pari inferiore incontrò i Bulgari; e certo, se doue li soprauanzò l'ardire, non li fosse mancata la prudenza, sarebbe restato glorioso trionfatore di quell'Oste così copiosa; ma permise Iddio, che la sua inauedutezza veduta da Nimici, gl'accrescesse le forze, e'l poco ordine tenuto da lui nel combattere, seruisse per ordinare questi a quel trionso, che disperauano. Drizzò nulladimeno la Prouidenza infallibile del Signore questi falli a buon'fine, e questi errori in orrore de Bulgari, per far conoscere a Monarchi, che sà l'Cielo confondere la loro Superbia; che quando hanno la vittoria in pugno, sà conuertirli le pugne in atture: e quando vedono le rotte de gl'Inimici, può renderli intieramente perfi; poiche i Bulgari stessi trionfanti cederono a Cesare il loro trionfo,e prestarono alle iue mani quell'alloro, ch'era sputato allora per le lor tépie, e li dimandarono la pace; che facilmente ottennero in occasione, che si douea sospirare da Costantino, e supplicare. Assieme co quella li su concessa la Prouincia della Missa inferiore ; che dal loro Nome Bulgaria su appellata; doue molto tempo stantiarono con tranquillità, e pace: sino che i Turchi, empi distruttori d'ogniben stabilito Imperio li soggiogarono.

L'Italia nulla trauagliò Costantino, ma'l Cielo afflisse attrocemente l'Italia per i suoi errori . Quella pace, che frà Longobardi , e Latini si mantenne costante , su da gl'Elementi sconuolta perche l'Acqua commutò le sue calme in procelle, i venti spiantarono gl'Edifici più vaghi; potendosi con ragione asserire, che sono acree l'humane felicità, trasportate allora altroue con tanta facilità dall'Aria . La Terra con scosse formidabili tremò, per apportare. terrore all'Huomo, che si scordaua d'essere di Terra composto: e procurò'l Fuoco con veementissimi ardori infiammare le gelate menti de peccatori ; ma vnºcontagioso morbo trionso più de gl'altri di crudeltà; perche distrusse quasi tutta l'Italia, che perse il nome di Latio, diuenuta infelice ristretto di pochi Viuenti: e vedendosi vedoua d'abitatori, sospiraua i Sponsali col Cielo, acciò proteg-

gessei suoi Figli.

La Città di Pauia, e di Rôma furono le Scene più lugubri, che rappresentarono i tragici spettacoli ; essendo relatione costante d'Autori di quei tempi, che scorresse il Demonio per quelle abitatio. ni , rendendole vn'Abisso di calamità : e che al comando d'vn'-Angelo, percuotendo con mano armata di ferro le Case, si trouassero nel giorno seguente colla Morte percossi i miseri, che in quelle viucuano ritirati ; anco' gl'Angeli buoni inferiuano male, e come Stromenti della diuina Giustitia, arecauano piaghe mortali, solo allora restato appieno sodisfatto'l Cielo, che apparue quasi vuota di Cittadini la Terra; ne'mai diuenne meno il furore della celeste mano, che per ispiratione diuina non su drizzata Ara di diuotione al glorioso Martire S. Sebastiano nella Chiesa, eretta adonore de legami di S.Pietro; che foli sciolsero l'aggroppate funi di tante calamità, e legarono le mani del sdegnato Signore, acciò cessasse d'auuentare le crudeli Saette.

E' fomma gloria di Costantino l'essersi affaticato con Donno, sommo Pontefice, ò come altrí affermano; con Agatone, acciò fosse celebrato in Costantinopoli quel famoso Concilio coll'interuento di ducento ottanta noue Vescoui; inuiatiallo stesso come Apostolici Nunti l'Arciuelcouo di Rauenna, e'l Velcouo Portuenle, in cui, conosciuto l'inganno delle sue praue opinioni da Gregorio, Patriarca Bisantino, s'vnirono asfieme la Greca, e la Latina Chicla; essendos nel tempo medesimo veduta vbbidiente ancora quella di Rauenna alla Chiefa Romana; che lufingata dall'autorità de gl'Esarchi, che rissedeuano con tanto splendore in quella Città, s'era allontanata dal suo offequio; Tanto proteruo è il Mostro dell'ambitione, che nelle Chiese stesse vomitando il veneno, le profana, e come in Cielo v'appare il fuo Lucifero, che fi ribella.

Si deue parimente ascriuere a degno fregio di questo Cattolico Imperatore la libertà, ch'egli concesse a sagri Elettori, nel sublimare i Pontefici al Solio del Vaticano, che hauendo confirmato in Sommo Pontefice Benedetto II. conforme l'vso degl'antichi Cetari, rifiutò taleautorità;asserendo, che non douca dipedere da laica le mano vna Dignità, ch'èceleste; non hauendo l'humana potestà giurisdittione di maneggiare le chiaui del Cielo; che come opra della diuina Onnipotenza, folo fi

rifferbano a chi efercita le fue veci nel Mondo.

Destinaua il Cielo per Costantino vna Morte gloriosa, che per esfere celebre appresso gl'occhi de Mortali, douea da vna pace vniuersale essere accompagnata alla Tomba, e con caratteri d'immortalità inscriuerli nel Sepolero la soauità del suo felice passaggio; ma vn'accidete finistro intorbidò la gioia, e volle, che non potesse, senza spargere amare lagrime pe'l cordoglio, chiuder le luci. Godeua Costantino nella regia Sede i copiosi frutti di sua Bontà, e del proprio valore, quando su

percosso da gravissima infermità : e come suole apportare la Fama, si diuulgò appresso alcuni, benche fose spirato, che ancora viuesse : e appresso ad'altri, che i morbo fosse incurabile; così presti sono i Viuenti a formare gl'auguri, e pronostici ai Rè : essendo l'Occaso de Grandi come l'apparenze di quei prodigiofi Meteori, che rendono attenti gl'occhi d'ogn'yno nel contempiarli ; doue' niuno è spettatore di quelle Stelle, che nella Squadra volgare dell'altre scintillano , benche alle volte si scorgono denigrate . Ciò causò, che Gezete, ò pure Amirato, Rè Saraceno, spedì potentissimo Esercito dall'Egitto contro'l'Affrica ; quale debellò in momenti , e sino nella Città reale di Cartagine fece riuerire l'Alcorano di Maometto, fenza che Costantino potesse riparare i danni: troppo angustiato da quelli, che gl'inferiua la Mortesne apportarui quelle difese, che andaua. preparando contro altro Nimico,e di forze maggiori.

Spirò adunque angustiato da trauagliosi pensieri, che li resero più acerbo il morire, hauendo imperato anni diecifette. Principato fausto alla Chiefa, perche la purgò da gl'abfinti di pernitiofe Erefie, e la liberò da molti Nimici, che li laceranano l'vnità della Fede nell'vnità d'vna. sola Natura, e volontà nel Redentore. Come vgualmete fortunato alla Monarchia, che restò nobilitata da singolari vittorie, riportate contro formidabili popoli, che l'affalirono; e confessò d'hauere goduto vn'Capo, che seppe gloriosamente trasfondere in ogni parte del

Corpo il valore . in the communication in the interior

#### XXIV. VSTINIANO 1L



DE' L'infigne Scettro d'Oriente Giustiniano, suc- Anni di ceduto a Costantino, per estere di lui Figlio, e dell'Im- 686. peratrice Anastagia; ma fu con tante disgratie congionto, che poco ringratiò la Fortuna, che gle lo die- zonera de. No hauea più che anni diecifette, quando comin- 10m. 3.

ciò a gouernare la Monarchia, cresciuta in tato tempo,e in poco meno di quatro Secoli alimentata co fu- cedren. dori e fatiche, e bilognosa d'u braccio più robulto, che la reggesse. Trió-

fo molte volte, ma perche non seppe godere moderatamente delle lib.i. vittorie, perde miseramente i trionfi. Per la sua inauuedutezza. nell'oprare si vide vinto nel vincere. Cadè dal Trono, quando li An.Co. caderono dall'Animo le Virtù; dal Dominio precipitò alla Seruitù, per- ub.3. che non seppe seruire al Dominatore del tutto : e restò desormato nella faccia, quando fece operationi non confaceuoli al fuo Stato. Sof- D.Greg. pirò'l Principato negl'altri, perchènen lo seppe conservare in se stefto . Rimirò nuoui Principi nella sua Reggia introdotti , ma non co-

nobbe i Vitjehe s'erano nel fuo Cuore alloggiati. In fattinon füne Ser. : uo,ne' Principe, perche dal Principato sbalzò alla Seruitù, e dalla Seruitù, fù folleuato al reale faftigio. Inimico di fe ftesto, perche troppo amico delle proprie passioni, & ingiurioso alla Fede, perche con tante infedella Peschude dalla mente.

Fù valoroso nel guereggiare, ma sfortunato nel raccogliere la messe. delle vittorie. Riuscirono gloriose le sue primiere Imprese, percheli partorirono Fama, e decoro; ma non fapendo coltiuarle con quelladiligenza, che si conueniua, s'inaridirono nelle radici; Rompendo la tregua. ò pace antecedentemente fatta co'gl' Arabi, con vantaggiose condicioni di restituirli l'Affrica, & altri paeli, su colto nelle reti stesse, nelle quali credeua, ch'altri inciampassero. Mandò contro di quelli Leoncio suo Capitano, e poscia andoni in persona, per accreditare maggiormente la speditione; Nella Mesopotamia si commise alla Sorte il decidere la ve. rità delle pretensioni, e al sangue di decorare gl'Ostri per la vittoria; ma perche fu ingiusta la mossa, si mosse contro di lui la Fortuna, bramosa, che a vn'mancator di parola, diuenisse meno il valor della Destra, e fosse necessitato a suggire chi sugare volle la pace, che così tranquillamen. te posaua in quei tépi. Peruenuto in Costatinopoli così vinto, e superato da gl'Arabi,accopagnato dal rossore, e dalla verecodia d'hauer per capriccio incotrate tate ruine, fu sforzato a procurare da Barbari stessi la. quiete, che barbaraméte hauea scouolta, quale in fine ottene, ma co'soliti gioghi, che iponono i vicitoria viti, co diminutione di Stati, e di Fama.

Conturbò la pace de Bulgari collo stesso inaueduto consiglio, addos. fandosi vna guerra molto difficile, che non hebbe più glorioso fil ne della passata, e che li produsse nel terreno del Cuore vn'pentimento pungente di quanto hauea scioccamente operato. Furono questi inuali da Giustiniano nella Misia, che ottenuta haucano da Costantino, suo Padre; quando per la confederatione, & amicitia, che professauano coll'Imperio, credeano, che le Spade. Cesaree sossero per difenderli, non per conturbare le loro attinenze ; e se bene i principi della guerra paruero assai prosperi a Giustiniano, non corrispose il fine alle brame, poiche l'aurora di quel risplendente mattino s'annuuolò; seruendo a Bulgari le prime percosse per eccitamento al Valore, non per depressione di coraggio, raunata affieme quanta gente poterono, da tutte le parti lo circondarono, e rinchiusero, col toglierli'l transito ancora d'alcuni fiumi; onde si ritrouò qual pennato al penoso vischio condotto, séza stradaalcuna da poter fuggire. In quelle strettezze no potea dilatarfi, che coll'esporre il petto ditati innoceti sanguinosa vittima alle Spade nimiche; il piede impotente si rese al solito vificio del corso. perche l'auuerfario braccio facca breccia alla sua Virtu, e lo rendeua.

immobi-

immobile nel moto; eta in vn'labi into, in cui volontariamente Etrato, 
jolo dall'altrui volontà dipendeua l'vicita; si vedea perso, mentre non 
ristrouau oue vincere. I suoi soldati collocati in tante calamità tramandauano Saette d'aspre maldicenze contro vn'Augusto si sciocco; 
ne' conosceuano scampo alcuno di sua faluezza, oue ne' tampoco vedeano aperto'l campo di guereggiare.

Così bilognòche l'incauto Principe abbaffafie l'alticta ceruice, e dimandaffe a gl'inuafi vmiliato la pace, per non perdere nel profeguimento della guerra la Vita; quale giurò di mantenere permanente per feorno della fua leggierezza. Gran' difonore i che non fia reduto ad' va Monarea ciò, che opra, fe non giura; e che la regnia Fede refti dub-

biofa, se non hà per testimonio il Cielo.

Ouefte due guerre con molta infelicità terminate, e con grande vergogna del Cefateo nome, che doueano feruirli, per pacificatfi con Dio,
Datore d'ogni felicità, lo refero più peruerfo. Guai a quell'Anima, che
s'indura, quafi incude, alle maltellate de diuini castighi, e non li sente i
che non teme lo sprone, quando lo punge i che non tramanda, qual pietra sociaia, le scintille del Fuoco, mentr'è percossa dal ferto 1 che non si
suggia dal letargo del sonno, quando al strepitos tuonar de Cicil i V-

niuerfo in ogni luogo fi scuote i

Riuoltò allora l'indegno Cefare contro Sergio lo sdegno, perche odiana la Verità, che gl'appariua, quasi Larua, di mille falità anmantataia, mandato Zaccaria, Ducce de suo il sferciti, in Italia, li commisse, che 
facesse in Roma prigione il Pontesse, e che l'inuiasse nelle sue forze in 
Bisantiosbramoso di nobilitara lo colla sua Morte, e di smortare le fiamme del conceptto siurore nel di lui sangue, ma la bontà di Sergio, o sse 
quiata, e riuterita da tutti, siperò la malitià di Cefare, & eccitò le mili-

tié, che fi ritrouauano in Rauenna , & altri luoghi ad'accorrere a pa' trocinarlo; che entrate con empiro in Roma, lo toffero a viuraforza da, lacci dell'efecutore maluagio, e lo confervarono, nouel lo inagorza da, lacci dell'efecutore maluagio, e lo confervarono, nouel lo inagorza da, celmenza di Sergio nell'efercito (tesflo di fiu perfidia, che con eroica, generofità li condonò l'errore, haurebbe prouato il rigore della Soldatefica, e del popolo giustamente adirato: e farebbe restata temerità così grande con memorabile efempio punita. Partì l'empio Sicario nascosta, mente di Roma, se non che sempre accompagnato dal vergognoso rosfore d'hauer tentata cosà, meriteuole dell'indignatione comune. Sgomentossi all'ardite d'un popolo così riurente al suo Pastore; Aunistid d'Animo alla generosità di quei buoni Fedeli; restò cóssulo, ch'un'attione si barbara fosse corrisposta da tanta elemenza : e che fosse lasciato al-la libertà, quando preparataua carene per l'altrus se ruitri.

Quefte spietate atritoni resero Giustiniano scopo dell'ira di turti. Mentre vuol ferire il Padre vniuersale della Chiefa, scorge i di lui Figliadauuentarsegli contro, per toglierl'il Principato, e a colpirlo nella partepiù delicata, e vitale, si ltimata così troppo indegna vedere a fignoreggiare sit'i Solio vn'vilissimo Seruo di tanto peccati. Chepre i Lecoio, yloro soldato, vnitosi co Gallinigo, Patriarea di Costantinopoli, si feceappellare Augusto, & entrato nel reale Palagio scacciò Giustiniano, che condanno ad vn' perpetuo essilio nella Città di Chersona; hauendo per dicci anni continui rappresentate le veci d'un' Demone, tiranni camente regnante, nond vn' Monarca, di cui è propria dote la pietà, e la bontà

de costumi.

Restò deturpato nel volto, mentre voltana i suoi pensieri a macchiare la venustà della Chiesaji si surono troncate l'o recchie. & ci la sasonate
de poscia appellato Rinottmero; perche hauesse concitato al riso chiumque lo mirana, com'egli hauea procurato di cagionare in altri i singulti,
e le lagrime; ò pure acciò hauesse sono didica la cacrudetta in chi comanda. Vogsiono alcuni, che li fosse parimente recita
la lingua; sorse per castigo delle bestemie, empiamente contro la Diuinità da lui pronunciate; ; a caccio non testasse impune vus stromento cagione di mille sceleratezze.

Loncio intanto, per l'odio che portana il popolo a Ginfiniano, facilmente fi capriuò il di lui affetto; la plebe, a guifa della Naue, allora fi crede ficura, quando voglie le vele oue l'offiano fauorenoli i venti. Si fperò qualche follicuo alle difperate cofe dell'Imperio; colla caduta d'van Stella, origine d'influï così maluagi, fi credè dourefi godere i pledori d'vn' Altro affai più benigno, fugate le caligini di tanti errori, ma era già deftinato in Cielo, che la Sede di Coffaino riépita reflaffe di Cefari indegni, e che no haueifero altro di maeftofo, e di grande, che i Vitje.

I Sara-

I Saraceni, che conosceuano quanto douessero seruirli per stabilimento de suoi progressi l'instabilità, e le mutationi di tanti Dominanti, guidati da Abdimeleco loro Re, partiti dall'Egitto, fi riuoltarono contro l'a Affrical, per ottenerla,e con faulti principi occuparono all'improuiso molte Città, e Fortezze. Spinse Leoncio cotro di questi Gio: esperimentato Capitano, ma con Efercito così tenne, che non potea oprare cosa alcuna di grande: e che seruiua più per oggetto di sprezzo a gl'-Inimier che di terrore; anzi dopo la fua partenza dalla reale Città quafi fcordatofi affatto Leoncio dell'Affrica, e folo ricordeuole d'applicarsi a piaceri, e a cofe di niun' rilieuo, permetteua, che marcisse nell'otio la militia quale ficura di perdere, permetteua all'inimico di vincere il tuto to; onde fu necessitato Gio: andare personalmente in Costantinopoli, per vedere, se la sua presenza hauesse ottenuto appresso l'incauto Cesare,ciò che non haucano conseguito le lettere; che se erano lette, non venitrano efeguite, é come fossero fauole le doglianze, in quelle inserite, non se li prestaua la douuta Fede.

Nella mancañza di Gio: dall'Efercito non mancò l'alterigia d'introduffi nel petto di Tiberio Abfimario, che, reflato in luogo di quello fi fece encomiare Imperatore, doue patiua irreparabili danni l'Imperio,e godè de regj fafti all'acclamationi d'un'Efercito, che afpettaua in momenti la Seruitti, se no veniua foccorso; erebbe a segno tale la fiamma, lentamente acées anell' Animo di Tiberio, che procurò di spandere per tutta la Monarchia gl'ardori, & incenetire gl'Oftri di Leoncio, per ve-

stirne a se stesso altri più nobili.

Per tanto lafeitat l'Affrica preda de Barbari, mentr'egli era diuenuto infelice preda dell'ambitione: e animati i Soldati dalla fiperanza di generolo premio, fi conduce in Bifantio, per feacciare dalla Reggia Leondishi cui foli tre anni hauca regnato, & introduttui fe fteflo; il che fortuttatàmente gl'autenne, perche venuto all'Armi con quello, lo vinle, e lo fete prigione, impartonitofi in vir baleno dell'Imperio, e della Città. Tanto lono facili gl'acquiffi de Principati, quanto le perdite delli medfini, come per ludibito loro oftento in quelti due Titanni la Sorte. Leoncio, che godè delle cadute di Giuftiniano , poco potèrallegrarfi delle fue falite. Esperimentò, che le carceri fono state fabbricate non meno per torriento (a labergo de plebei, che per ricouro sucuturato de Grandi i che sono comuni co' Regi le sciagure de Sudditi: effendo vnica, e sola quella mano, che dall'vrna fatale estrae i nomi d'ogni persona.

Tiberio, hauendo confeguito empiamente lo Scettro, lo maneggiò da Tiraniio, e per farfi conofere indegno dell'encomio d'Augulto, efercitò operationi degne di fierajfenza ragione alcuna incrudell contro gl'Amici, e confanguinci di Leoncio, facendoli morire, e carcerare remendo.

1 52

médo, che da quelli no li fosse inuolato il Diadema di Capo, com'egli l'hauca ad'altri con ingiustiti furiato e l'estre cogiono con chi presippone a Nimico, era susticine mortivo per separaro dal sino altri cui parque al Nimico, era susticine mortivo per separaro dal sino altri cui que della susticia della contra di cialo, che chi si mezo a procuriardi non mentata grandez za, riputato fosse meritenole di grani siagure. Cosino Filippico, suo su secreta a Amico, ad vin perpetuocisio nel Chersonelo, solo per essenti si ganto, che vin 'Aquila postaro gl'hauca sopra il Capo, quale li panue anguri o d'Imperio, come che i Sogni, parto tenebroso della Notte, potellero denigrati i a luce de suoi onori; el "Aquile, che senza palpitare sisseno denigrati i a luce de suoi onori; el "Aquile, che senza palpitare sisseno denigrati i a luce de suoi onori; el "Aquile, che senza palpitare sisseno denigrati i a luce de suoi onori; el "Aquile, che senza palpitare sisseno denigrati i alto che positino officiari i splendori, e contrastati l'altissimo posto di Principe de Pianeti.

Perche non si stimò bene stabilito l'Imperio nella Morte di tanti innocentile credè, che Giustiniano nella Città di Chersona, in tempo ch' hauca bisogno di rissanare le proprie piaghe, non procurasse ferirlo, stabili la fua Morte. Alla deformità di quel lacerato volto volle aggiongore quella del proprio Cuore; non mancò di procurare ogni strada, acciò terminasse di viuere, mentr'egli principiaua ad'imperare; ma auuedutosi delle di lui indegne brame Giuffiniano, e lagnandofi di non poter vinere da Mostro nelle solitudini per la mostruosa superbia del nuouo Regnate, tragittò l'Eufino, e fi trasportò in Europa, accolto, & accarezzato da Caiano, Rè de Bauari, che li diede Teodora sua Figliuola, ò Sorella. per Spesa; concedendoli senza riguardo alcuno di sua bruttezza la più bella cofa, che possedesse. Tiberio, che vide in nido così forte ricourata. la Fiera, che desideraua Ostia del suo furore, e vittima di sicurezza, conoscendo, che mai capitata li sarebbe in mano, se in vece del ferro non hauesse maneggiato l'Oro, mandò regali ricchissimi a Caiano; e lo strinse con quelli in guisa, che diuenuto empio mancatore di Fede, decretò di consegnarli Giustiniano, nulla curandosi di rendere venale l'ospitalità venerabile della sua Reggia,e la parentela poco sà cotratta: e di madarlo con ferree catene auuinto, com'egli antecedentemente da anella dorate era stato legato. Giustiniano però, che nella cecità interessata del Suocero mirò le fourastanti ruine, col fuggire lo deluse, e si saluò appres. fo Trebellio, Rè de Bulgari, che affai più pietofo di Caiano, lo proteggè dall'infidie, e l'aiutò ad'acquistare il Dominio perduto; Attione degna. di Principe generofo, effendo il follieuo de miseri fregio delle proprie grandezze.

Lo prouide di poderolo Elercito, col quale potè prouocare Tiberio al cimento della battaglia, vicino a Costantinopoli; e li fece conoscere, che'l valore era Figlio dell'Animo; che a dispetto della faccia in tante parti percossa, conservato hauca generoso, e costante : e che era venuto ad'apportare a lui quella tomba, che machinaua per le sue membra . Il fine della battaglia fù termine dell'Imperio del traditore Tiberio ; e principio del rissorgimento di Giustiniano, che di nuouo fu solleuato da popoli a fasti del Principato, essendo per le sue peruerse operacioni diuenuto Tiberio odiofo ad'ogn'vno. Restò Tiberio prigione di Giustiniano, quando temea Giustiniano le carceri di Tiberio: e dopo sette anni d'vn' comando pieno di timore, e d'abiettione feruile affieme con Leoncio finì di dominare, perche peruenne all'estremo del viuere. Tale fu l'esito sfortunato di due Tiranni, che hauendo occupata la Monarchia indebitamente, contraffero il giusto debito di morire con crudeltà, e d'essere ambedue Compagni nelle pene, benche non s'haueffero riconosciuti compagni nel Trono se sigmo di colle se seco

Giustiniano, che per opra di Trebellio, Rè de Bulgari, si vide ritornato alla Reggia, non mancò con regj doni di corrispondere al suo benefattore; e poscia per rendere più solenne la festiui. tà del suo contento, fece condurre in Costantinopoli la Moglie Teodora, Figlia di Caiano, Rè de Bauari, che participata gl'hauea la praua intentione del Padre, di colegnarlo a Tiberio, quale fece offequiare, e riuerire come Imperatrice da popoli, & eleffe Cefare Tiberio, fuo Figlio,nato dalla stessa Teodora quand'egli si diede alla suga, benche ancora fosse fanciullo; Ma poco restò memore de gl'otrenuti fauori; perche intédédo le discordie insorte per cagione de cofini frà Trebellio, e i popoli della Tracia, accordò i suoi empi pensieri per soggiogarlo, e có Classe assai numerosa assaltollo; per apportarui quei danni, da quali egli era stato difeso, rendendo obbligationi si rare parto di perfida ingratitudine. Trebellio non si sgomentò, benche si vedesse ferire da chi lo douea rissanare; perche riuoltò contro l'ingrato Augusto le sue genti, e con cimento, accompagnato da valore, & audacia desuoi, sugò Giustiniano, che al solito delle passate speditioni la presente ancora li rissultò in biasimo, e disonore: accusato nel tempo stesso di sconoscente,e di vile.

Grauissime afflittioni, e danni pati la Fede, e la Cattolica Religione ne tempi di quelli peruerfi Cefari, che folo dando ricetto nel Cuore all'abitione, poco si curarono di Dio; poiche i Saraceni nell' Affrica, hautito libero'l campo d'imporre il giogo di Seruitù a quell'ampla Regione, per la partenza di Tiberio, e per l'inauedutezza di Leoncio, tutta la foggiogarono, venuti dall'Egitto, e dall'Arabia, dalla quale poi furono appellati Arabi,ò Mori;astretti quegl'infelici popoli a riceuere le leggi di Maometro, e ad'abiurare quelle del Redentore; essendo scorsi anni ceto settanta, che s'erano liberati dalle catene de Vandali, e ritornati a go-

dere i fasti deli'Imperio di Roma.

Anni di Crifto 1491.

la Jua Conforte, mofit da impareggiabile zelo, affatto li l'acciarono dia que inido, che empiamente vfurparo nel decorfo di ranto tempo, il feriuna di Patria, in cui hauea la Barbarie imparato a diuenire gentile, e depofia la rudità de coftumi a pretendere la più famofa Cittadinăza. Generofi Eroi to the folleuatifurono all'augue immorala della gloria nella mortalità di tati Moftrie nella deprefione d'innumerabili Barbari numeratono più firegi alla Corona, che non vanta Stelle nifolendeti! Firmamento, a quali tanto deue la Fede, quanto involaro g'hauea l'Alcorano. Campioni veramente degni d'ogni maggiore Corona per quella, con cui circondarono l'inefpugnabile Granata, ed i riceuere g'applaufi ditutte le lingue per la mutolezza caufata nelle Maomettane Mefchite.

Godè poca quiete Giustiniano nell'Imperio, perche mai cessò di rendere senza ragione alcuna inquieti i Principi confinanti ; anzi col muouer guerra a Filippico, che contento delle sue miserie viuea in Chersona, seruendoli l'esilio d'asilo de suoi contenti, sconuolse affatto la propria pace. Volendo maggiormente assicu. rarsi ne' Stati, poco stette a cadere, e su Fabbro reale a se stesso di quelle disgratie, che sognossi accaderli per causa del relegato Filippico; poiche questi aunifato di ciò, che contro di lui ordiua l'Imperatore, machinò a quello la Morte, e procurò toglierli di mano l'augusto Scettro, mentre a lui tentaua di togliere dal collo il Capo . Permise Iddio per la sua infedeltà , che l'Esercito , e i Capitani inuiati contro Filippico guerreggiassero contro Cesare, e s'accingessero a patrocinare chi doueano vecidere. Conuerti'l Cielo l'o. dio militare in Amore,e fu da Soldati amato chi doueano odiare; ode Fi. lippico collo stesso Esercito d'Augusto, e co'popoli abitatori del Bosforo, e Chersoneso andò ad'assalirlo, discosto da Bisantio dodeci miglia; pretendendo di mantenersi viuo a dispetto di chi lo volca morto; e d'introdursi in quella Reggia, allaquale, benche lontano, seruia di timore, e la sforzana a vegliate, quand'egli co'gl'occhi chiusi viuea. Si combatte da abedue le parti co ostinatione, evalore, confumandos più della metà del giorno, senza sminuirii lo sdegno, anzi con notabile accressimento d'ostilità: che in fineniuolto contro l'infelice Giustiniano, rettà affieme col Figlindol Tiberio veciso. Inaueduto Cesare i che sempre perde, perche non
seppe mantenere gl'acquisti: Si rese misero, perche conturbare,
volle l'altrui miserie. Restò nella vita notabilmente colpito, quando
procurò di toglierla ad'altri. Esperimentò il Carnesice che lo fert,
perche non volle "iconoscere il diuino Giudice, che il condannaua.
Viste anni venti cinque, or il mperatore de popoli di or Seruo de Vitj, or ludibrio della Fortuna.

 I Longobardi non mancarono d'apportare notabili scosse coll'Armi loro all'Iralia; acciò che s'auueraffe, che ne'vacillamenti del Capo si risfentono l'altre membra ancora;e se la pietà de Sommi Pastori, che sempre inuigilarono alla quiere del destinato Ouile, non hauesse procurato di renderli piaceuoli; haurebbe l'Occidente mirato a tramontare ogni bene, che l'arricchiua; perche Sifulfo, Duca di Beneuento, fù da questi oltre modo afflitto per l'instigatione di Teofilato, Esarca in Raucnna, ma. placata co'doni la mossa delle loro Armi, non esperimentò l'Italia vn' fecolo tormentofo di ferroje Romoaldo parimente, Duce della medefima Città; liberato dal timore dell'altrui rapine, viurpò Taranto, e Brindifis Benche restassero compensate queste perdite da Arirberto, Rè Longobardo, Secondo di questo nome, co altri nobilissimi possessi apprestati;quale fece pretiofo dono alla Chiefa dell'Alpi Gottie, che conteneuano dodeci famole Città: impressa a caratteri d'Oro la Donatione, acciò fosse stato il Longobardo Regno rimirato da Sacerdoti come'l Sole, che imprime dorati raggi di munificenza ne' Viuenti: e quelle parole hanelsero sempre patlato vn'beneficio così fingolare.

156

# La Monarchia d'Oriente

FILIPPICO BARDANE.

Anni di Critto 711. Zonara



ERMINATA nella Morte di Giustiniano la stirpe scelerata d'Eraclio, che pe'l decorso d'anni nouanta noue hauea con mano più da Tiranno, che da Principe confusa, & inuolta in mille miseriela Monarchia d'Oriente, non hebbe termine l'empietà, e maluagità de Cefari successori ; perche prosegui quella famosa Reggia ad'escre nido de Vitj, e ricetto d'Huomini

scelerati. Filippico, che metre dormina godè gl'auguri dell'Imperio, pre, faggiti da vn'Aquila, fuegliato logodè, partorito colla fatica della fua Destra. La Notte, ch'è Madre delle tenebre, li palesò il giorno de spoi folendori. Sogni, che mentilcono, a lui furono veraci: el'Aquila, ch'è Reina degl'Vccelli, gl'infinnò che douea diuenire Rè degl'Huomini ma col suo volo, più veloce di tutti, i pennati, li manifestò breue la Monar-

chia.

La compagnia degl' Eretici lo fece diuenire quale non era, restando dalle macchie steffe sporcato; Sentì poco bene della Dininità di Cristo: e aderendo a Dogmi peruerfi de Monotelitis oppose a Decreti del Sesto Generale Concilio; Confuse le diuine colle profane attinenze, e ben' fece vedere, che dalle norturne tenebre, era stato trasportato all' Imperio, perche effendo Imperatore non oprò giàmai cota degna di luce. Proscrisse da Costantinopoli Ciro, Patriarca Cattolico, e vi sostitui Gio: Monaco, Eretico peruerío, che colla falsità della dottrina preuerte ua i statuti sagri della Chiesa, com'egli sconuoglicua quelli del Principato. E proprietà de' ciechi odiare la luce, e degl'occhi per l'infirmità palpitanti di fuggire i raggi risplendenti del Sole.

· Costantino, Sommo Pontefice, che nella caduta di Giustiniano, Cesare così scelerato, speraua douesse sorgere alla Monarchia chi hauesse emendati i falli, e protetta la Fede, vedendo il successore Augusto imitatore dell'antecessore nell'empietà, non mancò con paterno zelo ammonirlo, e persuaderli, che quando riuoltato si fosse a combattete il Cielo, e la Divinità, non sarebbe stato durenole frà gli Huomini'l suo Regno ; e che poco haurebbe seduto nel Trono, quando caminato hauesse per le strade de precipiti. Comandò, che i Decreti de sei Sinodi Generali, e i Padri, che assisterono a quelli, ne' portici di S. Pierro, e nell'altre Chiefe di Roma. si effigiassero, perche maggiormente folsero stati impressi nel Cnore de gl'Huomini . Gareggio in questo fatto la perfidia di Filippico colla Santità di Costantino; questi delineò la Fede nelle pareti, per rendere colla fortezza de muri costanti all'oficruan-

CHAINS

feruanza di quelli i Fedeli: quello la fece (cancellate, acciò folo fosero fatti impeffi i fuoi feelerati coftumi; Questi refe le Basiliche veri Santuari della credenza quello introdusse ne Sartuari l'Infedeltà a Costantino restarono obbligati anco i Sassi, per esser stati nobilitati con caratteri, che, prima di feriuteri da mano terrena, strono pronunitati dalla Verità Eterna: Filippico si mossito degno d'esser per cosso del pietre, per hauerle oscurate nella privatione di quelle Stelle, che vi risplendevano inferte.

Eu per ordine dello stello Santo Pastore dichiarato Eretico, vedendolo così sfacciatamente a perseguitare la Fede, Vieto, che di lui mai si facesse mentione ne Diuini Vffic; non douendosi celebrare da lingue, solite a lodare la Diuinità del Saluatore, la memoria di colui, ch'era caufa di perditione a tanti Sudditi: e che mai sosse nominato per Cesare ne gl'atti pubblici, perch'egli commetteua attioni meriteuoli della publica

indignatione.

Tante tenebre caulatono caligino la Ecclisse al suo Imperio . Errori così persidi diedero essilo perpetuo ad'ogni ossequio 3 onde cominciò il popolo a negarii l'ubbidienza, e a non riconoscerlo per suo Signore; se li congiuratono i più cari Amie; perche non può ritrouarsi vassilallaggio oue non risplende la Virtu coronata: nè può l'Amietita terrena conser-

uarfi, se l'inimicitia di Dio fulmina i scelerati.

Artemio fu<sup>1</sup> principale della folleuarione, quale prefe Filippico, mentre ricornaua al reade Palagio; effendo fiato fpetratore d'alcuni giucothi d'ordine fuo celebratie, lo fece prigione. Mifero tche infelicement vide commutati i fcherzi teatrali nell'ortore delle carceri te comprimendo'l rifo, a cui ne 'fpetraeoli era fiato eccitato, lo conuerti in lagrime, ma poco fiquelto a fuoi gran'falli: ne potenono corrifonodere le catene della prigione a lacci, ne' quali hauea egli inuolto miferamente tant' Animes perche per pena dell'ofcurità del fiuo credere fu priuato de gl'ochi; acciò fempre foffe viffuto nelle tenebre, come hauea ottenebrato con tanti mancamenti la Fede, e fe feancellate hauea ne' Templi le memorie de Santi, el'Imagini de Giuffi, per non vederle reftaffero gl'occhi impuri puniti con quelle caligini, che bramarono. Viffe nell'Imperio anni due, e mezo: reftato fenza Principato, e fenz'occhi, perche non ha. uea imparato da quell' Aquila, che li fi audipice dello Sectro, a fiffare in trepidamente lo fguardo nell'Eterno Sole del Paradifo.

158

#### La Monarchia d'Oriente XXVI. A N A S T A G I O II.

Anni d Critto 714-

Zonara tom. 3.



ODATO il Cielo, che fivede vna volta comparire la Virtù in Trono, feacciatone il Vitio, perfido deturpatore di quella. Hà pure la Fede qualche respiro; perche non rittoua occasione di conturbarsi, mamorino di compiacersi i sebene si così brene il sino Regno, che di poco auuanzò vn'anno; quando la, seclerazgine hauca goduto per tanti lustri l'Imperio.

Affunto al Principato Artemio fi cambiò il nome con quello d'Anafta.

Rigio.

Affunto al Principato Artemio fi cambiò il nome con quello d'Anafta.

Rigio.

Rito nella condicione d'Huomo ordinario, inuiò Ambafciatori al Pontefice con lettree retedentali della propria Bonta; gl'infinuò, che lo volea vibidire come Figlio, e che bramaua riconofcerlo come Padrejche
egli credeua ciò, che non dubitaua la Chiefa: & in particolare il Decreri de fei Simodi Generali; a cacciò fi foffe veduto a ripfiendere queffo fino
zelo, (cacciò dalla Chiefa Bifantina il Patriarca Gio: come quello, chemancando di Fede, non cultodiua con fincerità il commeflo gregge, e
vi richiamò l'Otrodoffo Germano, a cui dalla barbarie di Cofantino
Pogonato erano fatti i genitali precifi; ficuro, che haurebbe generate
più Anime al Paradifo colla di lui integrità, che qualunque altro generofo Padre Figliuoli al Mondo colla fecondità della Natura.

Perche la crudeltà Saracena, e Maomettana tormentana affieme colla Religione Cattolica la Monarchia; spedi contro quelli scielti, & eletti Soldati coll'affiftenza di Leone, famoso Capitano, e gl'inuiò nell'Egitto, per assediare quella Città, che porrando il nome del famoso Alessandro, potea colla sua resa rendere la speditione gloriosa; ma non bastano nelle militari operationi i grandi apparati, quando la codardia s'impatronisse della militia; poco gioua la Spada snudata, se non la maneggia la mano; nulla viene stimata la Virtu direttrice del Capo, se eseguita non viene dall'altre membra. Appena s'accostò all'inimica. Città l'Esercito d'Anastagio con terrore, e spauento de Barbari assediati, che mancatali la costanza necessaria ad'Impresa di tanta importanza fotto finti pretesti di necessità d'aiuti, e di mancanza di vitto, si partì; cagionando negl'Inimici stessi gran' stupore, che si videro liberati dal timore, quando non l'haueano che leggiermente concepito, e senza sapere cosa fosse combattere, mirarono l'Inimico abbatuto a fuggire.

Andò la Soldatesca dispersa parte nell'Isola di Rodi, e parte nell'Asia minore, portando effigiate nel volto le note della codardia, e viltà. Ciò però su poco in comparatione di quel molto, che poscia ten-

rà:

tò; perche vnitafi di nuono, stabilirono i Capitani di lasciare i Maomettani in pace, e d'apportare ad'Anastagio la guerra : di riuerire amicheuolmente gl'Inimici, e di perseguitare con ostilità il suo Cesare. Anime vili, e aborti di vergognofa dimenticanza: metiteuoli de lacci, che vi stringan' le membra, non delle Spade, che v'adornino il fianco. Fiere, degne d'abitare frà gl'orrori delle solitudini, mentre non v'inorridite alla consideratione d'vn'parricidio sì scelerato; e d'inucire contro vn'Principe, che dopo tanti Tiranni hà contribuito qualche splendore all'ottenebrato Orientale Trono.

Sono però i celesti cossgli inscrutabili; le determinationi, che nella diuina mente stampate sono a caratteri d'inestinguibil luce, non possono penetrarfi dalla Sapienza dell'Huomo, che nasce alla stolidità, e che nello stesso sapere è ignorante. Eleggono questi per Cesare Teodosio, Cittadino vile, & abietto di Costantinopoli, benche di molta Bontà, e d'innocenti costumi; quali palesò nel rifiutare l'onore, conoscendosene immeriteuole: e che folo con molte preghiere, & instanze su astretto a riceuere. Corrono poscia come ad'vna delle più singolari Imprefe contro l'innocente Anastagio, che mai gl'hauea nociuto, anzi sempre trattati da Padre. E' delle Belue stesse più crudele la plebe, perche depongono queste a piedi del suo benefattore la crudeltà, e per gratitudine del pane, che riceuono, s'astengono dalle pene solite inflig gersi dalla loro fierezza; ma quella oltraggia chi la difende, e s'auuenta a. chi li diuenta benigno, benefattore.

Questa nuoua non atterri Anastagio, sapendo quale fosse l'inuecchiata malitia di quella Soldatesca, assurfatta a tutte l'empietà in tempo de passati Cesari scelerati; sperando, che douesse seruirli la propria innocenza di Scudo 3 onde raunata molta gente s'incamino nell'Asia minore contro l'inimico, & infedele Efercito. Vicino alla celebre Città di Nicea, Capo della Bitinia, s'incontrò co'ribelli, e con difficile, e fanguinofa pugna li combattè; Ma la Sorte così fauorì per i giusti giudici del Cielo l'Armi nimiche, e talmente si mostrò sdegnata con Anastagio, che restò mancipio de suoi vassalli; quali con indegna vittoria lo vinfero : rifletbando la celeste dispositione intanto a questo buon'Cesare vn'altro Imperio, più tranquillo, e più quieto di quello, che ingiustamente gl'era inuolato; in cui senza rimore di ribellioni,e di

tradimenti molto tempo visse contento.

#### La Monarchia d'Oriente EODOS I

Anni di Crifto Zonara tom. 3.



A Bontà di Teodofio, benche esposta in quel Trono, che accoglieua Dominanti più coronati d'errori, che di Virtù, non vacillò; e a dispetto di tutta la malitia di Corte non scorto, ma dilatò i splendori . & irradiò con eroiche attioni; la prima fu vn'ordine espresso, che non fosse in cosa alcuna offeso l'anteces. fore Anastagio; che se bene era decaduto dalla Coro-

Cedren.

na, li era restato altamente impresso il di lui merito nell'Animo : e'l Regin. Scettro rapitoli non li toglicua quelle prerogatiue, per cui fi refe degno d'essere riuerito da buoni. Anastagio nulladimeno odiando l'iniquità delle Reggie del Mondo, procurò ne'riueriti Chiostri de Religiosi, stabilirsi vn Principato più fermo, dal quale non fosse stato mai per cadere: ne' hauesse l'inuidia arruotati per lacerarlo i denti; in cui visse in sicurezza traquilla fino che di nuouo agitato da spirito ambitioso in tempo dell'Imperio del seguente Augusto perdè la gloria acquistata nella. ritiratezza, e affieme la Vita.

Tcodosio in tanto, preparando i connaturali effetti dell'Anima al patrocinio della Fede, restituì alle Chiese del suo Imperio tutte le pitture, & Imagini empiamente da Filippico tolte, acciò i Fedeli in quelle hauessero appreso l'imitatione de gesti de Campioni del Cielo; con quei viui colori si fossero impresse nella mente le memorie della Santità: e i Simolacri fabbricati di marmo, materia di perpetua duratione, perpetuassero i Cuori ad'eccitarsi a gl'esempi della loro Bontà. Attione piena di zelo, e di gran' lode nella Chiesa, mentre col drizzare Statue a tanti segnalati Eroi, inalzò la sua allo stato d'eroica persettione: e nella rappresentatione di quelle venerabili Imagini rappresentò così al viuo la fua nella memoria de Cattolici, che mai diuerra oggetto del la dimenticanza.

Esperimentò la di lui rara integrità l'odio de'maluagi, che loperseguitarono, e l'afflissero; poiche Leone, eletto Capitano contro i Sararaceni nell'Asia minore dall'antecessore Anastagio, non hauendolo riconosciuto per Principe, procurò ogni via per renderlo oggetto delle vilissime abiettioni de Serui ; e congionto con Artamaldo , Duce de gl'Eserciti Imperiali nell'Armenia, multiplicò la sua fellonia per ribellarfi, e per priuarlo di quel posto, in cui l'integrità de costumi, e la Religione dell'Animo l'hauea collocato.

Ma Teodosio, che volentieri si spogliaua dello Scettro, perche mai l'hauea ambito: e che poco gl'importauano i Regni, perche si stimaua nel reggere se stesso Principe più fortunato, alla comparsa di chi bra-

maua

maua l'Imperio appariua senz'Ostro d'Imperatore : e subito diè luogo a traditori, che vide la fua Virtù tradita. Hebbero ad'affaticarfi poco gl'Inimici, per vincere chi prima d'essere assalito, si confessò vinto, e chi stimaua sommo fauore del Cielo gl'infortuni del Mondo . Si chiuse in vn'Monasterio , per lasciare aperto l'ingresfo della Reggia a Leone, benche nè meno vn'anno conservata l'hauesse. Si vesti di manti abietti, per cedere alla superbia la porpora, e si vergogno, non tanto al rossore di quella, che a quello, delle guancie, d'hauerla vestita. Diede l'vltimo Addio alla Monarchia, per participare il primo asuoi pensieri, e collocato ne gl'vmili serniti del Monasterio, seruì a Grandi del Mondo per raro esempio

di fingolar coftanza nelle calamità.

Gran' spettacolo di quel Secolos che mirò co asciutte pupille tre Imperatori diuenuti Vassalli; quali nella memoria delle passate grandezze poterono copiosamente ingrandire colle presenti miserie i fingulti . Tempi calamitofi i ne quali era affai meglio godere caratteri di Suddito, per non fottoporfi alle sciagure solite de Monarchi. Infelice Teodofio, e fortunato affieme I che hauendo sforzato Anastagio a diuenire Anacoreta pentito, egli parimente alla penitenza fu astretto, con vestire l'abito monacale; E confessò Srato di quiete in se stesso quello, al quale con violenza hauca l'antecessore ceduto; Conobbe hauerli giouato; quando pensaua d'hauerli nociuto, perch'erano a lui parimente di giouamento i Chiostri de-Religiosi. Ma più infelice Filippico, che priuato de gl'occhi non porè vedere le felicità dello stato prinato : e nelle tenebre della cecità inuolto non li fù permeffo fruire i splendori, che goderono dopo la prinatione della Corona gl'altri Cesari diseredati. Si videro queste Sceniche mutationi di Principati ne gl'anni settecento sedici, e.)
diecisette, che I Redentore hauca sondata alla sua Chiesa vna Monarchia.che mai douea mancare.

### E AlexXXVIII. or its and the state of the LEONE IIL ISAVRO.



PPENA fall'I Trono Leone , che esperimentò le Anni di pene, che sono famigliari de gran' Soggetti; essendo Cristo indegno di quel fublime onore, procurarono i Saran 717. ceni d'inuolarlo; e benche non li fuscedeffe, lo ridustero nulladimeno ad'essere Imperatore solo di com.; nome, perche non hauea a chi poresse imperare . Diuenuti di già questi Signori della, Cedren.

Spagna, dell'Affrica, e dell'Afia, determinarono di foggiogare la Città stessa di Costantinopoli, conoscendo in quella ritrouarsi

negii vn'Leone, che esercitauano operationi di Lepre, e che con facilità haurebbero diffratto il Greco Imperio , perche troppa infedeltà verso
Dio regnata nel petto del suo Principe ; onde Zulemone , loro
Palli Rè, vi spedi vn'Armata di tre mila Natui con Squadre innumerabiti di gente a Cauallo , Sca piedi coll'affiltenza di Masgildo, cocollinano , accreditati Guerrieri; quali paffati in Europa alfediarono strettamente Costantinopoli , non hauendo hauuto Leone ne'
coraggio valcuole , ne' gente per impedirili Pingesso. Solo
Based, di diffensori , e delle munitioni necessarie per opporfi all'inimico
sforzo.

Durò l'affedio tre anni; ne' quali molte volte haurebbero pottuto i Saraceni impatronirii della Città, fe foffero diuenuti Patroni di quella prudenza, che ad' Imprefa così gloriola; & ardia fi ricercataa. Il defidetro di preda li fece feorere per la Tracia, depredando ogni cofa, fenza più defiderare d'imporre le catene di Seruità a quella gran'Città, che li potea far diuenire Principi gloriofi. Per afferrare ciò, che mirauano di lontano, fi feordarono di quello, che gleta vicino. Diuidendofi per la Grecia a danni altrui, danneggiare no l'efito di quella fpeditione, che con tanta vnione haueano principiata. Vedendo, che per tutte le Prouincie raccoglicuano allori per coronari le tempie, per acquiffare ciò, che li gne Diadema, che rifplendefe in quei tempie per acquiffare ciò, che li cordarono del più infiguen Diadema, che rifplendefe in quei tempie per acquiffare ciò, che li cordarono del più infiguen Diadema, che rifplendefe in quei tempie per acquiffare ciò, che li

Ma dicafi pure, che l'occulata Prouidéza del Cielo causò tanta cecità ne' Barbari : e che l'Orationi de gl'Huomini giusti impedirono quei gran'mali , che allora fouraffauano alla Monarchia. Gl'Angeli tutelari dell'Imperio conoscendo, che ancora regnaua in quella gran Patria qualche scintilla di Virtù, e che non era. l'Innocenza totalmente estinta, estinsero quelle fiamme, che minacciauano voracissimi incendi. Prese Dio la protettione della. Grecia, mentre i Principi terreni stauano attenti a successi senza punto considerare, che i funerali di Bisantio sarebbero stati prefagginon incerti delle loro ruine ; poiche morendo Zulemone , nacquero frà le militie molte discordie per l'eletione di nuouo Rè ; e potè Leone introdurre soccorsi nella Città, mentre attendeuano quelli dalla Sorte vn'Principe, che si soccorresse. Dopo molte altercationi esaltarono Aminta Vmmar ; quale , esendo priuo d'ardire, e di forze, amministrò con molta debolezza la guerra. S'introdussero infirmità tali negl'Eserciti, che rissanarono le piaghe di Leone, e con eccidio quasi totale di quelle genti, solleuossi in parte il Principato cadente. I Bulgari, per reprimere l'auuerse incurfioni correrono all'Armi, e li percoffero in modo, che impararono fotto le sferzate di precettori così prudenti l'eruditioni necessarie al stato pa-

cifico degl'Imperi.

Vine adunque Leone fenza combattere , ela pietà del Ciclo aufiliatrice in così gran'bifogno , redarguì l'empietà del fuo Cuore-, a
cciò fi foffe emendato ; e nel vedere l'improuifa mancainza de
gl'Inimici , hauefle corretti i mancamenti dell'Anima , che l'inimicauano col Signore . Con felicità vguale di fuccefil vinfe Tiberio , che fe gl'era ribellato nella Sicilia ; poiche artiuato Paulolo,
fuo Capitano , in Siracufa, appena furono fpiegati i Cefarci Stendardi , che fi piegarono gl'effequ) a Leone , e fii confegnato a.
Paulo il ribelle, che co' gl'vitimi fupplici pagò l'enorme debito del fuo
primo tradimento.

Queste assistenze del Cielo, accompagnate da rante gratie, che doueano rendere piegheuole la peruicacia nel male dell'offinato Leone, lo refero peggiore; perche non temè di ribellarsi a Dio, e al suo Vicario. Tant'è vero, che si trouano Anime così inferme, che conuertono in cibi letali i Farmachi più pretiofi, e quafi Serpi, pieni di tofco, métre si pascono d'erbette salubri, e grate, le vomitano amareggiate di veneno. Vuole, che l Pontefice Gregorio leui dalle Chiese di Roma, e della Christianità le sagre Imagini, conforme egli l'hauea, come profane fatte togliere da Templi di Costantinopoli, e della Grecia; anzi fatte abbruggiare in publica piazza; quasi che i Santi, rappresentati in quelle, potessero temere le fiamme terrene, mentre d'inestinguibile Fuoco, causato dal diuino Amore, ardono in Paradiso; e perche il Pontefice no v'aderisse; anzi con nuoui Concili stabilisce il pio culto di quelle, che con tanta diuotione per anni settecento era nella Chiesa introdotto, lo perseguita, l'odia, e li pare di non essere Celare, se quello non cede alle fue brame.

Mandò Marino, fuo Capitano, in Roma, e pofcia l'Efarca Pauolo, acciò l'vecideffe ; flimando l'Huomo fuperbo , che la repulfa dell'empie dimande richiedeffe il fangue delle fue vene . Credeua, che fosfero per precipitare le Statue , se haueffe esperimentato i precipit l'Artefice ; Che non farebbero adorate l'Imagini , se fosfe tolta la riuerenza a chi con rara Bontà ne delineaua gl'esempi ; e certo petua Gregorio per l'infidie d'Huomini così fraudolenti , & accorti , se la pietà di Luitprando , Rè Longobardo , non l'hauseffe affistito ; Ritrouò follicuo in chi li sollenaua alle ribellione i popoli ; e diuenne l'ausidità ingorda del regnare contenta di conscruare l'Ecclesiastica Monarchia al siu ditigente l'assorti confectio questo primo tentato vano , vaneggio nel rittouare altri mezi , per conseguire l'intento . Seruissi d'un'altro Esarca , ap-

X 2 pel

ranze del perfido Cefare, e del scelerato Ministro.

Non mancò Iddio, adoprati benche in vano gl'antidoti fingolari de celesti fauori con quest'Huomo empio, di seruirii dell'orror del castigo; acciò questo hauesse prodotti quegi effetti nella di ilui Anima, che opra nelle Fiere più crude. Fece, che la Terra in molte parti tremando. gl'insegnasse a temere, e squarciandosi con immense voragini'l seno, hauesse per quelle mirato l'Abisso, che l'attendeua. Nel vedere molte Città dell'Afia, e della Grecia distrutte, hauesse imparato da sassi, che fono sì duri, a spezzarsi'l suo Cuore. I Saraceni nell'Asia, imprimendo ferite letali alla Monarchia, col rapirli Città, e Fortezze, gl'infinuauano, che a colpi della diuina vendetta deponesse le colpe. I Longobardi in Italia occupando importanti luoghi, e affligendo con fiero affedio Rauenna co vecisione di molte genti, e del suo Esarca, tacitamente li diceuano, che palesasse i suoi falli, per ottenerne il perdono. Ma con questo disgratiato nulla oprò la diuina Gratia; quell'Anima putre, in cui si ritrouauano tanto radicati i Viti non potè dali Agricoltore celeste esfere abbellita; perche dinenuto più ostinato che mai, sempre recalcitrò a diuini voleri, e a tutte le chiamate di Dio si rese Sordo.

Morì, fenza hauere giàmai oprata cosa alcuna da vero Fedele, hauendo vissuro più da empio Principe, che da giusto Cesare anni venti quatro. Li su cagionata la Morte da ssussi in emediabile di Corpo: castigo condegno a chi era vissuro sempre ssuttuante nella credenza.

Visse ne tempi di Leone Gio: dalla Patria Damasco Damasceno appellato, grato per la Santità, e dottrina al suo Principe, benche Saraceno di Fede; ma ingrato, e discaro a Leone, perche seruiua di prerioso balsamo, per rissanare le ferite, che l'Anime riceueuano per l'abolitione delle sagre Imagini, da lui comandata . Non mancaua Gio;co'detti, e co' scritti accendere gl'Animi fedeli alla diuotione di quelle, quato procuraua d'estinguerle Leone : e beche disarmato, & imbelle nó temea cóbattere la fua armata potenza. Fremea di sdegno Leone contro Gio: e se hauesse potuto hauerlo nelle mani, non li sarebbero mancati immani tormenti per veciderlo. Procurò nulladimeno la fua ruina, e li machinò col penfiero l'vltime pene, acciò vitimati hauesse i fatti gioriosi della sua penna, e i detti della fua lingua. Finfe, che Gio: li feriuesse vna lettera, colla quale l'inuitana ad'occupare la famola Città di Damasco; mentre il suo Principe, distratto da altri impieghi , potea con ogni facilità superarli ; c che le congiunture di gran'negligenza nel custodirla erano *fufficienti* 

fufficienti à congiongere al Greco Imperio quella famola Patria, se con diligenza vi tosse accorso. Erano i caratteri della finta lettera. cossissimi a quelli di Gio: ch'egli stesso nel vederi li conssisso per suoi benche giurasse di non hauerli formati; A segno tale arriua la maliria de sceletati, che segno revero ciò, che mai si sognò l'innocenza. Peruenne quella lettera in mano del Principe di Damasco, inuiatali da Leone; che se non diuenne Statua pe'l stupore, immo, bile almeno si vide nel considerare, che sin'allora ossequiata hauea vna Santia si multata, a cacarezzata nel seno vn'iena, che col le dolcezze dell'humana voce li preparatua crudeltà ferine: e ch'erano spine, non Rose quelle, che piantate hauea nel Giardino della sua dilettione.

Dopo hauer col pensiero augurate al Seruo di Dio carceri perperue, stragi, elacci, ordinò, che con attroce pena li fosse recis. la mano, che gl'era stata ministra per delineare i scelerati caratteri ; acciò la recisione di quella hauesse troncato a gl'altri le concepite speranze d'imperate colla dilui Seruitù. Recisa, restò per vn'giorno intiero appela al patibolo, eapprela come rea laSantità di Gio: Ma la gran Madre di Dio, che non volea trionfasse la frande con tanto danno de suoi Diuoti, li rissanò la piaga frà le tenebre. della Notte, con che rese più risplendente la gratia : gl'attaccò la mano: introdusse di nuouo in quell'estinto membro la fugata Viza, e diede occasione al Principe Saraceno di baciare mille volte in quella la fua crudeltà, per restarne confuso : di conoscere, che la Bontà è sempre protetta dal Cielo : e che gl'inganni finalmente si palesano per opra diuina, quando non è valeuole a farlo l'humana. Che i Principi deuono esfere tardi a castighi; perche giace in oscure nubi inuolta la. verità, e gl'occhi della Mortalità corrotta non sono come quelli dell'Aquila, che senza palpitare possino fissarsi a raggi ardenti della sua co. gnitione.

. Dio voleffe, che quella ferita, riffanata dall'Imagine fourana della. Vergine, hauesse medicata in Leone l'infedeltà del suo Cuore verso le sagre Imagini, e l'hauesse riuerite, come le conobbe medicine valeuoli a curare le nostre piaghe i l'Imagine della Vergine, ch'oprò il prodigioso miraccolo, di Damasco si trassportata in Costantinoposi, cuessi consenuò sino all'anno mille trecento quaranta otto, e poscia condotta, a Veneta nel Conneunto de Padri Predicatori de Santi Giore Pauolo, è tiuerita al presente, & ossequiata da Fedeli in diuto Ortatorio del pri-

mo Chiostro Sotto I nome di Santa Maria della pace.

#### La Monarchia d'Oriente 166 XXIX. COSTANTINO V. COPRONIMO.

Anni di Crifto Zonara zons.3. Cedren.



VSCI' Costantino imitatore così vero del Padre. che non hebbero a dubbitare i popoli, che non fosse infelice rampollo di quell'infruttuofo tronco. Fù dichiarato Augusto dal Genitore, mentre viueua, & vbbidito per tale da popoli, mentre morì. Cattino durante la Vita del Genitore, pessimo dopo la Morte dello stesso. Inimico più acerrimo delle sagre

Lib.3.

Ann. Coft. ub.4.

Paol.E. Imagini niuno fi potè imaginare. No fi seppe qual Religione professal.

fe, essendo irreligioso ogni suo culto. Fingasi l'humana mente vn'mofe, essendo irreligioso ogni suo culto. Fingasi l'humana mente vn'mostruoso Composto di Sette, che non potrà dimostrare qual'egli fosse. Regin. Ebreo non fù, nè Cattolico, perche non seppe ciò che sosse il Messia: nè se lo douea cofessare venuto, ò véturo. No potè dirsi Gentile, perche Frofen. troppo era rozzo nell'operare: e poi altri Idoli non adoraua, che le sue sceleraggini; onde con ragione fu Copronimo appellato da gl'escrementi del ventre, che gettò nell'Acque lustrali, quando si battezzò :

fegno euidente de rozzi costumi, co' quali douca macchiare la Fede, e contaminare la Religione.

Ammassò Esercito formidabile per liberare l'Egitto dalla soggettione de gl'infedeli, e fottoporlo alla fua infedeltà ; e se bene l'opra in apparenza si giudicana piena di zelo, fallina il giudicio, perchea fini barbari, e tiranni era drizzata. Partito di Costantinopoli s'imbarcò co'Soldati, manon hebbe effetto ciò, che proposto hauea nell'Animo suo, ò fosse vero, ò falso; perche su richiamato addietro da una ribellione, che insorse nella Reggia stessa, che non potea se non dalla sua mano restare estinta. Artabasdo, Soggetto assai riguarde uole di Costantinopoli, vnito con altri principali tessè a questa gran' Fiera i lacci, per liberarne l'Imperio, & arricchirne le carcert, che più degnamente l'haurebbero accolto che'l Trono; ma fatti così degni non furono secondati dal Fato; perche fu vinto da Costantino il ribello, e con molta facilità distrutta vna congiura con mille difficoltà stabilita. Diede vn'perpetuo efilio ad'Artabasdo, e conoscendo, che la Morte, liberandolo dalle continue pene, alle quali lo volea soggetto, li sarebbe riuscita soaue, lo conseruò in Vita, ma lo priuò de gl'occhi; Stimò maggiore castigo chiudere le luci ad'vn'viuo, che togliere la Vita ad'vn'reo; Credè più aspra pena l'essere cieco, è viuere, che vedere, e morire; perche accresce il primo Stato l'infelicità, e le toglie il secondo.

Hebbe occasione nel tempo medesimo di riccuere le congratulationi del Santo Pontefice Zaccaria, che gl'hauea mandati suoi Ambafciatori, feguita la di lui elettione all'Imperio; efortandolo alla profe-

cutione

cutione della guerra co Barbari; credendo, che la gloria di dimostrarsi Cattolico Principe, l'hauesse ecciato a quell'Impresa, non i stimoli perfidi dell'ambitione; perche esperimento nel principio, come sinà prestamente il sinto zelo, e che la Chiesa di Dio, e i suoi Vicarj hauca-

no vn'empio, e scelerato persecutore.

Successe nella Catedra Pontificia , seguita la Morte di Zaccaria, Steffano II. Sommo Pontesce in tempi afla calamitosi, ne' quali languita il Pontificio decoro, & eta per esperimentare l'infelice Italia vnatorale soggettione per causa d'Aftolto, inalzato al Longobardo Trono, allora così riuerito, etemuto, hauendo suo Fratello Racchiso, mentre andaux ad'assediare Perugia, per le pie estrataioni di Zaccaria, commutata la Reggia in religiola Cella, e le fiamme auuampanti della, porpora in ceneri abiette di Religione. Aftolso adique s'impatroni di Rauenna, allora Seggio glorioso de g'Esarchi, e che dopo Roma era la più famosa Città dell'Italia, con altri luoghi cospicui; rimirando conocchio cupido Roma, che sola restaua a terminare l'ingorde sue brame, e a solleuarlo come Capo sopra samos suoi colli.

Fù auuifato da Steffano Coffatino in Bisatio del pericologin cui fi trat. taua, che l'Italia perdeffe l'Imperio, e che nell'Imperio non più la Chicda imperaffe, Ma poco fi curò Cefare d'opporfi alle ruine e minenti, métre ikidi kui Cuore verfaua a ruinare la Fede; e e non hauca o recechie per

sentire i bisogni,nè viscere valeuoli a compatire le necessità.

Proburò il Ponecfice d'acquetate l'Animo d'Aftolfo, animando il fino alore ad'attioni più gloriole; e non a cimentarfi con Perfonaggi, che auuezzi nelle fagre Bafiliohe a feruire il Dio della pace, non e rano affiuefatti alle guerre; che lafciando libera Roma liberaua fe fteffo dal biafi mod'empio Chrifitiano, e rendendola serua, haurebbe feruito il fiuo nome per ludibrio delle Nationi tutte. Furono di niun valore le perfuadoni conchi fi perfuadeu a d'auualorate con nuoui poffeffi la fiua Fama, e più che mai vogliofo di poffedere vua Città, che potea vguaglia-

rel'Imprese glo riose d'ogni Principe grande.

In questo stato di cose, oue appariuano sole costernationi, affanni, e pericoli, sinolo di Santo Pastore al Regno della Francia, come a Stella polate; lo sguardo; in cui regnata la posterità famossissima di Carlo Mattello; essendenti alla Natione de Franchi, quale diuenne Monaco, e commuto fortuniatamente il Diadema regio in Monacale Corona; diuchuto più glotio 6 Monaco, che Monaca, e percunto il Regno, in Pipino, che con glotio di dicendento quarant'anni nel sio valloro 6 lignaggio reste con Fama immortale non solo quel vasto Regno, ma la maggior patte dell'Alemagna, Fiandra, Austria, Sassonia, Borgogna, Sucura, & altre insigni Prouncie.

Andò

Andò il Pontefice adunque in Francia a ritrouare Pipino, diuenena do quel vasto Regno allora più famoso per la pietà, con cui l'accolse. che per l'ampiezza di tanti Stati. L'incontrò Carlo, Figliuolo di Pipino, a Carifiaco, luogo Iontano cento miglia di Parigi, e vifitollo Pipino trè miglia fuori della Città, che restò vuota d'abitatori, essendo rutta concorfa a riempirfi di gioia, per la comparfa di questo Sole della Chiefa, che per la prima volta girò a felicitare quei Regni. Smontò di Cauallo Pipino, e con vmiltà da Seruo abbassò il regio fasto a piedi del Vice Dio, quali bació: e poscia pigliando colla mano la briglia del Destriero, lo conduste al reale Palagio; non hauendo mai più così nobilmente la sua Destra maneggiato lo Scettro, come strinse allora quel Cuoio. Pianse per tenerezza Steffano nel vedere in vn'Regno così sontano tanto la Pontificia Maestà riuerita, quando in Italia, Capo della Fede la vedea così oltraggiata; e hauendo riportato da quel gloriofo Rè ficurezza di preualidi aiuti contro la temerità de Longobardi, diede a Pipino l'encomio di Christianissimo, quale hanno sino al giorno prefente conservato i Rè delle Gallie, el'vnse Rè, assieme con ambi i Figliuoli; augurandoli con benedirli tante felicità, quante Stelle fiammeggianti vanta il sentiero latteo del Cielo.

Arriuato il tempo di Primauera, che douca alla Chiela fpuntate pretioli germogli di felicità, e d'acquith, fi fector vedere l'Armi Franavera cefi si l'Alpi s che fe bene contradhate da Aftolfo, perche non paffaffero, ruppero l'oppofta milità, e con intiero corfo di vittorie coftrinfero il liuperbo Reà rinferratfi in Patia; e a promettere con giuramio di reftituire l'viurpato al Pontefice. Così ritornò Zaccaria in Roma per la Bontà di Pipino trionfànte della maluagità d'Aftolfo; e pieno di palme, quando ogni palmo di terreno ren contrafato alle fue grandezze.

Ma appena riuide i fuoi Regni Pipino, che forfero altri firmoli, e più vemetti di regnate in Aftolformanco di parola, perche nongl'affifte la prudenza: e tento fipogliame di nuouo il Pontefice di Roma per vefitifi di Clamide composta nelle Quirine contrade, e rescinuta. Aocese siamo d'ardentissimo Fuoco nelle Terre viene a Roma; quali tramandato no sino in Parigi le nuuole d'oscurissimo fumo, che costrinfero alle lagrime le pupille pietose di Pipino. Vinniò parimente il Santo Pastore suoi autusti, e prego quel famoso Rèa soliti efercit ji in merito verso l'Accionatorio de decenti del prostolica Sede.

Poche preghiere di Steffano oprarono affai in Pipino, che già tenena inferra nel Cuiore la Bontà del Pontefice, c che giudicana fino debito di douere tutto ciò che giòdena alla chiefa. Ritorno per tiàto co fretta in Italia, conducendo coll'Armi gloriofe della fina famofa Natione la virtoria, perche appena cominciarono a ficientolare si Palpi i Stendardi, che finggirono col vento i Longobardi tentati; e cinto di fortuffimo af-

fedio

fedio Aftolfo in Pauia, com'egli hauca auanti riftretto in Roma il Ponrefice. Li conuenne lafciarfi vícire di mano ciò, che tenacemente teneua auuinto, e a conofeere benche tardo, che fono i Regni come l'onde del Mare, s'empre fottoposti ad'agitationi, e procelle; e che quando i Nocchieri, pe'l defio immoderato d'arricchirfi, vogliono a dispettodel Pelago contro le furie de venti nauigare, perdono il Nauilio, e la Vira. Lafciò Pipino l'Abbate Volcando con numerose genti in Italia, comandandoli, che non partisfe, fe prima non si ritomauano da. Astolfo i Stati alla Chiefa; che allora hebbe l'intiero possesso delle cinque Città di Pentapoli, cioè di Cesena, Rauenna, Classe, Foro di Liuio, e Foro di Popilio; come dell'Emilia, che conteneua le famose Città di Bologna, Reggio, Parma, Piacenza, e tutto ciò che si rinchiude ne'consini Ticinensia. Piacentini sino al Mare Adriatico, e da esso Mare sino ad'Ariuno.

Così il famoso Efarcato, stabilito in Italia dopo la partenza di Natsceta Longino, che durò per lo fazio d'anni cento citanta otto, si distrutto, e per la pietà de Francesi diuenne glorioso Spoglio de Romani Pontessi. Fi tolta al Greco Imperio quell'ombra di Dominio, che positedena in Italia, che serui tante volte più per conuolgerla, che per disenderla; e che efercitata più ostilità co' Pontessi; che gli Eferciti intieri de Nimici. Di quanto acquistò coll'Armi Pipino sece ampla donatione alla Chiesa; Regalo degno della liberalità d'urgra Pricupe, che lo sacca, e della Maestà di chi lo riccuonati-tense do solo per se la Lòbardia, che posici si appellara il Regno d'Italia.

Ma che fà l'Empio Costantino, mentre trauaglia la Chiesa, & è necessitata a ricorrere a forastieri aiuti, quand'egli, che dal Cielo n'è destinato tutore, l'abbandona? Gode delle sue ruine: e attendendo i Nimici a percuoterla col rapirli i Stati, egli non manca ferirla col toglierli la veneratione de Santi. Leua le loro Imagini da fagri Altari, e le fagrifica nelle publiche piazze a gl'ardori. Si pacifica barbaramente con Nadaglia, Rè Saraceno, perche muoui guerra a Cristiani, che viucuano in gran'numero nelle due Armenie, in Palestina,in Soria , & altri luoghi foggetti al fuo Imperio . Attende alle Magie, e Negromantie, e diuenuto tutto ofcuro per gl'errori, gode della compagnia de Spiriti tenebrosi d'Inferno; Inuola affatto al Paradiso la faccia, e fà, che l'Inferno li diuenga l'oggetto più delitioso de gl'occhi. Comanda, che sia reciso il Capo a Costantino, Patriarca di Bisatio, perche non volle diuenire Capo de fuoi fallije perche publicamete riprendea le fue colpe, lo publica per colpeuole; Ma quella bocca ferrata più manifestò le di lui sceleraggini, che quado s'apriua, più sfauillarono quelle pupille nel languore della Morte, che nel vigor della Vita, e lo mirauano più cruciose nel cadere, perche più

più spauenteuoli appariuano; come nell'occaso rattrista il Sole, e nel riforgimento fuol ricreare. Afflisse iddio con morbo così pestilentiale l'Imperio per gl'errori de

popoli, e molto più del suo Imperatore, che su creduto, douesfe la Terra restare totalmente disertata d'abitatori, e i Sepoleri ripieni di Morti; mirandofi la Calabria, la Sicilia, la Grecia, e lo stesso Costantinopoli infelice albergo d'estinti, e stanza intolerabile di fetore; e certo, se hauessero allora i Saraceni portate le loro Armi vittoriole contro i Regni disarmati di Costantino, senza difficoltà alcuna se ne sarebbero impatroniti, hauendo quegl'infelici popoli occasione di combattere con irreparabili ruine contro la Morte, e d'impallidire, e diuenire esangui alla comparsa delle fue pallide, e fanguinofe Infegne; I Saraceni ancora, fe non incontrarono le stesse infelicità della Morte, non andarono esenti dalla falce mietitrice di Marte, colpiti, e fieramente abbat-Anni di tuti da Turchi; che nell'anno settecento cinquanta sei, vsciti, quasi

756.

Comete presaggitrici d'ogni maggiore suentura, dalla Scitia, oue più non poterono stantiare pe'l numero troppo eccedente de suoi, li assalirononelle Armenie, Persia, & Asia minore, delle quali occuparono gran parte, e colà poscia si fermarono, abbracciando la stessa Maomettana legge; sino che Ottomano, rédendo assai celebre il loro nome, stabili quel formidabile Imperio, che poscia co successione d'ani sperò a tanti Dominăti, e stese formidabili rami sopra vasti Regni, e Pronincie con iscompiglio, e danno della Fede, e della Cattolica Religione.

Hebbe vn'fiero conflitto con Tefalio, Rè de Bulgari, quale ruinò la Tracia, e molto trauagliò la Monarchia; fu vinto però da Costantino alla fine,e fu auuinto con catene da fuoi, & vecifo: foftituito in luo luogo Sabino; quale, perche participò le sceleraggini stesse di Cesare, li fu adiutore, e compagno nel distruggere l'Imagini; se bene con queste distrusse se stello, permettendo i Santi, di curegli oltraggiana l'effigie, che restasse nelle sue membra effigiata la crudeltà viata coll'antecessore; cadendo col di lui morire lo Scettro a Pagano, che a fasti me. defimi del real Trono fit folleuaro.

Si celebrò i tato vn'Cocilio i Roma cotro Costatino da Steffano IV. Somo Potefice, che fu folénissimo per la Fede; nel quale furono codanati gl'atti fatti da lui nella Grecia,e dal Genitore:e fumaggiorméte stabilita la veneratione de Sati nelle loro Imagini;acciò che imortali viuédo in Cielo, e celati a gl'occhi della Mortalità, venisero co'gl'esemplari de loro fantiflimi gelti ad'imprimerli nel Cuore de gl'altri fedeli, che doucano imitarli.

Manifestò parimente la perfida sua volontà verso la Chiesa inoccasione che Desiderio, Rè de Longobardi, portando col nome, e coll'-

coll'opre auida brama d'auuanzare le proprie Fortune, conturbando la pace del Pontefice, a fipiraua alle difgratie di Roma, e fi fetu d'Anfiarata, Cameriero di Cefare, che in quel tempo fi ritrouaua colà con autorità grandiffima apprefio i popoli, quale hauendo caufare molte feditioni, e tumultur, fece tumultuare la Bontà de Sacerdori, che deftinati a gl'Altari, e rapo neceffitati a correte nelle, piazze; e comandò fofle acciecato Criftoforo Primicetio, Soggetto cofpicuo, e di familiarità non ordinaria col Papa, e vn'-Agente Francele, appellato Sergio. Godea la maluagità di quei tempi apprefiare le tenebre, que' ogni cofa fiammeggiaua di luce, e d'introdurre nelle pupille fpauenteuoli ortori, perche non fi foffero i loro ettroi feoperti. Cofantino fupplicato d'aiuto, fodisfa alla proteruità dell'Animo feclerato, e difprezza le fuppliche; anzi son li può petuentire cola più grata all'orecchio che l'-cocasione di paledarfi ingrato alla Chiefa.

Fù perciò costretto il Pontesse a pregare Carlo, che allora imperata in Francia, essentiono moto Pipno, sino Padre, de soliti aiuti; che scheme impiegato in difficile guerra con Vnuldo, Duca d'Aquitania, determinò di non abbandonareil Pontesse, sinancho più gloriose le sue Armi; quando apportatano sicurezza a Vicaridi Chnitto, che quando accrescuano Regni all'imperio Francese. Morì in tanto Steffano Pontesse, ma visse il desidero in scho di soccorrere Adriano, che li si situccessore, con especiali al Desiderio, quale da lui molte volte ammonito, & esfortato alla quiete,

con opre in tutto contrarie deluse le sue parole.

Mandò Bernardo, suo Zio, con Oste numerosa in Italia, condotta pe'l Monte Gioue, & egli in persona condusse il rimanente dell'Efercito pe'l Monte Genisio, Colli nobilitati dal suo valore : e che coll'altezza delle loro cime gl'augurarono fublimi vittorie . Si combattè vicino a Vercelli , e furono rotte affatto le militie di Desiderio con tanti olocausti alla Morte, che meritò quel luogo esfere appellato Mortara : e lui stesso costretto a suggire in Paula; oue infeguito dal valorofo Carlo, l'angustiò con afsedio, e dopo'l decimo mese restò decimato al suo valore; e peruenutoli nelle mani lo relegò in Fracia co' Figliuoli, e Moglie nella Città di Leodio; conuenendogli veramente il nome di Magno, mentre terminò vna guerra così difficile, facilitò la pace a Pontefici, e pose termine al Regno de Longobardi in Italia; che chiamati da Narsete v'haueano regnato con vicedeuolezze folite di Fortuna, or co prosperità or con diferatie anni ducento quatro dimostradosi alle volte fauoreuoli all'Ecclesiastica Monarchia, e altre fiate acerrimi depressori. Così finiscono le Monarchie, quando non principiano a considerare il suo

fine: Prima, che terminasse l'assedio adò Carlo a Roma, accolto dal Pfotesse da Prelati. E Baroni Romani, che sesseggiarono con solenni pompe questo insigne Campione della Christianità; Carlo però col gettarsi a Terra a pressare il bacio al venerado piede del Pontesse, atterrò l'usseguio d'ogni vno alla veneratione del sino merito singolare, se gettò i fondamenti dureuoli delle suegrandezze. Condotto alla famo-sia Bassilica de Santi Apostoli Pietro, e Paudologiurò il Pontesce, cicambieuolmente Carlo, d'assistient con quali si voglia Nimico, acciò imperasse la Fede nel Pontificato, e sagra diuenisse nell'imperio. Confirmò la donatione generosamente fatta dal Padre Pipino alla Chiesa, e vaggionse con magnanimità non inferiore l'Isola di Corsica, la Sardegna, la tiusera di Genoua, Parma, Ancona, Vrbino, & akre attinenze coficiue.

Mori l'empio, e facrilego Coftantino di Lepra, corrifondendo alla lordidezza di quell' Anima impura le membra, che ricettatal'haueano, dopo efferfi pacificato co' Bulgari, che con aspre guerre l'haueano trauagliato. Imperatore frà feclerati'l peffimo; Inimico cos' grandedella Chiefa, che non perdonò a fuio i Pattori in Terra, nè a suos anti in Cielo. Si contentò, che restasfecessimo l'Imperio Greco in Italia, così famoso a suoi tempi, purche fosse scancellato quello de Santi da Terrapil. Viste trenta quatro anni imperatore di nome, e Demone di costumi. In spatio così lungo d'imperio abbreuiò al Principato il fasto, callungò le calamità a Sudditi; e diuenuto il suo Regno tronco in partecos si cospicua, come sono le Latine contrade, troncò a successioni ancra

le speranze di più goderlo.

A' tempo d'vn' Cefare così inimico delle Imagini in Birito, Città di Soria, gl'Ebrei prefero l'Imagine del Redentore, e la croctififero colla. Hefa barbarie che fiv tata col vero Signore in Gierullalemme. Così verificosii, che gl'errori de Grandi oprano grand'effetti ne' piccioli; e che riefcono notabili nel volgo i mancamenti, che aon sono volgari ne' Prencipi.

LEONE IV. COPRONIMO.

Ami d. Critto 775. Zoner, tum.3.

A CQVE Leone di Costantino, e d'Irene sua prima. Moglie, Figliuola del RèCagano. Di Padre possimo, e d'ottima Madre. Il patro questa yolta no seguitò il ventre, ma imito il Padre. Non sorti Bonta alcuna dalla Madre, ma solo gl'errori del Padre. Perche fossero grandi i suoi salli, li trasse da maschia piàta, non da femminile tronco. Col latte della Geni-

Cetten. trice (ucchiò) costumi del Padre, e co' costumi del Padre abborrì ogni Perfertione della Madre. Fù tre volte Imperatore, perche regnò col Padre, Padre, imperò da se stesso, e comandò col Figlio, ma sempre vastallo de pade glerrori, che commetteua. La Culla lo vide a maneggiare lo Sectro dia Rè, el Regno lo mirò a stringerlo da fanciullo. Fis subiro vbobulta da Sudditi, e sipisto dominato da Virj. Non incontrò difficoltà nel plos de la cominato da Virj. Non incontrò difficoltà nel plos de la contro di di contro di co

Animo le sceleraggini.

Nel vestiril la regia Clamide si finse pietosa, e mita pecorella al di fiso ri, ma sagace, & astuta Volpe al di dentro. Si mostrò amatore Hup. della Religione, perche vinena amante della propria pernersità. Rispettatta le Chiese, benche odiasse l'Imagini de Santi, che in quelle

che si fidassero di lui coloro, co quali si volca dimostrare mancatore di

Andò personalmente nell'Asia, e nella Soria contro i Barbari, per escreciuto pietoso nel Cuore, e acciò pensas e il Mondo, che sosse pieno d'ardore nel promouere gl'acquista alsa Chiefa, e colmo d'ardore nel promouere gl'acquista alsa Coca visita fil a speditione intrapresa, perche su superato, e vintoscostretto a rittornare a Ca-

li riueriscono. Fingena di credere i Dogmi della Cattolica Fede, per-

la berfaglio del Cafo, e accompagnato da molte difgratie.

Co' Soldari tratrò da Padre, fino che quelli conobbero per Imperatore il Figlio Coftantino di teneriflima età. Se li dimoftrò liberale, perche non li foffero ausati della defidetata gratia. Li donò Oro, & Argento in abbondanza, bramoso di compratti con quello il loro fauore, come fortunatamente accadè poiche quelle il, hauendo riguardo alla gràdezza de doni, e non alla picciolezza delle membra, gridarono il Bábino Augusto; e quando hauea le labbra affinefate al Latte. di rosta,
porpora gl'ammantarono le membra; anzi con oscinne girmamento s,
obbligarono di non riconoscere altre Imperatore, che il Figlio dopo la.
Morte del Padre. Tanto possono i doni, che danno l'Imperio, anco senita riguardo dell'altrui danno.

Ottenuto l'intento leuossi la mentita maschera di Santità dal volto, egl'apparuero senza sintione alcuna in faccia gl'inganni, che prima hai uca occultati nel Cuore. Comandò, che i prossissi cadessero vittima delle manaie. Pruò delle Dignità gl'Ecclessastici, che non vollero adetire alle sue fasse opinioni, estimandoli indegni de gl'onori, che sostenza elle sue fasse opinioni, estimandoli indegni de gl'onori, che sostenzano, li proscrisse, e li prescrisse sierio epietre inserto, che dall'Imperatore Mauritio si dedicato alla grasi Vergine Madres, Ma gli apportò poco situtto quel furto, perche non vergoginandos si di coronai te l'empio Capo colla Corona, che cingeua le tempie di quella grasi. Reina, i Carbanchi se li connertirono in carbunculi, ele perle in apo-

steme, che lo privarono di Vita. Esperimentò benche diversamente gl'effetti di quel Diadema, che subito nato ricenè per opra del Padre da popoli, e di quello, con cui auanti moriffe facrilegamente s'ornò da le stello le Chiome. Il primo li fu augurio di fasto, ma intesto i l fecondo; godè vn' luftro intiero il primo, perdè in momenti pe'l fecondo ogni gioia.

## XXXI. IRENE, COSTANTINO VI

Anni di Crifto 780.

Piol.

po.



OSTANTINO, Figliuolo di Leone, in età d'anni dodeci fu affunto alla Corona, Porfirogenito appellato, perche li fu stabilita la porpora appena nato. Alla mancanza degl'anni fuppli la molta prudenza d Irene, fua Madre, che gl'affitte al gouerno: Donna, che nella fragilità del fesso dimostrò Animo inuitto, e vestendo muliebre veste, di vaste Imprese su causa,

Cedren. Potè rimirare l'Oriente, allora che tutti i suoi Cesari diueniuano essemi. nati ne' Vitj, che poteano le Femine emendare gl'errori, e ammantate Diac. di donnesca gonna riprendere chi vestendo Imperiale Tiara solo rap-

presentana feminile viltà.

Estinse nell'ingresso del Figlio al Principato la congiura d'alcuni Primatische mal volentieri vedendo ad'effere rette le redini del gouerno dalla mano tremante d'vn'fanciullo, e dal delicato braccio d'vna Femina, haucano stabilito di liberare la Reggia da Dominanti sì delicati Baron. per introdurui Niceforo, Zio del giouine Cefare, e Fratello del Padre; 787. perche penetrò l'indegno trattato Irene,e con virile coraggio fece confessare a Congiurari, che sapeua vna Donna superare l'astutie de gl' Huomini. Punì i tumultuanti colla recisione dell'orecchie, diuenendo scherzo vile del volgo per la mostruosità, quando pretendeuano di scherzare colla Fortuna : e rendendosi indegni della Corona per la deformità del Capo; Costrinse Niceforo a farsi Religioso, benche tanto fosse inuaghito del Secolo, e a disprezzare la Reggia del comando, contento d'vna Seggia del Coro.

Come Donna d'alta pietà, e Religione, affiftita dall'autorità d'Adriano Pontefice, fece raunare nella famola Città di Nicea vn' Concilio di trecento fessanta sette Padri, che condannarono di nuovo i persidi persecutori delle sagre Imagini, e stabilirono cose molto importanti alla Chiela; onde sfauillò l'Oriente alla comparsa de venerandi Simolacri de Santi, e nelle Chiefe restò santificata la loro memoria co gl'offequi del Guore, e col fguardo delle pupille; a ciò perfuasa non tanto dall'innata bontà, quanto dall'efortationi efficaci del Patriarca fucces-

fore

foredi Pauolo, che non hauea potuto ottenerlo dall'antecessore Leone, che l'abborrì.

Costantino in tanto peruenuto all'Età d'anni venti, & auuanzatosi nella malitia, sissognando di più fioggiacere alla Madre, acciò trionfassero i sito i scelerati costumi, dopo i decorso d'anni dieci la scacciò al gouerno; hauendo prima fugata dal suo Cuore la pietà verso Dio, e'l culto a Santi. Gl'era diuenura così familiare la crudeltà che costamiliari felli intrudelita : e la Santità così odiosa, che abborritua chi non era vitioso, e solo amatua i persecuto-

ri della Virtù, Parea vero Rède maluagi, e Tiranno de buoni.

Vitj così esecrandi meritarono l'odio non solo de Giusti, ma de vitiofi ancora; perche la Natura, senon hà totalmente estinto il lume dell'Intelletto, intende la deformità, e non detestandola in se stessa l'abborre negl'altri. Sia pure ottenebrato l'occhio, che giàmai li dispiacerà la luce, e sempre abominarà le caligini. Il male, che s'accarezzain se stessi, in altri si biasima, e i nei, che nella propria faccia dilettano, appariscono dell'altrui bellezza deturpatori; Che però su contro di lui congiurato, e procurato di precipitarlo dal Trono, come Huomo, che si precipitaua in tutte le sceleraggini, e che stimaua più nobile dell'-Oftro, che vestiua, il sangue di cui tante geti spogliaua; e d'introdurui il Zio Niceforo, con trasportarlo dal Stato Monastico, così quieto, al Monarchico tanto discorde; Non fu però così segreto, che non si manifestalle il trattato; Le lingue, che seppero tramarlo, furono ignoranti a tacerlo; perehe penetrata da Costantino la ribellione, fece cadere fopra i ribelli la pena, quali attrocemente castigò con bando, e co Morte. Felici, se hauessero saputo terminare ciò, che hauea principiato a. piacerli. A Niceforo fenza riguardo alcuno della confanguinità, & In. nocenza, fece troncare la lingua, acciò si fosse resa impotente a parlare, mentr'egli con tanta violenza operaua; lo refe cieco ne'gl'occhi, acciò non s'inuaghisse di quella Strada, che conduceua al Trono, e v'aggionse, per vitimo de castighi, l'esilio nell'vitimo luogo de suoi Stati. Scacciò Maria sua Sposa, nobilissima Matrona, dalla Reggia, per spofare affieme con ogni biafimo Teodora, fua Serua; diuenne la prima Monaca, e la Seconda Reina; ma con più nobile Corona fu a quella circondato il Capo, che a questa, perche a quella li sù dalla forbice fabbricata, e a questa dal vituperio. Sembrò Maria vn'Sole, che per non vedere la remerità de più vili vapori, s'asconde, e raffigurò Teodora quelle Stelle, che essendo composte di putride esalationi, s'oscurano.

Inuiò contro i Pontifici Stati in Italia vn'Efercito; non mancando ad' vn'Huomo così profano, che ribellatfi a Dio, & oppugnare il (uo Santo Vicario; credè l'empio, che'l Magno Carlo, occupato mi difficile guerra co' Bauati, non hauesse potuto colla solita facciltà soccorterlo, e

che restando solo il Pontesse non haurebbe multiplicate difese contro le sue sorze; Ma singannò: perche la pietà del Duca Spoletano, e. di Beneuento, e d'altri popoli presero la sua protestione, e con valore, abbattendolo, lo secero ritornare addietro, portando auanti dise var continuato rosse. Quest'erano l'operationi, che s'eserciauano in Costantinopoli: i gesti, che campeggiauano in quella Corte, in cui dal gran'Costantino furono sino da Roma trasportate le Virtù, per renderla cosserva.

Non porè più comportare il Cielo, che vn' Dominante sì sceletato proseguisse advoccupare il Solio, deturpando con tanti mancamenti, embrattandolo col sangue di tante innocenti vittime; Onde viniti afficme i principali della Città esottarono Irene, come Madre, a punire gl'etrori del Figlio, e a toglicrili di Capo la Corona, pet coronare nel suo la Virtùgs l'anteposero i benefici, che sarebbero rissilatati ne' popoli cos suo male: già che viuendo quello da Fiera, non meritaua d'esfere humana-

mente trattato.

Itene, che ne tratti (celerati del Figlio conobbe le miferie de Sudditi, trattà di fopgliarlo del Regno ; e benche fosse parto delle sue viscee, non ticusò di fare le parti di giusta, e pietosa Mattona contro di lui,
fagrificandolo alla publica visità. Fù adunque il perfido privato de gricochi, com'egli e tanti haue la ecceri e agionata, e senza luce rimasto,
cominciarono a comparire i foliti splendori della Bontà nella Reggia,
assimito da Itene il comando ; che con impareggiabile prudenza corresse le negligienze del Figlio, e collocata in suo luogo efercitò attioni
in tutto distrenti da quello ; potendos gloriare la Monarchia d'hauere
ristorati in vna Donna tutti danni pastati Comandò con somma Religione a suoi Ministri, che hauessero rispettare l'attioneze Ecclesiastiche, come le Proprie, e che i Stati del Pontesce fossero stati inchinati,
come la Cetua di Celare.

Mentre Costantino dilania l'Imperio , e perde infelicemente il comando, Carlo con nobilissime vittorie accresce il suo, e tanto acquista di Famaappresso ogn'uno, quanto dall'infamia è Costantino affalito. Vince i Isuatri, e riduce vassalle quelle Protuncie, che con tanta gloria s'haucano comprata la libertà pos si trasporta nell'istra, e Dalmatia, & iutipianta i Gigli odorosi Francesi , dittenutri alle natici del Mondo sommamente prettosi. Acquista l'antiche Pannonie, occupate per tatotempo da gi'Auati, & Vuni; popoli, che nutrendo la natia crudeltanel Cuore; si resero finalmente zuiti dalle sue Armi. Soggiogo i Danii, e Sassoni, che più duri dessalli, con difficicla vinici, hauendoli combattuti sci lustri intieri, reso illustre quell'esferato terreno dal spargimento di molto sangue, e da trenta mila Vicei n'ur solo consisteno offerite clocaus fodel suo valore phaecolo il tre sina construite si alconsisteno di molto sangue, e da trenta mila Vicei n'ur solo consisteno offerite colocaus fodel suo valore phaecolo il tre sina construite si alconsisteno del suo valore phaecolo si rette sina colocativa si valore.

sule Spiagie dell'Afia, e all'Oceano, al Reno, ad Orbacca, a Viftula, a Lippa; sino che non potendo più sorgere, potè scorgere il Mondo vn'-

altro Domatore di Mostri.

. Che però Leone III. Sommo Pontefice, fucceduto ad Adriano, conoscendo i meriti di Carlo, e gl'aumenti della Fede con tanta. diminutione de gl'Infedeli ; e quanto hauesse il Greco Imperio degenerato dall'integrità, e valore de gl'anteceffori Cefari, che reggeuano il Principato, retti da Vitj, e dalle passioni, dichiarò Carlo Augusto, & Imperatore dell'Occidente; in tempo che sù'l Trono del fagro Altare celebrana la Messa alla presenza de Cardinali, & altri Principi, che haueano accompagnato Carlo in Roma. Li pose l'-Imperiale Corona fopra l'Capo, vguale in Dignità a quella, che allora li facea il Mondo tutto, epilogato in Roma, circondandolo con applausi, & Encomj.

Dichiarò ancora Pipino, fuo Figliuolo, Rè d'Italia; acciò non fofse mancato in Italia vn' Seggio da sedere a quei Principi, che hameano tante volte collocati in Sede i Pontefici; e con pietofa vsura riconoscessero dalla Chiesa gl'onori,co' quali l'haueano onorata. . Ciò accadè l'anno del Signore ottocento, nel giorno della Natiuità del Anni di Redentore; felice augurio d'vn' Imperio sì grande in tempo, che nac- Crifto que vn' Bambino il maggiore, che mai scorgesse la volubilità de tempi, trascorsi anni quatrocento settanta, che hauea trasportato il Magno Costantino dall'Italia in Tracia l'Imperiale Dignità; non potendo essere impicciolita vna Monarchia, instituita da vn' Grande, che co' me-Histor.

riti grandi di Carlo.

Fù allora diviso l'Imperio, rimanendo a gl'Imperatori di Coftantinopoli la Grecia, l'Afia, l'Albania, Schiauonia, Tracia, Paol. co'l Regno di Napoli , Sicilia , e Candia ; e'l rimanente, che si- lib.23. no all'Alpi s'estende, a quelli dell'Occidente ; con accordo frà l'- Rezim vno, el'altro Cesare, che non fosse nella divisione compresa la Città di 1162. Venetia, che come destinata dal Ciclo per asilo della Libertà, e Capo d'- Inb.s. vn'fempre religioso, e Cattolico Imperio, douea inuigilare all'vnione, non alla diuifione de Stati; Quale cominciaua a stendere merauigliosa- platina mête le forze, nó tato côtro l'épito de Barbari, che arriuati a suoi côfini m Pita erano costretti a diuenire piaceuoli, e a riuerire la Macstà nascete, come cotro l'orgoglio fluttuate dell'ode, che per segno d'ossequio li labeuano

i lidi,e depolitauano la naturale alterigia stritolata nell'arene,e cosuta. Ma chi negarà, che non fosse effetto del gran' merito di Carlo verso la Chiefa il fregio riceunto d'Augusto, per l'assistenza indefessa, che prestò a Pontefici, quali solo appresso vn' Rè Franco ritrouarono franchiggia nelle loro persecutioni ? Adriano oltraggiato da Desiderio, mentre stà per perdere Roma, e se stesso, coll'opra di Carlo

vede

vede Defidetio a lagrimare le perdite del fio Regno, e le catene di Scruitù, che lo stringono. Appena spuntano i Gigli in Italia, e he, pungono il Cuore di Defiderio; appena si mirano piantati i Galli vessili nel Latio, che si conuertono in pianto le feste dell'inimito Se si l'apparire di quello si va preire di questo, e la pallaggio fatto da Carlo per l'Al-

pi, fu infelice presaggio di captinità al Longobardo.

Maggiori furono l'affiftenze preftate a Leone III. perche più granplatina di furono le refliftenze fatte alla fua autorità da Pafcale, e Campolo, Prelati dell'Ecclefiaftica Monarchia, e Nipoti del defonto Adriano. Quefti, odiando la di lui elettione al fommo Solio,

Adriano . Questi , odiando la di lui elettione al sommo Solio , eleggono barbari modi per farlo cadere . L'assaltano proditoriamente, come fosse stato l'infimo della Plebe, quand'egli assieme co' popoli raunati con processione diuota, cantana le Litanie maggiori; e poco apprezzando i Santi del Paradifo, ch'egli allora inuocaua in aiuto, le li dimostrano Furie d'Inferno colla barbarie; li cauano gl'occhi , acciò non gl'hauesse più seruito di guida al ben' oprare. Li troncano la lingua, perche i fuoi detti troppo pungeuano i loro fatti. Lo calpestano co' piedi, acciò non alzi per fulminarli le mani : e lo ferrano in ofcura prigione per sprezzo di quelle chiaui, con cui poteua aprire quelle, & altre più impenetrabili carceri . Confuse la loro crudeltà Iddio, restituendo al Santo Pastore le luci, perche risplendino quasi Stelle sù'l Pontificio Trono. Li ridona la lingua, e pe'l miracolo la merauiglia ad' ogn'vno. Ma questi a moti così prodigiosi non si commuonono; alvedere di questo cieco le proprie cecità non rimirano; sentendo parlar bene vn' muto, non ammutiscono ; anzi più calunniano la fua innocenza, e a dispetto di tutte le Creature, che godono del prodigio, loro fi attriftano; procurando nuoui modi d'offenderlo, benche tanto fosse difeso dal Cielo.

Carlo folo, che vede il Cielo a reftituire a Leonegl'occhi, e la fauella perduta, li refituitice il Camauro; lo crede innocente nel vedere, che
la perfidia non li unoce; vuole, che refti nella Pafforale Catedra flabilito a dispetto dell'instabilità della Sorte, e che siano i scelerati Particidi condannati a Morte; se bene non lo permise il Santo Pastore contentandosi, che'l solobando da Roma li sossi e lobe ando a, per non vederlo, e castigo, per non goderlo. Attione degna di Carlo: con cui
patrocinando il perfeguitato Vice Dio, peruenne ad'Eroica perfettioneer ritorando al Vaticano il suo Capo, li ritornò la veneratione douu-

tali dall'altre membra.

ad an.

Non mancò Irene d'applaudire all'eletrione d'Imperatore si degno, e godè, che forgesse vn'nuono Imperio, doue si piangono lecadure del Sole per stabilimento della Fede; già che il vecchio così

mac-

indebolito appăriuașonde li (ped) Amba(ciatori , acciò concludeffero infollubile pace frà duoi Principari . Vegliono, che lo chiedeffe parimente per Spofo, rendendolo le fue Viru, e valore tanto fitmabile; e al certo fi farebbero affieme congienti i cardini così diftanti dell'Orien. te, & Occidente con vnione de Dominanti; fe Niceforo, Huomo dela primaria Nobiltà di Bifantio, e di gran f'eguito, abborrendo, che la. Grecia diuenifle Francefe, e che l'Aquile tanto gloriofe fi commutaffero in Gigli, non l'haueffe con ingami dell'imperio foggliaza, con introdurule fetfolo; efperimentando in quel punto Irene, che fe bene Dona, non hauea potuto fruire i benefici permanenti della Fortuna: perche con effa parimente feruendofi de foliti giuochi dell'incoftanza, Phauea colle cadute delufa.

#### XXXII. NICEFORO L LOGOTETA.



RO L'Orientale Trono in Niceforo l'Auaritia a fa- Anniditat a fua fete, e la fatietà a diuentre più auara d'accardini di vide vn' mperante così dominato dall'Oro, che riduffetutta la Monatchia ad vn' fecolo d'infelletitta pur che con quello fi foffe felicitata la Reg- 1000; ja Benche così grande, non s'arroffina nel rapire le Softanze a più piccioli, anzi impriccioluta fe Anni

ftesso, per esercitare grandi rapine. I surti eran parti connaturali 1833. della sua mano, & il pugno quanto più stringena, diueniua pegno di gordigia.

Irene, fpogliata proditoriamente dell'Imperio, fù la prima a vestitre di spoglie pretiose questo Lupo; perche hauendoii promesso diascirata viurere nelle abitationi paterine, se manifestati gl'hauesse i regitesori: dopo hauerli occupati, li mancò di sede, relegandola, in distante pacie, e costringendola a diuenire di Reina Romea, e di Dama di Corte Prossessa di generale carte. Costantino, Figliuolo della stessa, allettato da lusinghe, e promesse, gl'additò mole Coro, che statua nelle muraggie rinchiusto; perche in quei tempi l'Oto eta così perse gutato, che pe'l timore tutto pallido si nassonada ane Muri, e si rinchiudeus trà fassi, per liberarti da gl'Assattinisma incontrò gl'infortuni stessi della Madre, e a prezzo i gotoso se comprò le disgratie di Cetare.

Comandò, che hauessero nelle speditioni militari combattuto i poueri, e i ricchi gl'hauessero proueduti dell'Armi, e di paga; Così diueniua ricca la pouertà, e pouera la ricchezza con duplicaro guadagno de

a fuoi

Downery Go

fuoi Erarj. Fece accrefeere le rendite del regio Fifco con rendere diminuite a ricchi l'entrate. Quando vedeua vn' pouero diuenuro ricco, lo face a acculare, come inuentore di tefori: aftuta inuentione a lui di nuoni lucri.

I Nocchieri, che cercauano folo nell'amatezze del Pelago le doleczze, e come Animali del Mare folo godeuauo delle firuzzaglie dell'Onde, erano sforzati anco' ne' fuo iterreni amercantarejaccio quando foffe diuenuta fletile l'Acqua all'innata cupidigia, la Terra gl'hauefle soministrati i guadagni. I frutti più pingui delle mercantie erano di Ni-

ceforo, le fatiche, e itrauagli a Mercatanti fi risserbauano.

Viucua a fuoi tempi va' reco trafficatore di Cere, che per rendere douitiofa l'austrità di Cefare, che non potea fatiarfi, fi coftretto a maledire la liberalità dell'Api, che glie l'haucuan' prodotte; Chiamato questo da Nicestoro contesso, qualmente possedeua nel Scripno cento libre di purissimo Oro; nè lascio fole dieci Nicestoro al sucunitato, e se ce suoi il restante; restando l'intèlice quasi Statua immobile, per effere diuenute così veloci nel moto le sue Sostanze; Poscia l'inuitò alla sina mensa, e sece, che vn' folo prano li costaste nomata libre di quel stimato metallo. O' che bocconi pretiosi, ma perniciosi surono alle fauci di quel misero quelle viuande i mentre trangugio in vn'siato ciò, che fossiro rante fate; e, sedendo alla menta, perde quanto co' facicosi passi hauca acquistato nel corso di molti mesi. Questi furono i semi, e gi'effetti dell'instabile auidità, sparsi negl'Orientali terreni dal nuouo Dominante.

Ma non questi foli Viti furono pascoli diletteuoli del di lui Cuoreperche, come voragine accettatrice d'ogni grande errore, non vi si
fallo, ne mancamento, che non lo deturpasse. Ingrato, e sconoscente
verso quelli, che beneficato l'haueano, e dalle minori Fortune inalzato
siblimi falligi; Col venneo leuò la Vita Trrissio. che Palleuò alle
grandezze. Costrinse Bardane Patririo, suo Capitano, anco contro
sua voglia appellato Augusto dalle Legioni, a rinsertatti in vin Monafetto, e colla cecinà de gl'occhia piangere quella, che l'hauea guidato
a fauorire vir Mostro ad'acquissare l'imperio: quale discane per lui
Macstro di crudeltà essi stera.

Mentre nella Reggia s'attende ad'accumulare ricchezze, nelle campagne s'ergono cumuli d'atmi; perche Cruno , Rè de Bulgari, andò ad'inuaderle con poderofa Ofte nímica; fitimando, che non potefle effere liberale di vittorie il Cielo con vn Huomo, che era così auaro co' popoli; Nulladimeno la Fortuna, ch'è cieca, fenza vedere l'ingiulfitie, che commetteua Niceforo, lo fauot; perche vinfe gl'Inimici, el liriduffa fegno difegnare con negre pierre il giorno fratle del combattimento, che liriufcì infelice. Quefta vittoria però, che accrebbe fu-

perbia

perbia ne' vincitori , partorì prudente cautela ne' vinti, quali in tempo di Notte con numerofe Squadre affalirono di nuono l'imperatore , che nelle caligini di quella non vedendo il pericolo , ma folo temendolo, pericolò in momenti, e reflò tagliato a pezzi; fenza poter indagare , qual ifoffe quel braccio, che hauea impugnata la Lancia, per trafiggerlo; e quelto ful'vitimo periodo di fua Vita, hauendo imperato anni noue.

Cefare puì felice de gl'altri, fe fi mifurano le prosperità coll'Oro; e più infelice, perche lasco godere ad' altri ciò, che hauea contro ragione acquislato. A cui la Sotte diede l'Imperio, & i peccatilo tolse to. Che mal volentieri vedendo vna Donna a reggerei l'Principato, as fimendone lul'I gouerno, mulla oprò di virile; a nazieferciando sole attioni abiette, macchiò ogni Eroica perfettione, che deue campeggiare ne Cesari, La sua Testa sopra virì alta constitta, sit per mosto tempo trasportara per la Grecia, e. Tracia, quasi sudivito della sua alterigia, e per esempio a l'tincipi, di non pretendere ottimo fine de loro luperi, quando sono maluagi i principi dell'imperare; non potendo afficutare il Cielo di fottunati accidenti chi regna più trasportato da gl'empiti della Fortuna, che nel fauorire tradisse, che da quelli di Dio, che assiste sono della sona reconstituta della Fortuna, che nel fauorire tradisse, che da quelli di Dio, che assiste sono della sona della sona reconstituta della fortuna accidenti chi regna più trasportato da gl'empiti della Fortuna, che nel fauorire tradisse, che da quelli di Dio, che assiste sono della sona de

# STAVRATIO.

ALLA caduta miferabile di Niceforo originofii lla, Amici fortunata faltra al Solio di Stauratio, fuo Figlio, quale controlo di princiolofo cimento co' Bulgari, arriuò feritto in Adrianopoli, confuto non tanto per le perdite Zomma, del Padre, che per quelle del proprio fangue, che in 1889, copia dalle vene vícendo, veniua a portar feco la.

© Onore, che più d'ogni ballamo farebbe ftato valeuole a rufanarli le Rega. piaghe, e a rafciutarli le lagrume; le l'infédelrà Vata da lui a Michle d'obi Cutropalta y detto Rangabe, che hauea Procopia fua S. rella, per Moglie, non haueffe infidiato a lui medefimo il Regno, e la Vita. Cadè lo. pra l'ingannatore l'inganno in quelle infidie inuolto , a cui teneua ribulto il penfiero, per lar cadere il Cognato 3 poiche conofciuto dal Senato l'empio configlio di Stauratio, colloc ò la regia Corona in Capo al Civata. Pinfidiato Michele, e la Monafica cuculla a Stauratio, ti recite Equificie te forbice i capelli ; perchenon feppe regolarli , per cingerli col reale

Diadc-

Diadema, e nè fabbricò vno di fottigliezza maggiore, acciò non li va-

cillasse come'l primo, diuenutoli troppo pesante.

Auuenturato però, perche potè viuere in Cella, come nel Trono, c. nella Religione circondato da Monaci più ficuro, che non era viffuto nella propria legione attorniato da Armati. In foli mefi due , egiorni fei hebbe termine il suo Imperio, e terminarono i suoi fini peruersi ; mancandoli'l comando, quando li venne meno la rettitudine: effendo il peccato perfido distruttore della Natura.

### XXXIV. MICHELE I. RANGABE.

Anni di Crifto tom.3.

R Mano del Patriarca Niceforo ricenè Michele Ragabe, ò Curopalata, l'Imperiali Infegne; infegnando a traditori, che gl'humani pensieri sempre falliscono, se accompagnati non vengono dall'affistenze del Cielo . Occupossi in attioni degne di Cesare, come sono la clemenza, e pietà; perche riffanò le ferite di quei miseri, che innocentemente erano stati spegliati de loro beni da Niceforo, e trasfuse nelle Moglie viue. gl'attestati di regia Liberalità, che coueniuano a loro morti Mariti, Teo-

Cedren. Anni Coft. lib.5.

fanona, Sposa di Stauratio, che nella perdita del Marito hauea perso il merito d'Augusta, e che viueua ammatata d'abiti di lutto, riceuè summe considerabili di dinaro, con cui solleuossi dal loto, in cui misera-Regin. mente giaceua, e nella recente ruina esperimentò fauori di Reina condegni.

Promise, che non haurebbe oprata cosa alcuna contraria all'Eccle-Frisin siastiche traditioni, e che sarebbero stati rispettati i Cristiani, come pegno il più riuerito del fuo Imperio; come efattamente offeruò, effendo stata esente da quelle borasche, che negl'antecedenti Principati l'ha-

ueano attrocemente sconuolta.

Non hebbe però la sua Bontà più felice Sorte de gl'altri, perche inforte fiere guerre co' Bulgari, diuene bersaglio dell'altrui malitia, e prouò ingani in chi collocate hauca proue fingolari di fuiscerato affetto.Fù affalito da Cruno, Rè Bulgaro: & egli per dimostrare che coll'Imperio hauea affunto il coraggio neceffario a gl'Imperatori, non ricusò il cimento, anzi con fingolare valore lo propulsò, e nè riportò glorioso triofo. Restò nulladimeno superato nella seguente battaglia; perche non tanto l'inimico Rè, quanto la perfidia di Leone Armeno, suo Capitano, agitò il fuo valore, e folo combattendo con due, vide sù'l terreno depressate le sue grandezze, conoscendosi inferiore ad' Ercole, per abbatterli; Anzi più danno gl'apportò Leone di Cruno; perche furono

occulti i fuoi Dardi, e i tradimenti occulati.

Vedendostradito dalla Fortuna , e schernito dall'Amico, come prolongare i disgulti , e maia fariare l'appetito; onde mandò l'Insegne dell'Imperio a Soldati, e associati alla piecosa milinia del Redentore in ori congresso di Religios l'anno scondo del suo regnare. Contentossi viuere da prinato, perche da Cestare hauea esperimentare private passociati si fice Religioso, perche viuendo Imperatore, difficilmente potenti riorda la Religione nel suo Cuore frà lussi del Regno. Sprezzò con grand'Animo ciò, che animata gi'ambirios ad ambire, anzi con generossità viuspe si pero insopportabile del comando. O'se quest'e impio sosse passociati del Regno insopportabile del comando. O'se quest'e impio sosse passociati del responsa passociati a successiva per non diuenire vittime delle Croci, si sarebbeto olocausti del Crocissis i e perimparare a, viuere, si scordatebbeto d'imperare !

# LEONE V. ARMENO.



ON fi difficile a Leone confeguire l'Imperiale Dignità, effendo flato autore dell'indegna rotra di Mic Citile chele; perche fdegnato l'Efercito delle perditerice. 813. unte, credendo, ciò effere accaduto per mancanza di valore in Cefare, enon per fcarfezza di fedeltà ne l'initiali, initiali initiali roma citto dell'ano ottenebrati i giudici de gl'Huomini, che giudicano cittor.

tenebre la luce, e li diuengono, a guifa di luce, i lluminate letenebre. Così Leone dalle ribellioni fù folleuaro al Solio, dall'ombre al fiplendo dec, et, dal vitupetio all'Imperio. Felice lui, fe la Sorte foffe flata forte a feb. proteggerlo, come fù prefta ad eleggerlo Augusto, e che hauendolo fauorto d'vo" onote così grande, non g'e l'haueste cambiato in pena Regia. del suo graue erroresperche non potè limgamente crefetre quella piani dista, ca cagionò in atri amarifilmo pianto; e si connettiron multiporte del si graude di tempette, le Serenità di quel giorno, che partoritono piani del si graude di tempette, le Serenità di quel giorno, che partoritono profesione del si connettiro del si connettiro del si connettiro del si consettiro del si connettiro del

torbida Notte a Michele

Cruno, infuperbiro per la vittoria ottenuta di Michele, sperando che non douelle stancar si l'aura fauoreuole de trions, s'incaminò co., l'Escreito a dauni della Grecia, non lasciando indemni dalle sue furie i contorni stelli di Costantinopoli, che tutti spietatamente distrusse, e se armato in faccia alla Reggia, minacciandoli attres i ruine, e graui pericoli. Sdegnaro Leone della temerità del Nimico, e quasi da sprone pungente alla vendetta eccitaro, y sci di Costantinopoli con numerose, & ordinate Legioni, & assali l'Ostenimica con valotoso ardi-

re. Continto il cimento la maggior parte del giorno; non fapendos ancora conofecte a qual parte inclinaffe il Fato di quel conflitto; ma affato precipitarono i Bulgari con Morte del loro Rè, che affrontatofi con Leone non potè le fue zanne fuggire, dalle quali colpito, e ferito fpirò; confesiando nel serrare de gl'occhi di vedere quelle miefrei, qualitenendo i aperti, non hanea mirato. Acquistos il allora Leone il nome di valoro fo Duce, mentre seppe condurre a fine glorio fo via battaglia così difficile, inuolando la vittoria di mano a gl'Auuersari, mentre vincuano.

Gouernò l'Imperio con molta rettitudine, e parena, che a giorni fuoi fi foffe fpalancato il Tempio d'Aftrea, perche le bilancie vgualmente, ponderando, godeua egn' vno fenza timore le fue Softanze; e la prepotenza de Grandi non ritrouana con che ingrandire maggiormente i fuoi fafti, non mancando a piccioli ancora l'Ancora di vero refugio. I Magi-firati erano prouisti d'Huomini da bene, che non teneuano larga la mano per attendere i doni, ma per trasfonder le gratie, per riceuer le fup-

pliche, non per riceuer da supplici.

\*\*Cetto doit cost lingolari di quefto Cefare haurebbero immortalato il fuo Imperio, fe caduto nell'errore de gl'Iconomachi, non hauesse perfeguitate le fagre Imagini, e i suoi Adoratori, conturbando nel tempo stesso gl'ordini tutti laicali, e sagri nella Monarchia. Intimò aspra guerra al Cielo, perche li leuò l'ossequito de anti in Terra. Stimando suoi cultori idolatti, idolatto il culto della propria opinione. Promugò seueri castighi contro gl'adoratori delle medessime, e minacciò asprepene; onde in momenti si rispirono i monumenti di martiri, e al siono di rauche trombe accolsero le tombe membra recise, Capitroncati, petri traftiti dall'empietà de litrori. Così permis il Cielo, che la Santira de. Beati fosse attesta con tanti cruej, e che non temessero moti di spargere il langue, per immolatio in fagrissico a Gussia. Dicono, che a ciò ofse indotto da vi persido Monaco, che si finse d'hanesti predetto l'Imperio, e con singersi zelante della Fede, lo rese indurito gelo nella credenza.

La Bontà di Leone, connertita in perfidia , fi refe meriteuole dell'abominatione de buoni, e la flessa l'erra, atterrita da tanta crudeltà, non potè più conferuarlo in Vita ; onde si chiamata la Motte ad'assa l'haue conferuarlo in Vita; onde si chiamata la Motte ad'assa l'haue a trattata : e lo giunse nella maniera seguente. Era stato condanato alle simme da Leone, come reo d'offea Maessa, Michele Balbo, ma per essere il giorno di Natale di N.S. ottenne Pimperatrice, che per tutta la Notte si districtice il sipplicio i parendoli inconveniente, che nella nassita di si gran l'incipe firattaris di Motte. Felice Notte per lui, che li pattorì il più auventurato giorno, che mai hauesse goduto t

For-

Fortunate tenebre, che li furono foriere d'vn Alba, che fugò l'atra negrezza de funerali: Auuenturati orrori, che lo guidarono a più cospicui onori ! Ritrouò l'appassionato Michele generosa compassione al fuo male nel custode della prigione : quale gl'aprì le porte, e li portò frà lacci la libertà, e frà le manette lo Scettro d'Oriente alle mani; poiche conuocati subito assieme i fauttori di Michele, assalirono all'improuifo Leone, che se ne' staua cantando in mezo a Musici, contando nel tempo stesso più ferite che note; e notando in quella Stanza più Nimici, che'l percuoteuano, che familiari, che'l difendessero, Morì cantando, ma fu infausto il suo canto, assalto da asprissimi pianti. Cantò come Cigno, ma morì come Corbo. In luogo di tanta folennità fù folo vittima del concitato furore, e le Musicali battute si conuertirono per lui in piaghe cruente; Con ragione ritrouò gl'infortunj fra' concenti; perche ardi prinare i Santi de cocenti fospiri, ch'gl'erano offeriti nelle Chiese dagl'inferuorati Fedeli; e perdè la sua voce, quando impedì quelle de Cattolici, che cantauano Inni festiui a Beati : e ciò auuenne l'anno fettimo del suo Principato.

#### .XXXVI. MICHELE II. BALBO.



CCO gl'abiffi di quella Prouidenza, che inalza i vili, Anni di & aumilifice gl'elati. Che feielge i Rê frà la plebe, e fà Griñe. diuenire a Regi plebeio l'Oficquio. Che da alla Terra § 200. i Principi buoni per premio di merito, & i cattiui per effetto di pena. Che permette i mali per efercitio de. 27 marz. buoni, e i buoni per efemplar de cattiui. Michele, per buoni, e i buoni per efemplar de cattiui. Michele, per

l'infidie ordite a Leone, è condannato al Fuoco, ma, cetres, quasi fortunata Fenice, al rinuerbero di quelle siamme rislorgesse. Il

luogo del fupplicio li ferue di Trono, oue fupplici l'offequiano i popoli. I Anni Jacci, che lo firingono, li fono auguri di libertà. Mentre afpetta il Carnefice, che l'occida, comanda che altri diuenghino Carnefici de fuoi vocifori. Riccue la Corona si l'Capo, come Patrone, e ancora tiene auvinti i piedi, come Seruo. Non fi trouano le chiaui, per aprirli i cappi, c

non mancano quelle, che li spalancano la Reggia.

Machi crederebbe, che vn'elettione così prodigiola, non augurasse va Principe, che sossi e loci della Bonta? E purc egli seguito negli errori le carticre de suoi Maggiori ; e i lacci , che li pronosticatono il Regno, furono indici a popoli d'esfere allacciati dalla Tiránide. La Moglie di Leone, che hauendo li fatto prolungare il castigo, l'hauea conseruato in Vita, si castigata con lungo essilo dalla Metropoli, e rinferrata in vn' Monasserio, a viuere circondata da muri, e da ferri, quassi in continua prigione; e quatro suoi miserabili Figli, acciò non sossi

a ferd

fero mai diuenuti Padri, furono refi Eunuchi. O'quante volte fi penti Pinfelice d'hauer cagionate tante felicità ad' vn' ingrato! e che per hauerli fatto godere così fortunato il Natale del Signore, fosse costretta.

mirare in tante sciagure immersi i suoi Nati.

Fü vitiolo in ogni sorte d'errore; perche nato in Amorio, Città della Frigia superiore, Sede di tutti i Viti per la diuersità delle Sette, che quasi in confusa Babelle trionfauano, hebbe sete di tutte, e di niuna s'abbeuerò perfettamente; anzi tenendo appresso di se vn'Giudeo , lo volea per suo Precettore ; e riceueua da lui leggi , che. per essere state scritte in pietra in tempo, che i popoli haucano vn' Cuore di fasso, lo rendeuano più de macigni stessi indurito nel ben' oprare. Ad imitatione dell'Ebraismo comandaua l'osseruatione del Sabbato, & il digiuno; perche viuendo cupido di cibarfi dell'Oro, restaua voglioso d'astenersi da' cibi; anzi le solennità della Chiesa erano da lui besfeggiate, come inventione de gl'Huomini, che godono dell'Otio, e abborriscono le fatiche. Negaua la Resurrettione dei Morti, per non forgere da quelle sceleraggini, nelle quali prouaua infelice Morte l'Anima sua; essendo, chenella cadura del Capo non potea. liberarfi l'Anima, che in quello, quast in fondamentale Sede, si sosteneua. Nella celebratione della Pafqua si mostrò diuerso da Christiani, perche scorgendosi Lupo rapace in ogni operatione, non poteua imitare i Fedeli nel cibarfi dell'innocete Agnello. Vide quell'Età questo Moftro, che creduto Christiano, si dimostraua Ebreo, e volca, che la Cattolica Religione ne riti irreligiosi de gl'Ebrei risplendesse.

Esseudo d'ignoranza ripieno, che appena sapea leggete, ordinò per legge, che ogn'uno ignorasse le Virtà. Che non si troussero Precettori, che ammaestrassero i Figliuoli, acciò nascendo come talota, in cui nulla si corge delineato dipinto sossero, vissuti come piette di sola rozezza ammantati, priui di quei raggi, che Regi rendono

nel merito, chi li possiede.

I suoi studi erano conoscere nella nascita de gP Animali immondi, quali sarebbero cresciuti, e quali nel primo rempo mancati; perche come Porco di Fede applicaua alle sole immondezze. Giudicare ne' Muli Pattitudine al peso, & al corso. Conoscere alla sola vista, la velocità de' Caualli: & altri simili seferciti, più soliti de villani, che de Principi, e debisolchi, che de Cesari. Così attendendo acustodire i Bruti, si scordau de gl'Huomini, e demeritaua quell'imperio, che Bruto co più cautelata prudeza rese parto del siogram' meritose spargendo nelle Stalle stille maggiori di pietà, che nella Reggia, si dimostrata più delle Firere amatore, che el Pi-Huomini.

Non erano minori le guerre, che faceua con falli così graui a Vassali, come quelle, che permise Dio li fossero da Vassali apportate.

Toma-

Tomafo, Soggetto potente del suo Regno, che si ritrouaua nell'Asia., sdegnato dell'infelice vecisione dell'Imperatore Leone, coll'aiuto degl'infedeli ferì crudelmente le Città della Grecia, molte occupandone, e saccheggiandone altre; ma parendoli, che, a guisa de gl'Animali infetti,poco importaffe colpirlo nelle membra fe'l Capo restaua illeso, asfalì parimente Bifantio, Capo dell'Imperio, e Stanza de gl'Augusti; e fù così valorofo l'affalto, che quafi riportò vanto fingolare d'hauerlo vinto. La disperatione però fece, che sperasse Michele qualche rimedio in tanto male. Il timore coraggioso lo rese, e'l vedersi in mano non tanto dell'Inimico, che della viltà, lo sforzò a riuoltarsi contro Tomaso. Diuenuto di pecora Lupo, sbaragliò in guisa tale l'ostili Squadre, che la maggior parte de Soldati restò trucidata, e lo stesso Tomaso necessitato a fuggire. Riceuènel tempo dell'vrgente bisogno soccorsi preualidi dal Rè de Bulgari, dal quale parimente su danneggiato. l'infelice Tomafo : dopo molti giuochi di Fortuna fallace preso in Adrianopoli, fu consegnato alle forze violenti delle Parche, che satiarono nelle di lui membra la connaturale ingordigia.

Quefte digratie di Michele , benche da qualche gratiofo fuccesso accompagnate, vedute da Barbari, li seruirono di motiuo per armatsi contro di lui , e per aggiongere, quasi calamitata pietra, altre iatture alle sitenture presenti. Iloro tentati furono sopra l'isole nobilissime di Sicilia, e di Candia; che collocate nell'onde, quasi Reine del Mare, ondeggiarono ne situtti della loro crudeltà. Di queste diuentui Signori , l'assissime con miseratione alcuna; & efercitarono in esse atti nali di crudeltà, che incredula se ne renderebbe la posterità, se nom massissime a questi giorni le tenebrose note delle patite calamità ne suoi fecondi terreni. Conobbe ancora ribellati dal suo Imperio i Dalmati , popoli tanto famosi; poiche mancando egli d'ossequio a Dio, none ra

decente, che l'offequiassero i popoli.

Per attrocissimo morbo di renella, e retentione d'vrina non porè più trattenersi nel Corpo quell'Anima impura, che tanto deturpato l'hauea, ma si necessitata a siggire. Scoglio di picciola arena lo precipito 
alla tomba, quando ne'dun's sili della sia crudeltà s'infranseto tanti infelici, ma autuenturati christiani. Poca polue nelle reni adunata lo ridusse in polue. Degno, che restasse si vile, à deputata a reprimere l'orgogilosa insoluenza del Pelago, o dopo hauer regnato anni otto, e mesi noue.

## La Monarchia d'Oriente XXXVII. TEOFILO ICONOMACO:

Anni d. Crifto. 829.

Ioan.

lates.



**788** 

N saprei conoscere, se fossero maggiori gl'errori, che deformarono questo Celare, Figliuolo di Michele, o'l bene, che decorofo lo refe. Non futoralmente cattiuo, anzi con riguardeuoli attioni fi refe captiuo l'Animo di molti, che l'offequiarono; ma participò poco del buono, perche malamente, e con molte persecutioni trattò gl'adoratori delle sagre Imagini.

Volendosi maritare, benche fosse di poche bellezze, scielse frà bellisfime Vergini, da diuerse parti condotte, Teodora, nata di nobili pro-Curopa. genitori nella Prouincia di Paflagonia . Si feruì d' vn' melo, che tenea. nelle mani, per oggetto d'vnione con questa, benehe altre volte maneggiato da Paride, si conuertisse in male, che grauemente tutta la Gre-

cia affliffe.

Visse così continente, e alla propria Sposa fedele, che con gran' prodigio si mantenne frà scogli del lusto regio costante, e caduto per fragilità ne' gl'amplessi d'vna Vergine di peregrine bellezze. Damigella di Corte, ripreso dell'errore da Augusta, giuro, che odiana vinamente. quell'Amore, che hauea deturpato il suo Cuore; quale ancora su compatibile, perche ardì vna fol fiata affalirlo, nè tentò il secondo cimento, pauentando di perdere.

Ma di quali fregj degna non fi refe la fua Giustitia, che amò più che Spofa, e infollubilmente legata, come pretiofiffima gemma, nell'Anima? S'estese questa sino a castigare seueramente coloro, che procurato haueano al di lui Padre l'Imperio colla Morte dell'Imperatore Leone . Non potea piacerli'l Solio acquistato dal Padre, che tanto dispiacque all'antecessore, perche li sù cagione di perderlo. Godena, che sosse caduto il Principato in Michele, ma non che fosse caduto dal Princi. pato Leone. Li pareua atto di troppa ingiustitia il sollieuo della sua Cafa, mentre tanto aggrauaua l'altrui. Stimò degno di pena, chi stimò suo Padre degno del Regno, che non potè ottenersi senza l'occaso di chi logodeua.

Peruennero all'orecchio di Teofilo i lamenti d'una Donna contro Petrona, Fratello d'Augusta; perche hauendo assai inalzato le sue abitationi, hauea abbassate le di lei felicità, e causate dense tenebre alle. fue stanze vicine; astretta anco' in tempo di giorno a perdere i raggi così benigni del Sole, che fenza distintione di Personaggi restano a tutti communicati. Auuifato questi da Cesare, acciò hauesse rimediato al male, nulla stimò la correttione; efacendo di nuouo instanza la Donna pe'l follieuo dal riceuuto danno, tanto fi sdegnò Leone della perti-

nacia oftinata, che condotto di fuo ordine Petrona in piazza, e denudato, lo fece alpramente percuotere nel petto, e nel dorfo, pofcia riuolto lo fdegno contro l'Edificio fteflo, che fece diffruggere, meritando di precipitate vn'opra con tanta ingiultita coftrutta; e dono all'offefa Donna la materia, & il fuolo, che molto pote fodisfare alle patiteiatture. Non hebbe riguardo alcuno alla condicione della periona,
perche la Giuffitia, fi come è cieca nel rimitare la Dignità de Soggetti,
così ètutta occulata nel ponderare i demeriti, e meriti. Stimo indegni fino i fasfi delle fue gratie, perche fempre farebbero ftati teftimoni,
benche duri, delle fiue ingiuffitie; e giudicò bene, che foffero gettati
infranti a Terra, per infegnare, che nonè degna di viuere al Mondo

l'empietà de cattini. Vn' Cauallo rubbato, e donato alla regia Stalla per vso suo proprio, conuerti'l dono in tanto danno del donatore, che si penti della sua liberalirà; perche hauendo donato ciò, che non era suo, perdè ciò che posfedeua, e li costò vn' rigoroso esilio. Bramaua Teofilo essere proueduto di generofo Destriere, che caualcato dalla sua regia persona, hauesse posseduta tutta quella Virtu, che si ricercaua nel sostentamento d'vn' Grande, che andaua caricato di sì gran' peso, qual'è la Monarchia; onde per tutte le Prouincie fece vsare diligeza non ordinaria. Vi fu vn'-Capitano d'Armata, che per far cosa grata a Cesare, leuò a viua forza. ad' vn' suo Soldato vn' Cauallo, da lui sommamente stimato pe'l valore, e perche in molti cimenti l'hauea sempre tolto di mano a gl'Inimici, e gle lo mandò a donare, come cosa sua propria. Morto il Soldato in battaglia: credendo la Moglie ciò essere accaduto per la mancanza del valorofo Cauallo, che con tanta ingiustitia era stato inuolato al Marito, volò in Costantinopoli alla Giustitia di Celare; e a caso lo ritr ouò a caualcare per la Città lo stesso Cauallo. Lo conobbe la Donna, e fenza conoscere, che facea vn' grand'errore nell'auticinarsi per toglierlo, l'afferrò intrepidamente per la briglia, e fermò Augusto, querelandosi della Morte del Marito per mancamento del Cauallo, e dell'ingiustitia, che gl'era fatta co'l furto. Stupito di ciò Teofilo, & informato della verità, spogliò d'ogni Dignità il Capitano per l'indegna attione operata, lo scacció da Stati, e lo codanó a steti pe'l tempo tutto di fua Vita, e donò le di lui facoltà alla Donna, com'egli del Cauallo non fuo li fece dono. Così rigorofa Giustitia punì vn' donatiuo ingiusto; & imparò l'infelice, ma tardo, che la liberalità delle Sostanze altrui, mai libera da castighi l'artefice dell'ingiustitia.

L'Auaritia, che spoglia il proffimo, ne' mai accresce cosa alcuna a. a se stesta, ce he alla pace de gl'auari apporta perfida guerra, sti dal suo Cuote aliena; che ben conoscena, douere i Regnanti participare le propietà de gl'Altri, che non togliono alla Terra, ma li consersicono

la benignità de gl'influssi; anzi sommamente sdegnossi con Augusta. perche non vergognossi attendere a mercantare, quando dal Cielo era stara destinata ad'imperarejche però peruenuta in porto vna sua Naue, carica di pretiole merci, nel luogo stesso di sicurezza la fece pericolare. e volle, che esperimentasse il Fuoco, benche circondata dall'Acque. Infegnolli con quelle fiamme ad'ardere pe'l defio d'accrescere le Sostanze de Sudditi, non per foggettare l'Animo fuo alle ricchezze; Che deuono i Principi maneggiare i Timoni de Regni pe'l buon gonerno, non quelli de Legni per trafficare. Li parue, che meglio giacessero sommerse nel fondo del Mare quelle merci, che nel suo Scrigno ; perche'l Mare l'haurebbe condotte al lido per beneficio comune, ma nell'Erario entrando, con difficoltà v'vícirebbero.

Dimostrò questa reale munificenza a Saraceni, a quali spedì Ambasciatore Gio: Singello, onusto di molte ricchezze, e di nobilissimi doni: che in Babilonia rinouarono le memorie della famosa Semiramide. che la fabbricò, e dell'Oro, che possedè in tanta copia in tempo de pasfati Regnanti. I doni dati al Principe immortalarono per la Fama il suo Principato, e come lo refero Seruo di generofità così grande, così folleuarono i Ministri medesimi allo Stato di Principi, perche non furono che grandi i regali, che riceuerono. Restò confusa la Città, che non auezza a godere tante ricchezze, solo allora conobbe la pouertà, in cui giacena; parendoli, che la Terra nel suo seno hauesse in diuerse ma-

niere le proprie miniere versate, acciò si rendesse opulenta.

Chi crederebbe, che doti così fingolari fossero state contaminate da vna perfida oftinatione di non venerare l'Imagini, anzi di perfeguitarne gl'adoratori? Vn'Imagine fingolare di tante Virtù dalle disprezzate. Imagini restò denigrata, e con far scancellare queste da sagri Templi n'impresse vn'orrida, & indegna nell'Anima sua . Proibì a cinque sue Figliuole le visite di Teotista, Madre dell'Imperatrice; perche penetrato hauea, che questa religiosa Donna gl'insegnaua a riuerire l'Imagini,

& a baciarle.

Inuel contro i Pittori stessi, ché le dipingeuano : impallidendo al rosfore di quei volti dipinti, e arrossendo al candore di quelle delineate membra. Lazzaro Monaco, famoso Pittore, su con crudeltà tormentato, perche non volle tralasciare di tormentarlo coll'odiose effigie, che delineaua: puni con lamine di ferro infuocato le di lui mani innocenti, acciò non hauessero più maneggiato il penello, che gl'era così penoso; Ma delufero i Santi i fuoi deliri, perche li riffanarono prodigiofamente le piaghe; onde di nuono impiegate restarono per quel santo esercitio, e col Fuoco ardente di se medesime accrebbero quello del Cuore, che mai fi (morzò per timor de castighi.

Vsò barbara crudeltà contro Teofane, e Teodoro, Huomini Santiffimi.

fimi, de quali non potè fopportare le riprensioni, e fece volare tanti fagri Martirial Cielo, quanti hauea procurato rendere persidi profatori de Santi in Terra. Così negando il culto a Santi, lo multiplicaua, e odiando la figura auuitaua di celeste spirito il figurato. Metodio, Soggetto di Bonta singolare, acerrimo auuersario della sua opinione, dopo molti strati, & alpre percosse, che l'affilisero nella faccia, e con cui si spezzarono le mascelle, e scontollero i denti, su in ocuro monumento sepolto con due Latroni; vno lo tormento con inustrata barbarie sino che visse; l'altro motto l'affalleon più rigoro pe'l fettore, che intoletabile si tramandaua da quel Cadauere alle sue narici; nelle quali miseire posero i persidi littori per sette anni continui in quel lassato cor, po ciò, che poterono, di calamità, e d'affanni.

In perfectitione ianto enorme de Santi, che quasi tenebroso Egitto era di caligini aspersa, apparue qualche barlume drluce; perche non negò l'empio profanatore d'adorare l'Imagini del Saluatore, e della. Vergine Madre, nel comune naufragio della veneratione de gl'altri Santi. Non potè quell'Animo, benche siero; noncedere alla dolcezza, e Santità di Personaggi tanto cospicius la pupilla non si da tante oscurità attorniata, che non gl'irradiasse quella gran luce. Festec, se hauese saluato conoscere, che la luce degl'altri Santi deviuana da questi gran Pianeti, come quella de gl'Astri dal Sole, e che era ruscello di questi.

fonti, onde della veneratione flessa si rendeuano degni.

Tre volte guerreggiò co' Saraceni, e sempte con poca Fortuna; ma'l valore de suoi Capitani superò gl'infortuni, e lo liberò dalle fauci di Morte, in cui staua per precipitare infelicemente. Nella prima speditione conduste seco Manuele, e Teofobo, e combatte coraggiosamente coll'inimico Efercito, che costava di novanta mila Soldati. L'vecisione d'ambe le parti su grande, e'l sangue scambieuolmente spargendofi, in vece di conciliare gl'Animi, com'era costume appresso i Persi, maggiormente additaua lo sdegno; benche in fine piegandosi i Cesarei alle contrarie forze, Teofilo stesso sarebbe diuenuto infelice preda de. Barbari, se la mano di Teofobo non rendeua vano l'ostile furore, e riparaua i finistri euenti. L'anno seguente s'accese più fiera battaglia, non hauendo potuto il tempo, che ogni cosa distrugge, temprare lo idegno frà queste due Nationi; perche colle dimore s'accrebbe, a guisa di quei fiumi, a quali per qualche tempo essendo trattenuto l'empito connaturale del corfo da gl'argini preparati, fi spande poscia con ruina irreparabile delle Campagne, e de gl'Edifici ; nulladimeno esperimentò più. prospera la Sorte Teofilo, perche su vittoriolo, e li su permesso di ricuperare quelle palme, che dal proprio terreno con violenza gl'erano state rapite.

La terza battaglia fu infausta, in cui ritrouossi di nuouo ne gl'anfrat-

fti pericolofi di perderfi ; se Manuele non lo toglicua a viua forza dalle Squade , e non l'hauesse aftretto a siggire, perche non perisseon tanto dettini Escerciti. Poco però cortissos l'e Tossilo a chi posse la Vitaper sua saluezza ; perche calunniato Manuele da gl'inuidi ; determinò, che non vedelse più luce , e che diuenisse coco contegli si dimossituata priuo di luce, nel comandara catione si indegna , con chi illuminato l'hauca a vitare le tenebre dell'inimiche prigioni. Manuele da corgendo si dell'inganno , abbandonò l'ingrato Cefare , ricourando si nel l'adiglioni de Sarceni, da quali s'inaccolto con straordinaria, allegrezza. Cesare parimente conoscendo l'errore, in cui s'era precipitato , lo richiamò, quale sù la regia fede afficurato, si riconduse, a gusta di trionfante, in Bistanto, a acosto con somminori , & onorato di tenere al sagro sonte Michele, Figliuolo di Cesare, che poi successe all'imperio; così correto l'errore del Padre , assistè a vedere emendato l'originale errore nel Figlio.

L'vitimo conflitto fû con Amermune, pure Principe Saraceno, ehe vitimò le fue difigratie con deplorabile rotta delle fue Squadre, e prigionia de principali del Regno. Spedì Teofilo Ambafciatori all'Inimico Rè con quantità grande d'Oro, e d'Argento, per liberare i capriui, fitmando, che questo più haurebbe legato l'Animo d'Amermune, che non faccano le catene di ferro le membra de gl'auuinti Soldati; Ma di-fprezzò generofamente Amermune l'offerta, e poco fi curò accrefece regj'Erarj con tefori si ricchi, più bramofo d'aumentare la ficurezza de

Stati con tanti Schiaui.

Ciò supramodo affiisse l'Animo, già abbattuto per le recenti sciagure di Teosso, che l'auuicinò al Sepolero. Perdè colla perdita della
fama la fame di qualsituoglia cibo. Fugò col sonno de gl'oschi il
senno della mente, perche forsennato deliraua, e solo pascendosi d'Acqua gelata, cadè in dissenteria mortale, e terminò i suoi giorni da misero Seruo, non da Imperatore potente. Temendo, e he Teosobo non
togliesse l'Imperio al Figlio Michele, li leuò la resta, e coronò si quel
Capo, innocentemente reciso, la sua barbarie. Negl'ultimi aneliri del
sito viuere pregò la Moglie, e gl'Assanti, che mai hauessero permesso
l'adorazione delle Imagini.

Raccotano, che essendo prino de capelli, ordinasse, che parimete i popoli recidessero i loro, e sosse corretta in lui la desormità naturale dal-

l'artificio de gl'altri. Regnò anni dodeci, e mesi tre.

#### XXXVIII

#### MICHELE III.e TEODORA.



R A fanciullo Michele, quando fu falutato Imperatore;assistito, da Manuele, e da Teotisto, & addossato il Anni di gouerno principale della Monarchia a Teodora fua. Critto. Madresche accarezzò la sbandita Virtù, richiamandola ad' abitar nella Reggia, e liberolla dall'introdot- zonara. ta Tirannide. Fù Donna d'alto valore, che nella mi- 10m.3.

norità del Figlio accrebbe a fegno tale la maggioranza del Principato, che stimarono molti, effere stato effetto della sourana

Prouidenza del Signore, che fosse riuscito Imperatore il Figlio, perche hauesse imperato la Madre. Fù la sua diuotione al culto diuoto dell'Ima Guronal gini drizzata, no difsetedo dal suo sato pessero Teotisto, anzi aiutadola a propagarne la veneratione con eroica pietà. Manuele però ripugnò alla Gires. determinatione d'Augusta; sino che Iddio con grauissima infirmità del Corpo percuotedolo, riffanolli'l morbo dell'Anima, e confinadolo gra- Baron. uemente in letto, lesse in quello l'ostinatione del Cuore, per emendarsi; bic. Mentre si sente a macare la Vita, li vien meno la proterua opinione; Asserisce necessaria l'adoratione dell'Imagini, così per auanti da lui profanate, e la troua medicina al suo male;a ciò esortato da alcuni Religiosi diuoti, che lo visitarono, e gl'ateposero la veneratione dell'Imagini pe'l

più pretiofo antidoto, che se li fosse presentato all'Imagine. Restò con questo miracolo maggiormente stabilito il comando di Teodora, la pie-

tà de popoli, e la memoria de Santi.

Gl'esuli dal Regno per simile cagione furono riuocati; e scacciò dalla Patriarcale Sede il peruerío Gio: che per sei anni continui l'hauea contaminata; introducendo in quel maestoso Trono il Santo Prelato Metodio, che, quasi fiaccola inestinguibile, accese di viue fiamme la veneratione estinta. Fù rinchiuso Gio: in vn' Monasterio, ma quiui dilatò la sua perfidia; e non potendo sopportare l'adoratione, che in detto luogo si faceua all'Imagine. del Redentore, e della sua Santa Madre da Religiosi oranti , ardì cauarli gl'occhi col ferro , e diuenne delle Statue stesse Carnefice ; se bene nell'acciecar le pareti , parue di quelle stesse più cieco. Comandò Tcodora, che non restasse impunito il suo fallo, mach'egli parimente fosse prinato delle pupille, acciò fosse vguale all'errore la pena; benche col tempo placato lo ídegnod'Augusta dal. la propria Bontà, e dalle preghiere de principali, li furono folo percosse le membra con ducento sferzate, e lasciati gl'occhi illesi; che videro in

quelle liuidure delle carni l'enormità del mancamento commello, e liberati dalla cecità meritata, mirarono quanti infelici ciechi per fua ca-

gione erano precipitati nel di lui errore.

Non mancò però la perfidia de scelerati di calunniare la Santità di Metodio ; riuscendo a palati corrotti amara ogni più dolce viuanda. Perfuaderono questi vna sfacciata Donna ad' accusato d'inonestà , e ad' asserire, che l'hauesse violata, Volò l'accusa al Senator, che fu eletto Siudice dell'indegno caso; ma Metodio alla prefenza d'ogn'vno scoprendos le vergognose parti, senza arrossisti, suca consinti i Srometi Venerei, e infrigidati que imembi, che sogliona apportare fiamme veementi a dissoluti, e lasciui; onde col veridico testimenio dell'impossibilità del successo, però la falsità conuinta, e la verità trionfante.

In quei tempi stessi ammassate formidabili Squadre il Rè de Bulgari intimò la guerra a Teodora; stimando di non ritrouare oppositione in vna Donna, auezza a maneggiare più gloriofamente l'Aco dell'Arco, e della Claua la Canna; ma questa, ammantata di fingolare ardire, nulla fi fgomentò; anzi mandò a dire all'inimico Rè, ch'ella in persona si sarebbe portata al conflitto; c. che hauesse bene considerato, che s'egli vinta l'hauesse, per essere d'yna donna il trionfo, non potea riuscirli di gloria, e di Fama, ma restando lui superato, sarebbe da tutte le lingue lacerata la di lui codardia, e creduto Principe il più vile del fuo fecolo, mentre da mano imbelle d'yna femina debellato restaua, Atterrirono talmente queste parole, di prudenza, e coraggio ripiene, i pensieri del barbaro Rè, che si ritirò dall'Impresa. Li parue, che le supposte. vittorie li farebbero rinfacciate quasi effeminati cimenti, e che'l valore della sua Destra non sarebbe stimato eroico, se solo hauesse riportato la palma della debolezza donnesca. Così vinse Teodora i vincitori senza combattere, e furono le sue parole più potenti de fulmini, perche atterrarono; e portenti di straordinaria. magia, che nel stesso corso del furore ammolirono il feruore del sdegno, e distrussero l'ambitione,

Quello Rè ftesso si quello, che per l'esortationi della Sorella, quale antecedentemente fatta prigione da Greci, eta stata d'ogni Cattolica Virtù imbeusta da Teodora, si conuertì alla Fede Euangelica, cal solo insuocare il nome del Redentore si redimè da, infirmità grassissima, se altri tratuagli; disenendo non solo amico de Romant, che li rispettanono i Regni, ma con vstiltà maggiore del Crocissso, che non mancà custodisti; Al quale concette spontaneamète Augusta spat maggiori di terreno, per potenti abitare; essentiale della concette si pontaneamète Augusta spat maggiori di terreno, per potenti abitare; essentiale concette si contra della concette si pontaneamète Augusta spat maggiori di terreno, per potenti abitare; essentiale successi sono contra successi success

effendo di donere, che ritrouasse la Croce del Redentore ampli luoghi, per fondarui'l Trono, eche potessero i popoli, allontanati dalla. perfidia del falfo culto, dilatarfi co' termini dell'Imperio; Onde ammirò l'Occidente la più prodigiofa pace, che mai pullulata fosse nel suo feno : e per opra d'vna Donna s'prì la porta a virili progreffi.

Michele intanto crescendo in Età, s'auuanzò in ambitione ancora, e mal' volentieri vedeua altri a fignoreggiare, mentr'egli era il vero Signore . Persuaso da Barda, suo Zio materno, si liberò da Tutori ; poiche partito spontaneamente dalla Reggia Michele, per alcune controuersie insorte con Teotisto, e andato nelle paterne abitationi a godere quella quiete, che nella Corté non li fu possibile esperimentare, fu vcciso Teotisto per i consigli di Barda, e surono tolti all'inesperto giouine gl'appoggi più vigorosi del Regno.

Teodora, conoscendo i pensieri del Figlio, e la maluagità di Barda, non aspettò il fulmine, che la ferisse, ma preuedendo il colpo, acciò non fosse stimata suo disetto l'inquietudine del Regno, cedè al comando, & altri fedè nel Trono, e con più auuenturata Sorte; perche lotana dalle cure corrè al riposo delle solitudini, quale altri non può par-

ticipare fràfasti.

Fece giusta consegna a Michele delle reali ricchezze, insegnandoli a conferuarle, per conferuarfi in stima; ma questi, nulla imitando la Madre, fù cosi prodigo nel diffiparle, che divennero preda viliffima de Paraffiti, e Buffoni, e di fimili genti, che trionfauano allota in quella Corte con tanta depressione de meriteuoli; Necessitato poscia, per rimediat; a bilogni vrgentissimi della Monarchia, a diuenire bilognoso delle disfipate Softanze, a diftruggere cose pretiosissime della regia Gaza, e a. consumare ciò, che consunto hauea l'Età intiere per ammassarsi. Nè si cotentò il scelerato Figlio di vedersi coronata la chioma col reale Diadema, se recisa non vide quella della Madre ancora, e delle Sorelle con tagliente forbice; quali fece rinchiudere in religiosi Chiostri, benche d'ogni vera Religione spogliato.

Da lussi de Conuiti conuinto di dapocaggine, per dimostrare, che campeggiaua in lui qualche fregio d'Augusto, mosse l'Armi contro i Saraceni, affediando la Città Samofata, fituata alle spondedel velocissimo Eufrate. Alla comparsa delle legioni di Cesare chiusero le porte della Città i Saraceni, simulando timore per tre continuati giorni; ma all'improuiso, quando credeano i Cesarei, che'l timore fosse in tutto al possesso de loro Cuori, vscirono con empito così grande dalle porte, che buona parte, da gl'affalitori restò trucidata, & altra fugata; e Michele stesso in enidente pericolo di perder-

ВЬ

fi;fe

196 fisse la velocità del Cauallo non gl'hauesse seruito d'ali per togliersi dal danno eminente ; restati i Padiglioni, e le suppelletili regie in potere de gl'Inimici. Nè esperimentò Sorte migliore in altra pugna contro li (telli, benche da militie maggiori accompagnato; perche fu fempre dalla propria malitia tradito, che serui per oggetto di castigarlo alla diuina Giultitia. Quiui pure l'affiftenza indefessa di Manuele lo liberò, e libero dalle nimiche catene l'inuiò in Bifantio.

Perdite così graui li fecero mutare pensiero, e determinò di vincere gl'Inimici senza rischio di vedersi più vinto, inuiando in altre belliche vrgenze contro li stessi Petrona, suo Zio, quale con felicità maggiore guerreggiò, e superò Amerio Duce de Saraceni; se bene egli ancora dopo folenni trionfi, riceuuti nel suo ritorno in Costatinopoli per le riportare vittorie dell'Ostenimica, su dalla Morte superato, che poco lo lasciò godere i frutti del suo valore, parendoli a bastanza maturati per le

fue fauci .

Stese la mano troppo prodiga di gratie verso Basilio suo amatissimo Cortiggiano, & hauendoli data per Spola Eudofia, Figliuola d'Infero. già tempo fua concubina, lo dichiatò fuccefore alla Monarchia, coronato da Focio Patriarca coll'Imperiale Diadema. Ma chi crederebbe giàmai, che hauesse perso il Regno, oue' l'hauea collocato? Che hauesse sparso il sangue, oue' con legami così infrangibili l'hauea congionto? Che hauendo eletto vn' Cesare, s'hauesse scielto vn' Carnesice, che l'vccideffe?

Fù però scusabile lo sdegno di Basilio, concepito cotro Michele;perche lenza sua colpa si conobbe in vn' momento fatto Rè, e Seruo. Si vide frà le tazze del Vino sforzato ad'abbenerarfi dell'Acque delle sue lagrime; fra' lauti cibi a suggere l'amaro fiele delle cadute: e a sentirsi tolto con violenza il Regno da vn'Huomo vile, anezzo folo a maneggiare vn' Legno; posciache Michele inebriato conform'il solito alla mensa, lodato da Basilino, remigante di sua Galea, come Domatore perito di Destrieri, e conduttore di Cocchi, si lasciò così trasportare dall'aura dell'adulatione, ma più dal fumo del Vino, che dimenticoffi d'hauere eletto al Trono Basilio, e ne' solleuò Basilino, anco' nel nome stesso, non che nel merito inferiore a Basilio.

Ferita così letale non potè che col fangue del feritore, quasi con pretiofo farmaco, riffanarfi. Che però Basilio, entrato nella Reggia con molti Amici, complici della congiura, in opportuna occasione, che giaceua Cesare nella sua stanza sopito da vecmente sonno, causatoli dall'vbbriachezza, a colpi di Spada, che prima li troncarono ambe le mani, e poscia li trapassarono il petto, lo sece spirare, ea suo dispetto, ancorche prinato l'hauesse dell'Imperatorio fasto, se li fece conoscere Cesare, coitringendo a cessare d'inuolarli'l Trono, che gl'hauea donato.

Visse Michele anni quatordeci col regnar della Madre prosperamente; e solo vndeci ma con infelicità, e miserie-

# BASILIO. L



L. cotfo fotunato di Bafilio all'Imperio fi da variata di Criguri precorfo. Nacque quefti d'ofcuri progenitori fio 871.

nella Macedonia, ma fi refe più d'ogn'altroa fuoi 
tempi illuftre in Bifantio. Bambino esposto al Sole y mane, 
te volte volando vin Aquila, il feui d'ombra coll'A-nessa, 
li, perche non fosse officio da raggi; & eglicresciutò 
in Età, scacciò dalla Reggia l'ombre di molt falli, e cetra 
v'introdusse quel Sole, che ferui per felicitarlo, non

per offenderlo. Dormendo vicino alla Chiefa di San Diomede, lo fleflo Issanto Martire apparendo in vifione al Cuftode del fagro Tempio, li Grepa diffe, che haueffe introdotto Cefare a venerandi Altarı; il che flimato inganno notturno, dopo hauere il Santo repplicato tre volte lo fleflo, fu conofciutala Verità, e apparue quella Notre più di qualfuoglia meriggio illuminata a Baflio per la fua Sorte. Domando da fanciullo vn' generofo Cauallo di Teofilo, crefciuto co' gl'anni caualcò con ardire il di lui Trono.

... Ritrouò il regio Eratio così efaulto per i luffi dell'anteceffore, che foli trecento feudi fi numeratono. A prezzo così rigorofo fi compratano i piaceri da Michele; e pure in tanta penuria di dinaro niuno fu più abbondante di lui di pietà verfo i poueri. Campeggiò la dilui Bonta no buoni Ministri, che furono scielti all'amministrationi principali del Regno; fitimando suo particolare interesse, di commettere le catiche a persone disinteressa potendo egli personalmente assistera alle Caucie, causitau pressistimo al luogo solito dell'vdienza appellato Diatriba, e vededo, che niuno riccorreua per i soliti sinstragi credè, che la prepotenza de Grandi redesse impotenti piccio li a quell'accessioma in sue mandati per le strade i Litrori, per rintracciarne i bisogni, ne' ritrouato alcuno, che si quere lasse ringiario il Cielo d'essere Principe in tempo, che la Giultitia godeu a nido così degno ne' suo Stario.

Stabilita la Giuftiria in Cafa, s'accinfe contro l'ingiufte vfurpationi de Saraceni; procurando feacciarli dal Regno Cretenfe, che di Stanza delitiofa di Venere l'haucano ridotto Trono formidabile di Marte, Fà però così perniciofa l'Imprefa, che quafi fà prefo da Nimie; na Teofiato Arbafto lo liberò, diuenuto due volte Padre de Cefarisperche generò Romano Lacapeno, che fucceffe all'Imperio, e perche faluò Bafilio,

quan-

quando staua per perderlo. Inuiò adunque contro li stessi Cristoforo, valoroso Soldato, e suo affine, che pose a quelli'l giogo di Seruità, e impose alle proprie tempie vn' Diadema, d'egregi fatti composto per

le confeguite vittorie.

Più gloriola ful la mossa preparata cotra i Saraceni d'Oriente, e i Manichei occupando molte loro Città, e Castlelli, con Animoanocra d'asserbiera, famossa Città, loro Metropoli, quando la lungheza dell'opra non hauesse ritardato il generoso desso del sio Cuore. Critochire però Signore de Manichei, assalando lor propri Stati, l'astrinfe di muoto alla guerra; onde mandò contro dilui Domestico, Capitano d'approuata Virtù; quale fece strage così grande de g'Inimici, che le pianute erano piene d'essimit, el Capo stesso di Critochire con altri famossi Capitani dell'auuersatio Esercito, furono mandati in Bisantio a Cefare, come testimonj verdici del riportato triono;

Con felicità di progreffi guerreggiò nella Sinia, perche nà foggiogò la parte maggiore, e depredò il retlante. Affediò Adata, Città Germanicia; ma l'oftinatione de difensori, auualorata dalle preditrioni d'avn' Augure, che afferiua non douer' effere espugnata quella Patria, che dal suo Figlio Costantino, lossoroà a sferzare i captuni, e a ritorna readdietro. Combattè parimente co Saraceni, abistatoti dell'fiole famose di Rodi, e di Malta, che furono vinti da Andrea, suo Capitano; benche restasse la sui virtù bersaglio dell'emulatione; perche accusato di non effersi impatronito di Tirlo, per hauerne negletto l'acquisto, su

priuato del comando,e fottoposto ad altri.

Risplende la Pieta, e Bonta di Bassio nell'aiuto considerabile pressato a Ragusci di cento Naui guerriere, in tempo, ch'erano vessit da Saaceni, a paparendo questi alla loro comparsia paurosi Conigli, intimiditi suggendo, e Leoni intrepidi sagusci, inseguendoli con valore. Li
sessi preualidi aiuti apporto ad'altri Principi, & in particolare al Rè de
Franchi, che da lui allistito, trionso del Saraceno Sultano, che codusse ria lacci, del quale raccontasi, che stando prigione, vna sol volas firigionò dalle sue labra il rio: e ciò nel rivoltarsi e nuote d'vn'Carro; Interrogato della cagione, nispose, che vedendo le parti superiori
di quella Ruota ad'abbassi ri, e l'insime a solleuari, considerò l'incostanza de Principati, scorgendosi tanti Monarchi dalle grandezze alle
bassizze precipitati, com'era auuenuto in lui, & Huomini vili solleuartialle Stelle.

Molto più campeggiò la stessa diuocione verso i luoghi sagri, de quali essendo si assi diminutre l'entrate, l'accrebbe con liberale donatione, della Villa Mansia, podere principale delle regie Facoltà 3 e comandò, che sempte ardessero le Lampade auanti gl'Altari, acciò al riuerbero di quelle fiamme mai oscurata si sosse la Diuotione. Accrebbe a Musci i

ftipendi; perche colle loro voci non haueffero tralafciato d'efercitare le veci de g'! Angioli, che di continuo al Trono del Signore foauemente cantano. Ereffe multitudine così grande di Templi non folo in Bisatio, ma in altre foggette Città, che no riconobbe fecolo più fortunato la Sătità, Alletto do premi, e dinari motit Ebrei ad abbandonare la perfida oftinatione de loro Cuori, diuenendo mercante di merci così predio allo figuardo di Dio. Pacificatofi co' popoli della Ruffia li procurà ancora la pare del Cielo, che ottentro coll' Acque del fagro Fonte, che bagnandoli'l Capo, gl'afcittatono l'Anima dall'impure lordure del loro credere.

Mori in questo mentre a Basilio il Figlio Costantino, da lui sopramodo amato; e nella di lui Morte relitoogni sua consolatione estinta; perche l'ino Cuore, meglio del Marmo, diuenuto auello delle sue merabra, lo teneua così ristretto, che non vi si potea allontanare il dolore. Vi si vi Monaco cognominato Santa bareno , che per consolatio si tata e afflittioni, se occupare più che mail luogo del si unaffetto li fice vedere il Figlio viuo, benche morto, in atto d'incontrarlo, mentre da Canallo (cendeua; Apparitione, che certo successe, ma qual Viriul'operasse, è incerto; Causà questo portento in Basilio veneratione così grande verso Santa bareno, che esseno da lui l'Santo, e l'operator de miracoli, diuenne ditertore a sisoluto del Regno; tant è amabile la Bontà, benche sinta, e non vera.

Leone, Figliuolo maggiore de gl'altri fuperfitti, che poco credeua a Santa bareno, anzi deludeua la credulità di Bafilio verfo quello, e mal volentieri fopportaua, che dalle mani di quefto foffe retra quafi tutta. la Monarchia, cominciò ad' odiarlo, e ad'infidiarli la Vita ;ma infidie maggiori tefàs Santa bareno a Leone. Li perfuadè, che andando a caccia col Padre, haueffe feco portato vn' pugnale, per oppugnare le Fiere, e per propugnare Bafilio; perfuadè pofcia Bafilio a credere, che'l ferro, portato dal Figlio, cra Stomento preparato a ferirdo, non a depredare le Fiere, e che l'ambitione di regnare induceua Leone a fpoglia-

re il Padre del Regno.

Che non opra l'arrabbiata gelosia del comando? Fù creduta vera la fassità, benche foste tutta buggiarda la narratione. Si scordò Bassito d'essere l'adre con vn' Figlio, che non lo conosceua per Rè. Sumò traditore chigy'era Scudo per liberarlo da tradimenti. Fà rinserrare l'imputato patricida in vna stanza, e rigorosamente custodire, perche non tugga, e detremina, che sia priudo de glvocchi; sebene quelli di tanti principali Soggetti, che stauano aperti, per custodire la di lui tradita, innocenza, non lo permisero; a acquetando a peco a poco lo segno di Bassilio, e liberado Leone dall'indegno ritolo di traditore. In vn' Comuito, oue' si solleua la Verità, quando si commerge nel ventre il Vino, su

d'ogni addossata colpa assoluto, e restituito alla gratia primiera. Terminò i suoi giorni Basilio per vna serita riceuuta in caccia da vn'Ceruo, che colle corna lo percosse nel ventre, e sì fieramente lo scosse, che lo precipitò nel Sepolero, dopo hauer' imperato anni diecinoue da se solo. & vn' anno con Michele.

Cefare veramente buono, e migliore ancora, se contaminati non hauelle i fregi di sua Bontà con hauer deposto dal Patriarcale Seggio Focio, & introdottoui Ignatio, per esserli stato da Focio proibito l'ingresso in Chiesa, come Omicida dell'antecessore Regnante. Così è malagenole cofa corregger gl'errori; perche rari sono coloro, quali volontieri sentino le riprensioni, e molti quelli, che esperimentano la pena d'hauer ripreso.

## XXXX.

## LEONE VI. FILOSOFO.

Anni di Crifto.

tom.3.

" Leone cognominato Filosofo, perche oprò molte cose con Sapienza; ma non in tutte li corrispose il nome di Sauio, perche affai nè fece di fomma ignoranza ripiene. Professò di saper conoscere i moti de Cieli,ma ignorò le comotioni più famose della Terra. Fiffaua con intrepidezza gl'occhi in quei celefti volumi, che con caratteri di luce descriuono gle

euenti a Mortali, ma non conobbe le tenebre, dalle quali era circondato nella fua Reggia.

Li parue, che no potessero celebrarsi più gloriosamete le solenità della sua salita al Trono, che colla cadura di Santa bareno, che hauca procurato d'inuolarglielo; onde lo fece crudelmente sferzare in tutte le membra: trattandolo da ignorante discepolo, quando ambiua il Magistrato più sourano in Costantinopoli; e lo prinò de gl'occhi, già che acciecato dall'ambitione hauca indotto il Padre alla crudeltà stessa cotro di lui; potendo l'infelice affirmare d'essere diuenuto cieco nel vedere, per effere stato troppo cieco nell'operare; è ben vero, che dopo molto tempo fù richiamato alla Corte, e ben veduto da Leone; ma s'egli nulla vedeua, non potea piacerli quella libertà, che li fù communicata alla cieca?

Hebbe con successione di tempo quatro Moglie; tanto su voglioso di Figli, Abbracciò spontaneamente i lacci tenaci del Matrimonio, per stringere colle catene delle sue mani la prole desiderata ; poiche morta Teofanona, prima Moglie, sposò Zoe, sua meretrice, solleuandola dal Stato di Concubina a quello di Reina, com'ella hauca antecedentemente liberato lui dalle guerre, che gl'erano preparate da tra-

ditori, mentre correua nel pacifico seno della fua Venere; ma questa ancora; effendo vissuta vu'anno solo, & otto mesi Augusta, mori, senza ch'egli godessi el sossi rotto. Accosso en mesi Augusta, mori, senza ch'encara i queste due, Eudossa, Vergine di bellezza impareggiabile, e la chiamò a parte del suo affetto, come del Principato; ma appena hauea cominciato il di lei ventre col tumore a dimostrare a Leone maturati si suoi desideri, quando la Sorte, che gl'era tanto contraria, s'ece, che nel tramandare alla luce il Figlio, restasse nella tenebre di Morte spellita. la Madre col parto, e'l Padre immerso in molte afflittioni. In fine Zoe, Figlia del Duce Carbonopsino, siquella, che li partori il bramato Cefare, Costantino appellato, ed a Nicolo Patriarca regenerato alla Gratia coll'onde lustralizio prima su falurata Imperatrice, che li generò il successore all'Imperso: e tenuea per Donna di niuna stima, prima che donassi e accessi il stimassi con la signa che sono con sono con la niuna stima, prima che donassi e a cesta il stimattismo Figlio.

Guerreggiò con poca prosperità con Aio, Duce Longobardico, cheruppele tregue co Romani, volta la Morte dell'Imperatore Bassliose gi' assalà i Stati. Sono gl'abitiosi come quelle nuuole, che all'apparir del Sole temendo i suoi raggi, stanno nascoste, ma nell'occaso di questo gran' Pianeta pigliano occassone di farsi vedere ammantate di bruno, come presagitrici di graui sepeste, che conservan' nel seno. Nontralasciò Leone d'inuiare contro questi numeros Essercio; ma lasciò d'assistitati la. Fortuna, perche numerò molte perdite; e posto in suga il suo Capitano, restarono l'altre geti disperse, diuentue sacrificio della crudeltà nimica.

Li flessi infelici successi esperimetarono le sue Armi, inuiate cotro Simeone, Principe de Bulgari, folleuarosi per alcune gabelle, sposte da Cefare a quei popoli; poiche furono da Simeone co gloria superate, e vite, e rimadati molti Soldati in Costatino poli col Naso trocato per scorno, e udibrio della lor codatdia. Spettacolo così misenabie mise meligiubil face di segno nel Cuoredi Leone, che per vedicarsene, eccitò i Turchi, allora appellati Vngri, co doni, acciò domassero l'inoleza d'Inimicosì barbaro, è e ggli in tato co Golase maritima, e terrestre affaltollo per ogni parte, eletto Nicesoro Foca Patricio Capitano di guerra. Aggionsero a Leone nuoui stimoli di sdegno i vilipedi, e catene, con cui si da Bulgari oltraggiato vi "Ambassicatore Cefareo. I Turchi adunque strinsero valorosamète i Bulgari, e gg'indussero a pericoli tali, che no poterono vitare la Morte molti de suo; el testo si servo, e coi misci bile velocità non si saluaua in Dorostolo, sarebbe stato afferrato dalle lor mani.

Comprò Leone da Turchi i Bulgari schiaui, quali con promessa giurara di pace, restirui genero samente a Simeone ; ma Simeone oblio se promesse, e affissse con maggiori percosse la Monarchia, combaterdola; e benche raddoppiasse Cesare gl'Eserciti, non potè sminuire le sue disgratie; anzi, raunando i popoli tutti dell'Occi202

dente, & Oriente, non fu possibile superare quei Barbari; perche sempre restarono superiori, e tolsero di Capo la Corona all'Aquile Imperia-

li, e i fulmini dalla mano.

Tralasciate le cure Martiali procurò d'applicare i pensieri alla Religione; e drizzò nobiliffimo Tempio al Signore, e a fiioi Santi, con fabbriche così maestose, che palesarono la grandezza del di lui Animo, e la diuotione, che sempre conseruò incontaminata; Ma ecco l'Inferno, che disturba operationisì buone; e mentre stanno i Soldati delle Classi maritime impiegati nella costruttione de sagri Edifici, i Saraceni sabbricano Armate formidabili cotro di lui, lo distolgono da così eroica pietà,e gl'occupano l'Isola famosa di Lemno, co distruttione di Taurominio, e Motte, & vecifione di molti, Minacciano la stessa Città di Bisatio, e distruggono i suburbi, ch'erano popolatissimi, eletto Duce di quella Impresa Leone Attaleo di Tripoli, Cristiano rinegato; quale arecò molti danni a Cefarei, e s'impatronì della famosa Città di Tessalonica. Spedi contro questi Leone Eustachio di nascita Argiro, e Andronico di stirpe Ducica, che in fine rimediarono alle riceuute ferite, e con nobili trionfi riffarcirono la gloria languente dell'Orientale Imperio. Pati altre infidie no folo da gl'esteri, ma acora da suoi. Le forastiere lo fe-

rirono di lotano, ma le domestiche procurarono di vicino colpirlo. Celebraua la fagra Festiuità di Pentecoste la Chiesa, che molto infausta si rese a Leone per esser stata quasi l'vitima de suoi giorni, e conuertita in tragedia; poiche entrato nel famoso Tempio di S. Mocio, per offerire le folite orationi al Signore, fu percosso da vn'Huomo scelerato, in luogo eminéte salito, sopra'l Capo co grosso bastone, che bastaua ad'veciderlosfe'l Legno, quasi lagnadosi dell' vfficio barbaro, in cui era impiegato. prima percuotedo la Lapada, che ardena anati l'Altare, non hauesse rallétato il vigore alla percossa, e scédédo no hauesse scemata la forza. Furono al spietato percussore recisi i piedi,che l'haueano codotto in luogo così venerabile, per profanarlo con tanta barbarie, e troncate pari mete ambe le mani, che haucano maneggiato il bastone; e poscia gettato nel Fuoco, che lo ridusse in cenere, per non hauere con prudenza maggiore

finorzato l'ardente Fuoco del fuo sdegno contro di Cesare.

Marco Monaco, illustre in Profetia in quei tépi, affirmò a Leone, che quelto accidete accadutoli nella Cala di Dio,gl'auguraua dieci anni d'. Imperio, il che fu potualmente auuerrato; quasi che le disgratie, che ne' luoghi dedicati al Signore succedono, siano fauori di Dio La seguete Co giura fu più graue, perche corrispose co odio ad'Amore più che ordinario, e procurò ferir Leone nell'onore, affai più stimabile della Vita.

Viuca in quei tépi i Corte di Leone Samona Saraceno, che per hauer' aunilata a Leone vna grá Cógiura, cótro di lui ordita da Bafilio Pette, & altri, giurò frà se stesso Leone d'amarlo, e lo solleuò a somi, onori, creato Protofpatario dell'Imperio, e introdotto alla più intima familiarità. L' Questi arricchito di pretiosi tesori, fuggi dalla Reggia; perche quando, eripieno il ventre, nausea le più esquiste viuandesper ritornare fra suoi, e viuere concomodità, colle Sostanze a Cristiani rubbate. Fib però preso da Costantino, Figlio del Duce Andronico, e ricondotto in Corte-; verso I quale non perdè l'affetto Leone, benche prede così pretiose gl'hauesse toltespazi lo scusò appresso il Senato, accusando tacitamente se sessione il como conoscerio distributo dell'amato oggetto, stimadoli soliti effecti di losgierezza i onde lo decorò del grado del Patriciato, e lo destinò si nomo Camerico, quando dove a intimati la Morte.

Segue a tradirlo il Écelerato Samona, e profeguifee a fautorirlo Leonei. Lo feoprire fegreti importantifimi della guerra a Saraceni, che inuadeuano l'Impetio, non turba la cordialità di Cefare verfo lui. L'accufare d'impudica Augufta, benche innocente, non l'offende. Getta alla fine in Terra vu'nifamatorio il bello, of cui periclita la Fama d'Augufto, e precipita fe fteffo il fellone Samona; lo legge Leone, e reftando da quei caratteri riprefo di non commeffi errori, li riefee difeara quella lettura; ricrea l'Autore, e ritroua, ch'era fiato Samona; fi diegna, s'arrabbia, ne lo può più fopportare: lo feaccia dalla Reggia, anzi rafo il Capo l'effitia dalla Tracia, e a ltroue lo confina. Pena affai lieue a fitoi grattiffimi falli; non potendo la fottigliezza de capelli ricompenfare così preponderant in giurire. Poco farebbe fiato haurif fepararo il Capo. dal Bufto, mentr'egli tante volte s'era feparato da sì benefico Capo.

Leone intanto dopo venticinque anni, e tre Mesi d'Imperio morì, affalito dalla molestissima infirmità di Calcoli, lasciando l'Imperio al Fratello Alessandro, a cui consegnò il Figlio Costantino, acciò alleuato

Phauesse con regie Virtu, e solleuato al Trono.

# XXXXI. A L E S S A N D R O, Fratello di Leone.



ANCANDO l'Età per regnare a Costàtino, Figlio dell'estinto Cesarc, non manco l'audacia ad' Alestan- Anni di dro, Fratello di Leone, per vsirpare il Regno, Acquisti de l'Imperio non oprò cosa alcuna degna d'Imperatore. Hebbe il solo nome d'Alestandro, perche non gibbe in lui alcuna Virrù d'Alestandro, Fù figura. [488], delineata coll'auguste insegne, ma abbozzata da vn'

Pitrore, che no seppe esprimere al vuo vn'soggetto, arricchito di sì bel setten nome, e pouero di tutte le doti, che si ricercano per cossituire vn'alessadro. I Vitj li furono così familiari, che li nutri come parti amatissimi del

a fu

1110

1007. fuo Cuore; nè fi potè conoscere, quale li fosse più grato, perche vgual-

curopal. mente a tutti compartiua il suo affetto.

Aretas Cefar. apud L.pp. zom.3.

Erano sue delitie le crapule, in cui, empiendos sozzamente di cibo 
il ventre, diueniua fameliea la continenza, che non sapua di che softentarsi. Baccoera il suo Nume, a cui gli osteriua gl'incensi di diuotione non ordinaria, petche quello li prestaua de suoi liquori I simo. Venete veniua ammessa, come Matrona delle più singolari, nella sua Reggiage le disonestà a schiere introducendosi, ammorbauano col sore
tote l'Ostro reale, che per la vergogna d'essere così vilipeso, apparina,
di rossore coperto. Poteasi con ragione dite Imperatore di Bisantio, e.
Cesare de mancamenti.

Commife l'amministratione della Monarchia a Persone scelerate, & infami, senza riguardo alcuno della sua Fama; perche non doucano i raminatare frutti di perfectione maggiore di quelli erano prodotti dal tronco. Chiamò a consigli più importanti di Stato Huomini, che chiamauano i castighi dal Cielo, per effere iniqui; e lasciò, chel gouerno restasse appoggiato a chi vinuea fenza appoggio reruo di vera Virtì, il più diletto frà tutti era Bassilize, d'ogni errore infetto, a mando in quello la maluagità, che in eminente grado possedue, consimile a quella, che nella sua mente campeggiaua. Pensò di priuare il Nipote dell'Imperio, per concederlo a questo vitioso Bassilize, ma'l Cielo abominò i pensieri, e troncandoli's filo di Vita, col mancare de giorni non pote sar comparire attiones i tenebrosa.

Hauendo riceuuto nella regia Corte gl'Ambasciatori di Simeone, Rè de Bulgari con ogni sprezzo, e senza riguardo alcuno della Dignità de Soggetti inuiati, ne di chi li mandaua, merito d'essere inuaso dalle site Armi, che molto l'assissiono; eda tratti inimici, che esperimentò, imparò a trattare più ciuilmente con chi lo pregaua della sua ami-

citia.

Del giuoco della palla fi feruì la Morte, come de confueti fcherzi, per leuarlo di Vita; poiche nell'agiare in tanti modi le membrao; abaflandofi, or folleuandofi, fe li ruppe nel petto vna Vena, quale tramandò tanto fangue dalle narici, che reftò in quello fommercio, quali in pericolofo Mare; che fe bene roffo nell'apparenza, introduffe pallori letali nelle membra; Mache potea afpettare da quel globo rotondo, che ferue di traftullo a fanciulli, che incoftanza di viuere è opure, degnando quel picciol' orbe d'effere percoffo dalla fia mano, li fee vedere, che nè meno co fcherzi è lecito ferire le Sfere.

Lasciòtutori del Nipote Nicolò Patriarca, che nel suo ingresso al Principato introdusse nella Patriarcale Sode, hauendone sacciato il venerando Eutimio; acciò aneo la Dignità Ecclessassica a suo tempofosse stato prina di così degno Pattore; li assegnò ancora Stessano, Gio-E

lada,

lada, Bafilize, e Gabriele Polo; Huomini in tutto fimili ne' costumi a chi

fempre costumò d'oprar' ogni male.

Apparue la sua sciocca Natura nel credere ciò, ch'era incredibile ad'ogn'altro benche mediocre Intelletto. Desiderò sapere da gl'Auguri quanto tempo sarebbe vissuo nell'imperio; Rispotero questi, che la, di lui Vita si sarebbe prolongara a molte Età, se al Cignale di bronzo, che nel Teatro etto; seruua di gratioso spetto a popoli; hauesse aggionti i denti, e le pudende, di cui si ritrouaua mancante. Tanto fece il sciocco Cesare; quasi che que denti sosse valeuo i a rodere quelli del Tempo, acciò non hauesse son di ciocco con potenti del morte, che corrompe ogni cosa, ma. Stromenti per generare, e multiplicare i viuenti E pute stri così breue il suo imperio, che solo vn'anno, & vn' mese lo potègodere.

# XXXXII. COSTANTINO VII. Figliuolo di Leone.

ON haues più che fette anni Coftantino, quando re. Amidi.
fiò Ettede dell'Imperio, benche appoggiato a Tutori.
financiallo efperimentò congiure d'Huomini incanutitinell'ambitione, che gl'muidiarono il Regno, c
molte volte li fecero più fofpirare la Monacale Coro
an, che l'Imperiale. Coftantino, Figliuolo del Capi.

tano Alessio, e Duce delle Legioni, s'accinse ad' occupar la Tirannide. Entrò frà le tenebre della Notte in Bisantio; perche tentando vn' Impresa indegna, si vergognaua essettuarla ne' splendori del giorno; e bramando, che risplendesse la sua ambitione, ne procupat

curò in tempo d'oscurità gl'effetti senza auucdersene-

Furono da Tutori del Vero Cosfantino mandati valorosi Soldati a. combatterlo, e a reprimere l'audace tentato; onde restatono molti sagrificati alla Morte dall'avage dall'altra parte; ma in fine, col cadere del Cauallo, cadè sir l'isolo il spurio Cosfatino, per mai più sorgere, essendo stata per lui quella percosta mortale, Petenche si si reccio il Capo da coraggioso Soldato, e portato nella Reggia stessa a Cesare; che se bene piccio de d'Eta, sceca grande rissellione sopra gl'humani accidenti i. Furono gl'altri complici della Congiura diuersamente puniti salcuni colla clausira de Chiostri s'allontanarono dal dessa o Imperio, benche potestero auucinarsi a più selue Stato ria quelle rititatezeza; adattri fromo cauati gl'occhi, acciò sossi con si quelle rititatezeza; adattri si doporatoro la storo de Taditori; con altri si adoperatono le sferze, che impugnamono la storo si gnoranza, & altri col bando dalla Pattra abbondarono di miterie.

Simeone, Rè Bulgaro, nell'affettatione ditanti al Regno, credendo

non efferui alcuno Rè, e che frà tante discordie potesse accordare facili trionfi alle fue Squadre, affalì lo stesso Bisantio, e tentò d'espugnarlo; procurando con cautelata prudenza impatronirsi del Capo, e distruggerlo, per vedere poscia da se stesse languenti l'altre parti dell'Imperio, destituite dalle di lui influenze. Fù nulladimeno così bene la Città difesa, che perdè Simeone la speranza di prenderla, e s'apprese a più sano configlio, che fù d'introdurre trattati di quiete : quale confeguì, confegnati gl'oftaggi; e cibandofi con Coftantino a regio Conuito, parea, che fosse per deporre ogni appetito di guerreggiare; Ma non su così; perche dispiacendongl'accordi di pace, facilmente la ruppe, e saccheggiò con molta velocità la Tracia, bramoso d'espugnare Adrianopoli, à colla forza dell'Oro, ò col valor della mano; Zoe, Madre di Costantino , richiamata in Corte ad' istanza del Figlio , e assunta l'amministratione della Monarchia, mandò contro di lui Leone Foca con preualide Squadre dell'Oriente, & Occidente, che abbassò la sua temerità, e non temè di toglierli quegl'allori di mano, per i quali andana tanto faftofo.

Questa vittoria però, così bene principiata, si malamente finita ; dinenuti i vincitori vinti, e conuertiri in luttuu se gramaglie i trionsi; poi
che lasso, e stanco Leone Foca per le passate fattche della guerra, mentre riposa ad vn' fonte, e al zampillat di quell' Acque ricrea le sue puile, atterrite dallo sparigmento del langue, i Bulgari vedendo vagate il suo Cauallo, crederono morto il Duce, solito a caualcarlo, e nella
concepita mancanza sperazono apportare elationi cosiderabili alle loro ruine; onde all'improuiso affalirono legenti Cesaree, e con empito
tale le striafero, che impaurite dall'improuisi nuassione, restarono fugate, prefe, & vecise; e appena lo stello Leone porè, in Mesembria suggendo, saluarsi. Chi ora afferirà, che nella sicurezza non si deui temere,
e che ne pericoli non si deui sperare?

Questa prosperità casialmente accaduta a Bulgari, e non per loto Vitruì, li reste sopra modo siperbi, lusingandosi, che vn' accidente si fausto doueste este fausto doueste este la laciarono condurte dall'ambitioso genio di guerreggiare sino alle maradi Costantinopoli; acciò che alla vista de loro gloriosi Stendardi stepdessero i Cittadini la mano, e non li negassero l'entrata; quale ner primi cimenti li vieta rono. Andarono come i primi questi (condiponi pensieri a vuoto; perche Leone Foca se gl'oppose, e li pole in vergognosa fuga con vecisione di molti, che con prospero vento ingossati maradi sul Mare della battagsia, non pensarono alle tempeste, per potento cagio-

narsi dall'incostante mutatione dell' Aure.

Due gran' Personaggi pretesero la parità nell'Imperio con Costantino, nulla curando la purità della sede, con cui se gl'erano obbligati : Quei

----

Quefti furono Leone Focae Romano Lacapeno; il fecondo più fortunato del primo, perche peruenne, benche con Tirannide, al defiato fine; e più infelice il primo, perche fini miferamente la Vita da Serno, fenza hauer mai principiato a regnare. S'auuide il precettore di Costantion dell'infidie; che preparatua Leone, per ottenere lo Scettro, non vedendo Leone le feiagure; che preparata l'auuer fa Fortuna a sitoi alti pensieri; poiche concertata con Romano la sua prigionia, questi con astuta; & inganno facendolo auuicinate ad vna Naue del lido, oue passegiauano accompagnati, ad vn' fol cenno della sua mano fi manettato, e condotto in quella; che sibito allontanandos dal lido; refe l'infelice delus dalle persuale lus que sibito allontanandos dal lido; refe l'infelice delus dalle persuale lus regionales conoccaste pupille in Bisantio; acciò conosciuto haues se, quanto sia facile per inciampare la via del comando, per cui era stato guidato; così col chiuder de gl'occhi conoscius si finastio fine della procurata Tirannide.

Nel tempo ftelfo fu dalla reale Città (cacciata Zoe, Genitrice di Ceare; come quella, che temendo di vedere tolto l'Imperio al Figlio da. Romano Lacapeno, procurato hauca, che fosse leutata a lui l'occassione, che meditaua, con farlo morite; e troncatili i capelli su rinstrata nol Monasserio di Santa Eufemia; perche in quei tempi Religione, e pri-

gione non differinano che nel nome.

La ruina di Leone, e la partita di Zoe dalla Reggia, causarono le Fortune di Romano, già appellato somo Amico, azi Padre di Cesare, perche di consenso dello stesso Costantino fu coronato Augusto. Così co mostruosità incompatibile ammirò l'Oriente vna sola Corona da due Capi vfurpata, che non potè pronosticarli, che calamità, e due Regi a riempire vna Seggia, ch'appena è capace d'vn folo. L'ambitione di Romano, che, a guisa delle più profonde voragini, non appariua satia con tantionori, tentò, che la Moglie Teodora diuenisse Augusta, el ottenne: come parimente che'l Figliuolo Cristoforo fosse appellato Cesare:benche dispiacessero a Costantino piaceri così smoderati dell'Amico . Nè contento del Diadema, con cui era stato coronato il Figlio maggiore, volle, che della stessa Corona fossero decorati due altri Figli minori, acciò tutti diuenissero maggiori delle proprie Fortune; come vgualmente vn'Nipote; rendendo con tanti Augusti più deboli i limiti di quell'-Imperio, che glorioso trionfaua nell'Oriente, perche vn' solo Cesare. n'era legittimo moderatore.

Ma qui non terminò l'ambitione di questo Mostro; perche nell'anno stesso dell'vsurpato Solio sposò Agata, sua Figliucola, a Leone Figlio d'Argio, Huomo di reali natali, e di singolari fregi dotato; e procurò rendersi siperiore a Costantino, comandando, che nelle publiche lettere prima si feriusci el ilto nome, e posicia quello di cefare; non vertere prima si feriusci el ilto nome, e posicia quello di cefare; non vergognandosi di pretendere il luogo da chi collocato l'hauea in tate grandezze. Li morì in questo mentre la Moglie Teodora, manons'estinfe nella di lui Morte l'indegno ardore della fua alterigia, facendo, che alla Moglie del Figlio si deuoluesse il sublime encomio d'Augusta; e non mancasse pascolo alla superbia, benche fosse deficiente il

cibo proportionato alla Vita.

Si vide da molte calamità accompagnato l'Imperio di questo ambitiofo Romano; essendo giusto giudicio del Cielo, che restino gl'oppresfori depressi, e abbassati i Superbi. Si seruì Iddio dell'Armi de Bulgari, per punirlo; poiche questi scorrendo con prosperità i siti vicini a Costatinopoli, di Giardini di delitie li refero co faccheggi orridi Deferti, e fu la maggior parte dell'Esercito di Romano trafitto dal ferro, e assorbito dall'Acque; Anzi auuicinandosi i Bulgari a Pega colla stessa prosperità di vittorie, abbruggiarono vna Reggia famola, costrutta da gl'antichi Cefari fra' quelle amenità : e peruennero gl'incendi fino al Palagio di Teodora Augusta; che tutto restò incenerito riducendosi la sublime mole di così grande Edificio in vilissima polue.

Non ommife di raddolcire Romano l'amarezza di tante costernationicon vn'regio Conuito, fatto a fuoi Capitani, ed'estinguere le fiamme accese co pretiosi liquori di Bacco; che accrebbero altrettanto ardire nella militia di vendicare le perdite, e particolarmente in Santicio, che giurò di non dimenticarsi l'ingiurie : Ericordeuole poscia di quanto hauca promesso, benche in luogo, oue ogni iattanza è permessa, asfalinel giorno seguente i Bulgari, e con valore tale inseguilli, che nè confegui gloriofo trionfo, Ma come fono vicine a'trionfi le perdite ! Gl' Inimici, che in buona parte s'erano col fuggire faluati; per ricompenfare i bialimi della fuga, e ricuperare l'ammello fregio di vincitori, ritornarono alla battaglia, e affalindo i Cefarei Soldati, già stanchi, e lassi pe'l combattimento dell'antecedente giorno, li dissiparono, e distrusfero. Santicio combatte con valore, ma lo vinse la multitudine ; e nel passare vn fiume, da gl'Auuersari attrocemente trafitto, nella seguente Notte spirò, condotto nel Tempio della Blacherne; restando così gloriofa vitroria fegnata co'funesti caratteri del sangue de vincitori. Più fortunata fù la di lui speditione contro la Classe della Russia, che costaua di quindeci mila Naui; Contro la quale inuiata altra numerofa Armata maritima, restò affatto distrutta dal ferro, e dal Fuoco, e'l Mare stesso seruì di comba funesta a gl'estinti; conuenende si l'amarezza dell'onde a così tragico auuenimento.

Pericolofe ribellioni inforfero contro Romano; non potendo fauorire il Cielo l'attioni di coloro, che sono lontani dal giusto, ne'l zelo degl'Huomini buoni compiacersi delle violenze, S'eccitarono fieti tumulti nella Caldea a persuasione di Barda Boila, che n'era custode, seruendosi del meto d'Adriano Caldeo , e di Tatzate Armeno , che occtiparono posti considerabili del pacé , nè s'arrossiuano di contrastare i sonni d'un' Cesare , che con sentimenti tanto ambitiosi tenne sitegliata la Monarchia . Furono però abbattuti da Gio: Curcua , che commoraua in Cesarea , quale col suo valore stabili in vibbidienza quella Protinicia a Romano : castigato I loro ardire con cecità , e Barda rinchiuso in Conuento rià Mosfaci , necessitato a muttare l'abito di Soldato , in quello di Religioso . Maggiore sù la ribellione , di Missico , perche solleuo l'ardito spirito ad'occupare tutto l'Imperio , e non parte ; ma l'Amore , che li portaua Romano, permise , che ritrouasse la porta per vscit dalla Reggia ; dalla quale escluso, incluso si vide sià Monaci nel Monastierio Monocastano, e li serui l'Altare per vustitare i sinoi alti penseri.

Fortunato fii Romano col Simolaero di Simeone, Rè Bulgaro, già che tante fienture gl'hauea arecato la fia perfona, i poicha troncata la tefta ad' vua Statua, collocata nel Foro, che tapprefentaua Simeone, morì veramente il barbaro Rè, lafciando più che Statue attoniti gl'Affanti per lo ftupore, che andarono inuefitigando, qual potenza hauesse tanto pottuto; e come nella recissione d'vna testa di durissima pietra, spirasse vn'Homo più di falso duro

nell'effer crudele .

Morto Simeone petuenne il Bulgarico Regno a Pietro, suo Fratello, che, alimentato da spiriti più quieti, e tranquilli, si pacificò con Romano, e con lacci di consanguinità stabilì la pace, riceuendo vna Ni-

pote di Cesare per Sposa.

"Vinti gloriofamente tanti Nimici, non potè Romano superate se stesso. Quell'ambitione, che l'indusse ad' ambite il Principato dal Vassallagio, su van fiamma, che semprepiù li dilate gl'incendi, nè mai si ritrouarono Acque valenoli per smorzatti. Volle, benche falso Imperatore, precedere il vero; ma ciò non si sufficiente all'arrabbiata sita sette, perche Cristosoro, sito Figliuolo maggiore, godè parimente il primato sopra di Costantino: & in sine ancora gli altri duoi Figliuoli minori ottennero sopra lo stesso ancora gli altri duoi Figliuoli minori ottennero sopra lo stesso simo nel Regno diuenne quinto: e non conscendo alcuno a se superiore, tanti lo conobbero per inferiore. Leuò con inganni la Patriarcale Dignità a Trisone, e la conserta a Teosilato, suo Figlio; non bauendo riguardo alcuno a superba sua mente di seonuolgere le laieali Dignità, e le Digine.

Trionfo così indegnamente Romano, ò per dir meglio la di lui

fuperbia sù'l Bifantino Trono anni venti fei ; e se bene con fatto di molta liberalità verso i poueri procurio d'impouerire, aceleste Giustitia dissimini pel timor del castigo, non pote suggirti, essendo troppo grati giverroti commessi. Lo giunse adunque lo stegno diuino nella seguente maniera. Eccitossi Steffano, Figlio dello stesso Romano, control Padre, apparendo a gl'occhi stessi finisi detessabili Poperationi paterne; onde l'assali, facendolo dal Trono precipitare , outera indegoamente falia e e lorselgò nell'isola Protte, costringendolo all'Vmiltà religiosa per scomo della gran' superbia, che nel secolo elercitaua; Et egli intanto coll'altro Fratello, e coll'assine Costantino di regia autorità appatue ammanta.

Ma era troppo angulto il seggio per tre Comandanti, nè capiuavn' fol' Trono Ternatio di si gran' Principi ; onde s'accine Steffano a feacciar Coftantino , e Coftantino ad'espellere Steffano; e mentre discordano questi nell'impetare, vnitamente costretti sono alasciare l'Impetio. Diuentano di Regi relegati, il primo in Palermo, il fecondo in Terebinto; e vscendo dal Regno entrano nella Religione . Steffano si di condotto al Preconeso, e di lì a Rodi, e possicia a Mitilene ; e

nella Samotracia Costantino inuiato.

Che diranno ora gl'Empj a quefto successo? Vna pianta, che hà stefa la radice nel Suolo, anzi profondata pe'l corso lungo di cinque lustri, all'improssio è scossa; costa e più siere de gl'Aquiloni, che la percuotessano, da piccioli vermicelli è rosa nella radice, e cade; anzi è parto delle viscere proprie chi la sustera è gettata a Terra da quellamano, che dossa seruiti di vigoroso sostegno. Questi sono gl'eftetti della non errante Prosidenza, che quando vede maturato il frutto, lo coglie, nè lascia mai male alcuno impunito; e quando si crede il peccatore sicuro, sente tramandarsi dal dissi no braccio la scure.

In tempo di questo Tiranno su trasportata dalla Cirtà Edessa in Cofantinopoli Pessigie del Redentore, delineata in lino per opra, diuina, e non per mano di Creatura mortale i niuata da Saraceni a Cesare, per liberarsi dal pericolo di soggettione, che li sopratatau dalle di lui Armi; quasi conoscesse ponche barbari, che si solo volto del Redentore potea riuostare in pietà ogni loro

timore.

Punita nel raccontato modo la Tirannide, e l'ambitione, che con tante tefte pullulato hauea nella Cafa di Romano; respir d'Ossantino, vedutosi di nuono inalzato si la ruota della. Fortuna, dalla quale era così miseramente caduto; e spirò aure di pretiosa gratitudine verso di coloro, che hauendo

condoluto l'infelice fito stato, erano stati Stromenti del sito risforgimento dal duolo. Decorò Foca Barda col Generalato delle Legioni, e lo dichiarò sito familiare, già che la sita gran' Virtu' l'hausea liberato dalle forastiere inuassoni. Creò Pretore dell'Oriente Nicestoro, Figlio primogenito dello stessione ce Leone secondo genito della Cappadocia; nè vi sita alcuno che compatisse le site calamità, al quale egli non compartisse le site gratie. A gl'stimiciccio à Figliuoli, e a congionti di Romano surono i genitali recisi, e resi infecondi,mentre in tempo di loro fecondità non haueano prodotto, che sterpi, e spine. Non mancarono con tutto ciò, Romano dall'ssola Protte, e Stefsano da Lesbo, a' auuenta re contro Costantino i silmini della consicte a malignità, per colpito di nuouo; ma Costantino i silmini della consicte a malignità, per colpito di nuouo; ma Costantino i silmini della consicte a malignità, per colpito di nuouo; ma Costantino coll'assegnare dupplicate custodie a relegati, e colla Motte de persidi insidiatori si libero dall'insidie, e s'assicuro da Sicari.

Guerreggiò co Saraceni abitatori di Cteta, così audaci, che ardirono distruggere le Bisantine spiagie senza riguardo di quell'Aquile generose, che le guardatano, benche senza vtilità vertuna di Colsantino; perche per l'imperitia del Duce, che si mandato con potente Classimaritima causò, che molti perissi ron noli ditentissi por prigioni, & altri sugati có cuidéte pericolo, che lo stesso Duce sosse dotto Schiauo nelle loro carceri. Foca Barda guerreggiò contro gi Drientali Saraceni con sorze maggiori, e forse con Fortuna migliore, perche rapì molte.

Città a gl'Inimici, e aprì la strada ad' altri singolari trionsi.

Virate da Costantino le passate insidie, assidue a tormentarlo per l'abitione del dominare, nuoue Cogiure dal proprio Figlio Romano li furono ordite, che pe'l Regno osò tradire chi lo generò, contentandoli diuenire di Figlio crudele carnefice del Padre. Tanto furono sempre fatali all'infelice Cesare i Romani, che altri tetarono di togliergli lo Scettro,& altri la Vita.Pose il veneno in vn'bicchiero preparato per alcune infirmità del Padrejacciò gl'antidoti gl'hauessero apportata la Morte, e vn'incurabile infirmità la Medicina. Beuè Costantino l'infausto calice, ma'l veneno stesso copatendo l'Innocenza del tradito, e abborrendo l'épietà del traditore, no gl'oprò cosa alcuna di male, e succhiò senza lefione ciò, ch'era preparato per sua offesa; se bene poco potè prolungare la sua Vita, mentr'erano per lui le felicità così breui; necessitato a chiudere le pupille, quando appena s'erano affuefatte a rimirare dopo tanti affanni l'acquistate grandezze. Visse anni cinquanta quatro, e due Mesi . Godè l'Imperio quindeci anni senza compagnia d'alcuno, venti sei co' Tiranni, esette col Padre, & altri congionti; potendofi con ragione appellare il Proteo multiforme dell'Oriente in quei tempi.

Imperatore infelice i mentre in Casa stessa lo visitarono le ca-

### La Monarchia d'Oriente

lamità; ma auuenturato ancora, perche, disperse tante nuuole rimirò più risplendente il Sole: e se su diuso, e compartito ad'altri I suo Scettro, lo vide reintegrato di nuouo con decoto maggiore, ridotti i diui-

fori in vnità confimile di difgratie.

Risplenderono molte prerogative in lui, che riguardevoli fecero a. gl'occhi di tutti le sue qualità ; poiche sù di gran' pietà dotato verso'! Cielo, e frà tante barbarie, e crudeltà vsateli mai perdè la Religiosità de costumi. Fù in eminente grado arricchito d'humane lettere, con cui felicitò quel secolo così ferreo; se è vero, godersi allora solo le felicità, che regnano i Sapienti, ò che diuentano Sapienti i Regi. Non fù però esente da falli, perchenel gouerno dello Stato si mostrò più pigro di quello, che si conuentna ad' vn' Principe, che viene assimigliato al Sole per l'indefessa velocità del suo correre. Facile all'Ira, e nello sdegno implacabile. Concedeua gl'vfficj per gl'vfficj,e preghiere della Moglie, e di Bafilio, fuo Cameriero, che li rendeuano venali; e li collocauano in Soggetti buoni per regalare, non per regolare i costumi corrotti de popoli. Mantenne odio perpetuo a Polieuto, Patriarca di Bifantio, quale conseruò sino al fine de suoi giorni; non potendo la Morte, ch'è così odiola, introdurre nel suo Cuore minima scintilla d'Amore verso di quello.

## ROMANO I. Fanciullo.

Anni di Crifto. 960.

Zonara tom-3.

tom-3.

O M A N O, Figliusolo di Costantino, ottenne l'Imperio: del quale tanto bramoso si vide, e he Mostro apparue nel Principato, non temendo d'acquislardo col tentare la Morte del Padre. Appellato Fanciullo, non perche tale fosse negl'anni, main comparatione dell'Auo materno, dello stesso nome riegiato. Piò pe-

Caden.

rò fempre Fanciullo nelle Virrù, e vecchio incanutito
nel peccare. Fanciullo, perche mai fece cofa alcuna da Huomojii con2001.

2007.

Carope.

cio d'enormi errori fu veduto bruttamente a cadere: refa così fterile di

cio d'enormi errori fu veduto bruttamente a cadere, refa così fterile di Virtù la fua mente, che mentiua l'essere humano, e solo rappresentatua quello delle più laide Belue. Le prattiche di persone dissolute, e vitiose apertamente maniscs suano, come sosse il sino Cuore d'ogni sceleratezza ripieno. La Bontà, se non restauta mascherata cogl'abiti della. malitta, non stauabene in quella Reggia, oue' solo trionfaua la fraude, & il Vitio; e singendosi virtuoso, deludeua con graui danni i settatori della Virio;

Tanto pensaua all'Imperio, quanto li pesauano le disgratie, e le guer-

re, che l'opprimeuano; del rimanente lasciandolo gouernare a Bringa, fuo Cameriero, allora folo conolceua d'effere Imperatore, quando imperaua il fenfo, e la ragione vbbidiua; ma tre anni foli regnò la fua maluagità nel Trono; benche sembrassero lunghi secoli a Buoni, che trasecolauano nel vedere così poco procurata l'innocenza, che suole effere vnico fasto de Cesari.

Fù fortunato il di lui Principato in parte ; perche restò liberato dalle vessationi de Saraceni nel Regno di Creta; contro de quali essendo stato mandato Niceforo Foca, Duce delle legioni, lego questi talmente la Fortuna pe'l crine, a fauore di Cesare, e a danno delli stessi, che restò distrutta la Metropoli; e se per vani supposti non fosse stato richiamato Niceforo in Costantinopoli, erano affatto espulsi gl'Inimici da quel bel Regno. Inuiò parimente Leone Foca, Fratello di Niceforo, contro Camada, Principe di Calapeo, quale pure effendo vittoriofo , raddoppiò i trionfi di Romano, e tagliò a pezzi quasi tutto l'inimico Esercito:potendosi appena il Duce col fuggire saluare dalle loro Spade.

Richiamato di Creta Niceforo fu subito spedito nella Siria contro la feconda impressione offule di Camada: tant'era gloriosa l'opinione del suo valore. Jui parimente raccolse palme; perche espugnò Berrea., Città fortissima, e s'impatroni di molte ricchezze de gl'Inimici; Colle catene di Schiaui innumerabili si compose ricco monile di gloria, e col liberare dinerfi Christiani dalle prigioni senti liberamente a rissuonare fino alle Stelle il fuo famofo nome.

Dopo l'Imperio di tre anni morì Romano. Alcuni vogliono, che l'vecidefle il veneno beunto; altri, che refo lasso da sussi, e da piaceri confunto, s'acceleraffe la Morte. Principe indegno di sì bel titolo, e più degno d'effere vissuro Seruo, perche solo fece operationi seruili.

#### XXXXIV. NICEFORO IL FOCA.



ENCHE l'estinto Romano hauesse lasciati Eredi Annidi dell'Imperio due suoi Figliuoli sotto la custodia di Critto. Teofanona, loro Madre, balzò nulladimeno la Fortuna al Trono, quasi palla a giuoco, Niceforo Foca, zonera, perche douesse riuscire scherzo vilissimo della plebe; iom; al quale non pote effere folleuato, che con grandi fol-

leuationi ne'popoli, e con Morte di molti. Coronato cedren. da Polieuro Patriarca, cade di Capo la Corona a Teofanona Imperatrice, che fu fubito scacciata dalla Reggia, e codotta in Petrio; ma l'affetto, Inn.

che li portaua Niceforo, non la sopportò lontana; onde di nuouo chiamata in Corte, diue nne Reina, e Moglie di Cesare; benche la sua vicinanza li riuscisse come quella del Fuoco, che incenerisse perche convertito l'Amore in odio, odiò Teofanona Cesare, che l'amaua, & amò più

della sua Vita la di lui distruttione.

Fù relegato parimente Gioseffo nella Paflagonia, oue' in poco tempo morì; benche in tempo dell'antecessore Cesare dipendesse da suoi cenni la Morte, e la Vita di molti; e Barda, Padre di Niceforo, fu folleuato a fregi stessi d'Augusto. Hebbe molti Nimici; alcuni de quali lo combatterono per l'emulatione di sue grandezze, & altri, vogliosi di possedere i suoi Stati; onde esperimento contro di se armata l'inuidia . e l'ambitione; contro delle quali intrepido preparossi, e con vicende diuerse di trionfi, e di perdite consumò il suo Principato.

Hauendo negati i foliti tributi a Saraceni della Sicilia, questi tumultuarono: presero l'Armi, e aspramente lo ferirono; perche Manuele Patricio mandato contro di loro, non portò feco altro spauento che nel nome, mentre l'attioni della fua mano, accompagnate da furor giouinile, nulla oprarono di graue, e come primitie di tenera pueritia, non hebbero peritia alcuna nel guerreggiare, restado lui con tutto l'Esercito vittima suenata al furore de Barbari; che coll'offerire tributi così rigorofi alle Parche, rinfacciarono a Niceforo quell'auaritia, quale in-

dotto l'hauea a non efferli liberale de consueti tributi.

Nobilitò nulladimeno le fue Armi nella Cilicia, hauendo colà inuiato Gio: Zimisce, perche soggiogò i Saraceni di quella Prouincia con acquisti di prestanti Città; e nell'anno secondo del suo Imperio egli perfonalmente colà trasportossi, che non li su meno secondo del primo, restando gloriosa quella speditione colla presa delle samose Città d'Anabarza, Rofa, e Adana; e soprauenuto l'Inuerno, che per la multitudine de ghiacci non permetreua militare in Campagna, rimise l'ardire di guerreggiare alla proffima Primauera, che li riusci siorita per i riportati trionfi di Tarlo, e di Moliestia, e benche dopo tre giorni gl'Egiti mandassero a Tarsensi abbondanti soccorsi, su così penuriosa di Fortuna quell'Armata, che non potè peruenire al lido, e pericolò in gran' parte, non tanto agitata dalla Virtu di Cesare, quanto dalle procelle del Mare, che non prestarono dolcezza alcuna a loro audaci tentati; riportando in Costantinopoli Nicesoro, quasi parto delle conseguite vittorie, le porte di bronzo di quelle due Città, con artificio merauigliolo composte, con altre insigni Reliquie, quali nel famoso Tempio Soffiano furono collocate.

S'estese il corso de trionsi medesimi nel Regno di Cipro, e nella Siria fino al fiume Libano; ritrouando la fola Città d' Antiochia, che s'oppose alle continue carriere del suo vincere, acciò non hauesse occasione d'insuperbirsi nell'abbassata superbia di tate Nationi; benche di questa ancora finalmente trionfasse per opra di Michele Burza, celebre

guerriero, che v'introdusse l'imperiali Insegne in segno del Vassallag-

gio pretefo.

Ma quanto la liberalità della Fortuna, che lo rese così vittorioso, accrebbe decoro al fuo nome,tanto l'auaritia del fuo Cuore fminuì i confeguitionori. Col togliere le Città a gl'Inimici imparòa cogliere le ricchezze de gl'Amici, e credè, che fosse lo stesso, trionfare delle spoglie ostili, che spogliare i Sudditi delle Facoltà. La mano armata lo fece famofo, la stessa disarmata lo rese odioso; Stringendo'l ferro colla Destra, dilatò i trionfi, rinferrando l'Oro nel pugno, accrebbe i vituper j; l'Oro rapito a gl'Inimici lo rese glorioso, e quello de gl'Amici li rapì ogni gloria.

Col pretelto di guerreggiare cogl'Inimici combatteua i Vassalli, perche li prinana de loro haueri; non sapendo i miseri, se fosse per loro più desiderabile ò la pace, ò la guerra, riuscendoli l'yna, e l'altra sempre fatale. Negò i foliti doni a Senatori, e concesse straordinari regali alla sua anidità. Spogliò i Templi de loro aredi pretiofi, e vestì i suoi Erarj di douitiofe (poglie. Cadendo a Terra le Chiefe, non fi pensaua di più rifarle, perche folo si pensaua a rifare ciò, che mancaua alla propria ingordigia, che mai diueniua fatolla. A Vescoui concedeua quato appena bastaua per sostentarsi, a se attribuiua il molto più che soprauanzaua al sostentamento di quelli. Mandaua rigorosi esattori per le Prouincie, acciò non temessero fare mendici i popoli, e liberare dalla mendicità la fua auaritia, che nella copia d'immensi tesori accoppiaua più auidi desiderj di rapire. Che più : Stabilì alcune Monete scarse di materia, e di pelo, & alcune abbondanti. Colle prime volca egli sodisfare alle regie spese: le seconde seruiuano a Cittadini per pagare le gabelle, e con tutte due affai auanzaua. Comandò, che le Monete improntate della fua. Imagine valessero più di quelle, ch'erano effigiare col volto de gl'altri Cefari, acciòche nella commutatione di queste con quelle hauesse accresciuti i suoi lucri.

La carestia di grano, che successe a suoi tempi, li riuscì cara, benche fosse di tanta pena a poueri; perche hauendo empiti di biade i granai, le vendeua a prezzo rigorofo: e fingendofi pietofo dell'altrui fame, fi pa-

lesaua famelico delle loro ricchezze.

Commise vn'altro gravissimo fallo Niceforo: che non potè scancellarsi, che con rissentimenti, sentiti nel più interno del suo onore, e de Stati. Promife questi Teofania, altri l'appellano Anna, sua Figlia, ò Sorella, per Spofa ad Ottone, Figliuolo d'Ottone Imperatore Latino; e mentre parena, che sì alti Sponiali promettessero felicità ad'ambedue gl'Imperj,cagionarono fangue, Morte, e ruine; poiche arriuati in Calabria Personaggi cospicui, inuiati da Ottone, per riceuere la Sposa, ritrouarono la Morte, e i legami matri moniali furono quelli delle catene: restando le confoconsolationi nuptiali conuertite in letali sospiri. Questa Fede violata violento Ottone a rissolutioni condegne d' va' tanto affioato ; percheleuò al Greco Impeno la Calabria, e la Puglia, oue su commesso l'eccessio abborrendo quelle stesse Contrade ogni incontro de traditori; e su permissione diusna, che perdesse Nicesoro quelle Prouincie, che abenemeriti Cittadini haueano seruito di tomba con detestabile tradimento.

Reftò la fina grande peruerfità folo fuperata, e vinta dalla militia; perche appreffo Niceforo era d'vopo diuenire Soldato, per patticipare il fino foldo. Chigl'apparina armato, era amato: l'el portare cinta al fianco la Spada,era vn' ottenere franchiggia a finoi intereffi. Quefte e-rano le fine cure, nèad' altro applicana il fino Guore; manco male, che in vn' odio vniuerfale de Sudditi firitronana alcuno, che meritaffe il fuo Amore; anzi tanto fiimatu i feguaci di Marte. quanto i Martiti della Fede; afferiua, che i Soldati mortii nguerra per la Patria, etano degni degl'onori di quelli, che morituano per la Chiefa; e che non era minor gloria di quelli fipirare, mosfi dal publico zelo, che a questi mortie per

i premi del Ciclo.

Quelli, & altri enormi errori conuertirono in tanto biasimo le sucvittorie, che concitarono contro lo stesso il degno de popoli, che mal volentieri sopportatano effere gouernati da vn' Rè, che hauendo posto tenace freno a utttele Virtù, correua a briglia sciolta i braccio del vituperio; ode inforta folleuatone i Bisantio stesso, suscitata da gl' Armeni, Ploti de Naulij, conobbe contro di se folleuata la multitudine; perche passando per piazza, oue cocro di se folleuata la multitudine; perche passando per piazza, oue cocorreua la plebe al rumore, le lingue lo ferirono co maldiceze pungenti, el i rinfacciarono l'auaritia co parole prodighe di tanta infamia, che lo fecero arrossi esta delle delicate mani di debolisime Donne. Gl'era lanciaro nel volto il loto, che li seruia d'ignobile lotta in quelle calamità; se altri con polue il sporcauari le vefti, augurandoli abiti di mortalità ne Sepoleri, che sono sunesto ricetto delle ceneri; e le non fosse stato protetto da principali Soggetti, diueniua oggetto compassinoneulo del popolo tumultuante.

Esperimento altra commotione nel Teatro, mentre si celebrauano i giuochi Equestri perche essendo morti alcuni, e stimato autore Ceatra della lor Morte, poco vi mancò, che non li togliessero la Vita; e prima non prouasse per mano de gl'Huomini i Strali, ch'erano in pro-

cinto d'auuentarli le Parche, infuriate contro i fuoi falli.

Che però, vedendo fi non ficuto in contingenze sì strane, e dificò intorno la Reggia, che sola stimò capace delle sue reità, altissimo muro, che impediua a qualunque l'ingresso, tenendo appresso se stessioni de chiaui. Credè deludere la predictione dell'Oracolo, che certificato l'hauca

didouer perire nel proprio Palagio; e che i suoi più congionti doueano vnirsi a suoi danni: permettendo solo a più considenti l'accesso. Misero! E qual difesa poteano apportarli le mura, se staua nel suo seno l'Inimico nascosto ? Se'l peccato, che l'affligeua, li trafigeua più crudelmente le viscere, che non facea il ferro de Congiurati Permise Iddio. che Augusta, vedendo sprezzati i suoi affetti, ò perche troppo ingordamente participati gl'hauea al Marito, essendoli allora venuti a nausca; ò perche voglioso Niceforo di lasciare successore dell'Imperio il Fratello Leone, fece troncare i genitali a Figli, procurafle, ch'egli moriffe, e fi feruì dell'opra di Gio: Zimisca, al quale per premio si contentaua con cedere ciò, che lo rendeua contento, ch'era il suo Amore. Questi indotto dall'auidità del Regno, e dal desio d'vn' Matrimonio, che potea. folleuarlo a regie grandezze, s'accinfe all'Imprefa. Fù tirato con vne. Sporta frà quei forti recinti di muraglie dalle Serue d'Augusta, che seruirono, benche sì vili, ad'ardua, e singolare attione; e assieme introdotto nella Stanza, oue' dormiua Nicetoro con fonno, che li rapprefentò vn'Imagine vera di Morte, accompagnato da Michele Burze, da Leone Abalante, e Teodoro Negro. E'suegliato l'infelice da questi co'calci, acciò coll'aprir degl'occhi conosca, essere arriuata l'hora, in cui douca chiuderli, per mai più aprirli; co' manichi delle Spade li fono spezzate le mascelle, e rotti i denti, già che furono diuoratori tanto famelici dell'altrui Softanze; e in fine trafitto nella schiena, si vide vscire: il ferro dal petto, che con larga piaga costrusse a quell'Anima misera la porta, perche partisse. Fù dimostrata la recisa testa a popoli, che secero festa al funcito spettacolo, e in vece di tramandare sospiri dal Cuore per la Morte del fuo Principe, goderono della caduta di così crudo Tiranno. Hauca anni cinquanta fette, quando non hebbe più ne' Vita, ne' Imperio, hauendolo malamente amministrato anni sei, e sei mesi. Poco: li giouò l'Oro rapito, per fatiare le rapine fatali delle rugose Parche, e nulla l'afficurò quel Muro, che potè effere penetrato da ministri della Diuina Giustitia, benche l'humana industria impenerrabile lo credesse.

## GIOVANNI ZIMISCA.



AVEA Zimiíca ancora purpurce le mani per la Morte dell'anteceffore, quando fi prefen-como con el gran' Tempio, per vestirif la porpo-gro. ra d'Augusto; ma Policuto Patriarca li proibi l'ingresso, e ne gobo la Corona, come ad' Huomo per la crudeltà troppo diuenuto feri-

no ; quale in fine impetro, con promessa di seuero essiso ad'Abalante, e Teodoro, ch'erano stati i Stromenti

. .

### 218 La Monarchia d'Oriente

zanza, di quella funcita tragedia: con laceraméto in molte parti del Libro, che
dacretaus, nó potere alcuno effere eletto Vefcouo fenzal di lui cólenfos
& epulfione dalla Reggia di Teofanona, Dóna così crudele: che fú cóccioro finata nel Precone/o; reftado i fuoi penfieri falliti, che in vece di godere
vn'nuono Rèperdel fantico Regnoche poffedeus: e quando fitimatu di

June de participare gl'altrui apleffi, fù auninta dalle catene rigorofe di Seruitù,
Affunfe a parte dell'Imperio i Figliuoli di Romano, fucceffori legitei.
Segib. mi della Monarchia, benche efclufi dall'odio dell'eftinto Niceforo, alintro... lora di tenera Età; con raro effempio dell'humana ambitione, che cerca fempre d'accrefcere, non di fiminuire il comando, nè può fopportare

· lora di tenera Etaicon raro ellempio dell'humana ambitione, che cerca ſempre d'accrefecte, non di ſiminiir el comando, nê può ſopportare
vguaglianza, quando conoſce la ſuperiorità. Commiſe il gouerno a Baſilio,come a quello, ch' era verſatiſſimo ne maneggi . Allontanò dalla
Corte i Coſanguinei, & Amici di Niceſoro, e richiamò quelli, ch'erano
ſfiati da Niceſoro allotanati; Tato ſono le terrene viciſſitudini d'incoſitaza ripiene, che ſi ſcorgono ſolleuati quelli, che primagiaccano, ſi vedono a giacere coloro, che otteneu ano i principali poſti del comandaro-

Fù relegato nell'ifola di Lesbo Leone, è l di lui Figliuolo Niceforoccodannati a diuenire ciechi, per hauere tentate nouità, che dispiacquero a gl'occhi di Cefare;ma:mutò la sentenza, comandando a littori, che solo longesse di comi del lume; quale finta cecità, che doues illuminarli la mente, acciò sosse vissuita quieti, il i priuò affatto della cogntione del proprio Stato, mentre di nuouo tumultuatono, e meriteuoli si

resero di tenebre reali, non apparenti.

Furono fingolari le vittorie riportate de Barbari da questo Cefare. A' persinassione di Teodoro Monaco, Vescouo d'Antiochia, espurgò l'Orie, te dalla Setta pestilentiale de Manichei, e li mandò ad'abitate nell'Occidete i Filippopoli, acciò vna volta haussifero ritrouato i loro fassi Dog. mi Poccalo-Scacciò i Saracent dalle Mura della Citrà d'Antiochia, quale haucano ridotto coll'assedio in graussisma pussiti e hauendo mandato contro quelli I Duce della Mesopotamia, che apportò a gl'assissione contro quelli a Duce della Mesopotamia, che apportò a gl'assissione contro quelli numera Sarane, Capitano de gl'inimici, onde, benche superiori di numero, numerarono più ferite, che lancie, che li trassisse o Dardiche li diedero la Morte.

Crudelifima fü la guerra, che li moffero i Rofsj, e Bulgari affieme vniti, fotto la condotta di valorofi guerrieri Barife, e Romano, che per gl'impulfi di Calociro s'accinfero a valorofo combattimento. Giorprouide le fue Squadre di Barda Sclero, decantato Duce, Fratello dell'eftinta Moglice, l'imuià a combatterli. Era però maggiore il numero de Barbari, che componeuta vu'mifenglio di Bulgari, Pacinazi, Sciti, e Turchi, allora abitatori delle Pannonie, eficido venità afferita da tutti, che cotaffeto reccto mila Soldatico' quali faccheggiarono la Tracia, inondando,

quasi locuste, le campagne con innumerabile gente.

Sclero alla vista di tanti Nimici non vedea come poter trionfare; conoscendo però i suantaggi, che sourastauano alle sue Squadre, quasi cautelato Duce, si seruì delle militari astutie, già che non potea militare per lui la forza . Da vna parte assalì soli i Pacinazi , che nella separatione da gl'altri restarono parte presi , eparte perfi . Co' gl'altri se non vitò in tutto il combattere , lo fece con tale rifferua, che si conseruò illeso. In persona propria operò proua di gran' valore; poiche certo valoroso Nimico, conoscendo Sclero, che andana animando i fuoi, lo percosse aspramente. nel Capo, anelando al trionfo; del che Sclero Idegnato, pure nella testa colpi l'ardito assalitore, e lo diuise in due parti. Ciò veduto da Barbari, non sapendo a qual partito pigliarsi, credendo, che al loro Capo parimente farebbe accaduta la stessa infelice caduta del suo Duce, atterriti, e spauentati, si diedero per saluezza alla fuga ; benche infeguiti dall'Efercito di Cefare , molti restarono vccisi, & altri Schiaui; e se le tenebre della Nottenon rendeuano Nottole acciecate i trionfatori, restauano tutti ò morti, ò prigioni . Riportarono adunque i pochi vna vittoria. fublime di molti ; & vn' Esercito , a gl'occhi d'ogn'yno formidabile, diuenne ludibrio della Fortuna, ch'è cieca.

Mentre l'inimiche Squadre combattono Gio: in aperte Campagne, benehe con poca profiperità, non mancarono d'oppugnadi la Vita infidie nafcoffe, & occulte in Cafa poiche Barda Foca, Figliuolo di Leone, abbandonata la Città d'Amafia, che gl'era stata destinata per l'oftinata fua fellonia, quali carcere, inuas Cestara nella Cappadocia, e si fece gridare Imperatore. Speci subito Cestacordini a Scleto, acciò condottosi nell'Oriente coll'Esercito sacesse esperimentare la temba a Barda, doue proua il lucido Pianeta la culla. Arriua, Scleto in Cestarea, e manda contro Barda valorosa Squadra, della quale essena della cupa estima contro Barda valorosa squadra, della quale essena para del colorio del colorio del colorio con muta la Scena a fauore del scelerato. Esotato intro Barda da Scleto ad vinilarsi sa d'Augusto, ottene in dono la vita, e diuenuto professor

Preparò Gio: la seconda speditione contro i Rossi, parendoli, non douetti la sciar crescere va l'inimico così grande, e valoroso, che potea col tempo cagionare decrementi all'Orientale Principato, e a se stessio granussimi danni; Guerra, che quanto su disticule a superarsi, tanto su facile ad'eternarso. Si partì senza tardanza di Bisantio Gio: in tempo di Primauera, che li seruì d'augurio a nuoui trionsi nella rinouatione, che facea la Terra allora de

di Religone, Chio li ferui di Chioftro.

a moui trionti nella rinouatione, chefacea la Terra allora de fuoi foaui germogli ; e all'improuifo affalì la gran' Città E e 2 di di Perfilaben con cinque mila pedoni, e quatro mila Catalli, Viciti i Cittadini per fcacciare gl'affalitori , reflarono in parte trafitti dalle Spade Celaree, fi come molti prefi, e fugati ; effendo ftati prima incalzati altri otto mila delli (teßi; che all'apparir delle legioni di Gioritudatono le spalle, no hauendo coraggio per rimitarli? I volto. Nel feguentarono le spalle, no hauendo coraggio per rimitarli? I volto. Nel feguente giorno sopratuenendo con vigorosi aiuti Bassilio, furono auticintate alla Città le Scale, per le quali ascendendo i Soldati, vecisero molti Barbari, che statuano sopra le mura a fare le fentinelle, quali esperimentano la Morte prima di vederla, & aprirono le porte, accio potesse entrare per quelle l'Esercito, peruenendo assieme con quelli la vittoria nella Città, ce rischi smoda, e sublime. Bursio, Rè Bulgaro, resto prigone in quella fanguino sa fattione, se bene subito licentiato da Cesare, e liberato dalle catene; assendo, che co' Rossi e gli combatteua, e non co' Bulgari. Attione, che meritò molta lode, e sublimò il di lui merito appresso della catene; assendo con con con la della catene; assendo, che co' Rossi e gli combatteua, e non co' Bulgari.

Nella presa d'yna Fortezza, che per la qualità del sito, e quantità de ripari rendeua sopramodo difficile l'Impresa, aunifiti i Soldati, su egli l primo a cimentarfi in quell'espugnatione; non potendo poscia riculare gl'altri di fare lo steffo fenza loro grande infamia, e di non profeguire il combattimento ad' imitatione del Principe, sempre principale nelle fariche. Di qui si portò in Dorostolo, reale Città, done Sfendostlabo, inimico Duce, teneua in quel tempo per ficurezza gl'alloggiamenti. Iui ambedue gl'Elerciti, perche si trattaua ò di grandi acquisti, ò di somme perdite, dimostrarono quanto potesse la Destra armata, quando agitata viene da stimoli del surore, e quanto bramoso sia l'Huomo di libertà, e di Stati. Fù vguale il valore per tutto lo spatio del giorno, e sino che rifplendè il Sole, allegro spettatore di così prodi campioni, mai comparuero ortori di mancanza, e di perdite; ma nell'auuicinarsi la. Notte miraronoi Rossi amatate di tenebre le loro Squadre coMorte, fu ga, e prigionia di molti. Durò nulladimeno l'affedio fessata giorni fotto Dorostolo, nel quale i Barbati destituti d'ogni soccorso,nè mai abbandonati da crudelissima fame, stabilirono di nuouo esperimentare i frutti della battaglia; sperando ò di morire con gloria col ferro alla mano, ò di trionfare delle vicine miserie.

Nel cobattimento conoícendo Giorch'era difauatagiofo per i fuoril luore, cifendo troppo rinferrato, e frettor, comando a Duci, che haueflero col retrocedere condotte in Campagna aperta le Squadre, come tofto efeguirono. Quelto moto di ritornare addietro diede motiuo a Barbari di credere, che fuggiffero i Greci, e ciò ch'era prudenza, folle difperatione; onde con empito tale gl'affalirono, che fe la diuina, affillenza non gl'haueffe protetti, farebbeto flati profitati; effendo in guerra ogni pieciolo progreffo vantaggio fingolare de gl'Inimici. E'co. flante opinione, che'l gloriofo Martire S. Teodoto, d'abito bianco a m-

mantato fopra valoro fo Polledro, in ogni luogo fcorrendo, facesse innenarrabili proue a fauore de Cristiani, da quali in quel giorno stesso fa celebraua la di lui sessimi a. Consula dal diumo potere, e dal braccio di Campione sì valoro fo la multitudine de gl'Inimici, cadè la maggior parte in Terra estinta, & estinse col sangue proprio de vincitori la sete, c'altra parte restata auuinta dalle catene, diuenne glorioso trosco della Virtù di Cesare, e della protettione celeste.

Ringratiò Giocco voti del Cuore il Santo per l'affidenza in tanta opportunità preflata) e acciò foffe riufeito perpetuo l'offequio, gl'erefle venerabile Tempio nella Città d'Eucania, oue giaceanole fue infigni reliquie, e comandò, che a perpetua memoria di così egregio fucceffo, accaduto per l'interceflioni di Teodoro, quella Città foffe appellata Teodoropoli, perdendo il nome primiero. Seguì pofcia glotiofapace frà l'una, e l'altra Natione, bauendo imparato Sfendofilabo a fortocfriuterla col proprio fangue, e con quello di tanti Cittadini, acciò

fosse stata perpetua.

Ritornó dopo l'illustre satto in Costantinopoli Cesare incontraodall'Ordine Sacerdotale col suo Patriarca, e da quello del Senato,
che, osferendoli multiplicate Corone, applaudirono a gl'innumerabili
riportatitrosei, e sopra regia Quadriga, tirata da quatro bianchi Casalli, pari nella velocità del corso a quelli del Sol e, vollero guidarlo al
trionso. Egli però contento d'un' solo Cauallo, comandò, che soste condetta l'Imagine della Vergine, Madre di Dio, con pomposa celebrità
sopra quel Carro, che in simil modo li riusci più caro, e più grato: e a.
chi era stata causa principale della vittoria attribuì gl'effetti delli dounti honori.

Auant?! finite de giorni suoi pose sine ad' altra norabile speditione contro alcune Città; quali in tempo della sua lontananza, e per altre cagioni haueano scosso il collo dal giogo dell'ybbidienza, e s'erano ribellate; perche di nuouo a forza di serro, e di statica le cossinisca al Vas-falladgio primiero, e accrebbe all'Oriente quei fasti, de quali andaua di contro per tante attinenze, che quasi membri principali, s'erano 'al-

Iontanate dal Ioro Duce.

Se la mano di Gio: fù in altri ministra di Morte, esperimentò la propria lingua Stromento della sia, che infelicemente colpillo». Quanto seppe bene regolare la prima, tanto meno pote tenere in ybbidienza la seconda. Quella pose il freno a barbare Nationi di Rossi, di Bulgari, e daltri, ma questa non si valeuole a raffrenare se stessio. Quella, pet hauteroprato assai, fù lodata, questa, per hauter parlato troppo, s si bissimata. La mano li dilato l'Imperio, la lingua glie lo tolse. Lo rese immortale la mano, lo condusse a confini di Motte la lingua; Poiche Cesare nel ritotnate a Casa, conseguir gionori delle debellate Città, ritro-

### La Monarchia d'Oriente

nandofi frà Anabarza, e Podando, vedendo fertilissime possessioni, e Terre, e frequenti Castella, e intendendo, ch'erano tutte possedute da Basilio, suo Cameriero, molte ottenute da lui stesso, & altre da gl'anteceffori Cefari, fe ne' dolfe, dicendo, non effer douere, che vn'Eunuco hauesse reciso tanti beni ad'altri, per beneficare solo se stesso; e che copia sì grande di beni, ch'era collocata in vn' folo, diuifa, potea pro-

uedere alle necessità di molti. Ciò fu riferito a Basilio, e assieme ferito con piaga troppo letale, che cominciò a temere di non perdere in momenti gl'acquisti di tato tempo. Credè, che le parole di Cesare potessero conuertirsi in Saette, e i suoi detti diuenire diti valeuoli a toglierli ciò, che godeua; onde cominciò a machinarli la Morte, che li stemprò col veneno nel Vino, acciò li riuscisse più dolce; beuuta da Gio: a poco a poco la letale beuanda, cominciarono a mancarli le forze, a languire l'Animo, e finalmente a fepararfi l'Anima, per vnirfi'l Corpo alle ceneri di tanti Augusti, che violentemente perirono; non hauendo potuto Imperio si vasto esentarlo da fulmini, da quali fi conoscono liberi gl'abitatori poueri delle Capanne.

Lasciò eredi dell'Imperio Basilio, e Costantino generatili da Teodora, Figliuola di Costantino Porfirogenito, che riceuè per Sposa nell'anno secondo del suo Principato. Maneggiò le redini del Greco Imperio poco meno dell'antecessore; lo resse però meglio di quello; ma lo perdè con modo infolito, e funesto, come sù involato allo stesso. Principe, ch' entrato indirettamente nella Monarchia, la gouernò da Imperatore giusto, non da Tiranno. Ambitioso nel pretendere il Dominio, ma vmile nell'esercitarlo. Odiato da gl'Huomini, ma in fine fauorito da. Santi: e che vinfe gl'Inimici più colla mano amica del Cielo, che coll'inimica de fuoi Soldati.

#### XXXXVI. BASILIO II. Porfirogenito con COSTANTINO VIII.

Anni di Crifto.

Cedren.



222

ERMINATO l'Imperio di tanti Tiranni, che con violenza occuparono il comando, se bene non terminò la Tirannide le fue violenze, fi deuoluè per eredità a Basilio il Principato; perche'l Fratello Costantino, lasciato a Basilio il gouerno, si lasciaua reggere. dal fuo genio pigro, e lasciuo. Cesare legittimo quanto all'elettione, ma spurio quanto a molte operatio-

ni, che esercitò. Non s'introdusse, come gl'altri Tiranni, al Solio, ma. regnò con Tirannia, come gl'altri. Fatto vero Imperatore, ma in fatti Curopai vero Tiranno. Giouine d'Età, perche non passando gl'anni venti due,

pote-

poteua giouare la Monarchia, ma col giouarla l'offese. Frà gl'altri Viti, che ricettati furono nel suo Cuore, ottenne il luogo principale l'auaritia, dalla quale più si lasciò dominare, perche più se li rendeua Seruo. Questa l'indusse a togliere le Sostanze a popoli senza riguardo alcuno: decretando, che i tributi de poucri, che moriuano, fossero pagati da ricchi, che viucuano: non volendo, che l'ingorda Morte li toglieffe ciò, che concedeua alla fua ingordigia la Vita: impositione appellata Allelengio; e benche se ne' querelassero molti, e l'ammonisse Sergio Patriarca della Legge iniqua, egli perseuerò nel rigoroso Decreto.

Accumulò tant'Oro, che fu opinione, che hauessenell'Erario ducento mila talenti d'Oro, non essendoui numero delle monete d'altre materie, che possedeua. Era così grande il peso de raunati Tesori, che non essendo valeuoli a sostenerlo le muraglie grossissime delle sue Stanze, lo sepelì in Terra, portandoui'l Sepolero, oue' conosceuan' la nascita: Hauea Canestri smisurati, ripieni di pretisssime pietre, e, d'inestimabili gemme. In somma si vuotò l'Oriente di Summe indicibili di dinaro, e d'altri pretiofi aredi; che rendendoli pieno ogn'angolo della. Corte, non li riempirono il Cuore, che d'auuantaggio nè sospiraua gl'acquisti:

Ostinato ne propri consigli non volca vdire i pareri de dotti, parendoli, che solo senza l'assistenza d'alcuno potesse presiedere a tutti. Odiò le Virtù, asserendo, essere i Studj stadj di fatica, e di niuna vtilità. Stimaua infipienti i Sapienti, e come tali, gl'aslegnaua gl'yltimi maneggi dolla sua Reggia, solleuando gl'Ignoranti a cariche maggiori, e alle Prefetture; mirandosi a suoi tempi togati gl'Asini, e la Sapienza.

auuilita.

Hebbe due aspre ribellioni de suoi ; La prima su di Barda Sclero , Duce dell'Orientali legioni, in quei tempi potentissimo nell'Oriente, e patentissimo ricetto dell'ambitione. Questi si credè offeso, per essere stato priuato del grado, e molto più del grido di Grande nella Monarchia; onde congiurò contro Cefare; e hauendo le militie fauoreuoli a suoi cenni, su chiamato Augusto, coronato del reale Diadema, e ornato di Scarpe purpuree, come allora costumauano gl'Imperatori. Vniti seco altri Compagni della Congiura s'inuiò verso Costantinopoli, perfuadendofi facile a riufcire ciò, che con troppa facilità bramaua; e benche fosse da molti esortato alla cognitione del proprio stato, e in particolare dal Vescouo di Nicomedia, negò poterfi spogliare di quel. le vesti, delle quali vna volta era stato ammantato; quasi che l'opinione d'effere tacciato per incoftante, lo perpetuaffe nel male.

Fù spedito contro di lui Pietro Eunuco, Figliuolo di Foca, con Squadre in numero, & in valore spettabili . Arrivati gl'Escreiti a Lipara, vennero con gran' furore alle mani, e benche nel principio combattef-

## 224 La Monarchia d'Oriente

fero con valote i Cesarei, restaron in fine preda del ribello con presa degl'alloggiamenti, Morte di molti, e sacco di grande stima; dittenero parimente Patroni di Zamanda, Città popolatisilima; chi esquendo la Fortuna del vincitore, non vergognossi ribellatsi al sino vero Signore. Bassiio all'auniso di tanta strage, benche si strugeste pel dolore, satutili d'Animo, anzi spedi altra coraggiosa Classe, assistiti da Leone Protouestiato, con autorità suprema di gouernare g'interesti di guera, e di pace a sio modo; Carica da Latin Dittatura appellata, e commo Generalato da gl'Europei. Questi con maratigliosa prudenza procurò d'espugnare prima co' dinari, che co' danni, le volontà de Soldati; equas si oli stata gema li riuste, perche affalendo l'innico Duce in tempo di Notte, tirò a si molta multità, e lasciò Selero in pericolo gtande direstare captiuo, ma gl'assissi la Fortuna, perche mandando contro Leone Michele Burze, e Romano Patricio Tatonite, restre districtorios, e

diuenne suo prigione Leone.

Conoscendo il presidente Basilio, che i terrestri cimenti erano tanto funcsti, determinò di tentare, se nel Mare, ch'è così labile, hauesse potuto esperimétate più costate la Sorte del guerreggiare: e così li successe; perche l'Armata di Cefare, feguito fiero conflitto, vinfe, e fuperò quella di Sclero, & espugnò la famosa Città di Nicea, oue su mandato Erotico, per presidiarla con Soldatesca. Volle Sciero a forza d'Armi espugnarla, troppo importandoli vn' nido così glorioso; ma amando la salute de suoi, che staua per pericolare ne gl'assalti, tentò vincerla colla fame. Erotico però lo delufe, perche fece vedete a Schiaui nimici i Granai pieni di biada, benche fosse arena, coperta di grano: e poscia dandoli la libertà, ordinò, che riferissero a Sclero, che non potea vincersi colla penuria vna Città, che godena ogni copia di cibo, e'l pregio d'inuitta . Li fece di più auuisare , ch'egli sarebbe stato per seguir le suc. parti, e per aprirli le porte, se assieme co' suoi hauesse ottenuta sicurezza se libertà di partire. Non seppe Sclero negarli ciò, che li prometteua senza spargimento di sangue singolare vittoria; se bene vicito Erotico, & entrato Sclero, conobbe, ch'era stato ingannato: e che s'era. feruito l'Auuerfario del fabbione per vincetlo; hauendo finto pullulare. il grano sopra sterili arene, ma molto più la sua prudenza nell'vrgenze imminenti.

Bafilio, per apportare all'Impetio, a cui affifeua, la fospirata pace, e a Cesare, che hauea alla sua vigilanza demandato il gouerno, il trionfo del contumace ribello, richiamò dall'essilio Foca Barda, hauendolo prima obbligato con giuramento a seguitare l'Insegne Imperiali, insigni per l'Aquila generosa, che le guidaua, e a non partirs da suoi volerie lo mandò contro Seleco, quale, nella Campagna Amoria assalaendo lo con euento più fortunato dell'antecessore, lo superò con successos si

faufto, che disperò di mantenetti nella condicione bramata ; Nel feguente giorno commiferando Sclero, e Foca la Morte di tanti innoenti, che per i loro capricci periuano, si fiabili di perdonare al sangue, eche i foli Duci combattendo, hauessero reminato quel periglioso cimento; Venuta l'ora statale , Sclero primo auuentò contro Foca la.
Claua, quale, coll'abbassari del Capo, declinò il colpo, e solo recise va,
orecchio del sino Cauallo ; ma Foca così auuedutamente slanciò la sua
contro di Sclero, che percuotendoli! I Capo, cadè attonito sopra! Cauallo, e dag l'affistent Amici solleuato, si condotto ad' vn' fonte vicino, perche rinueniste; ma, se si m ondò dal sangue, che li caturina,
anondal rossore, che li cagionò la vergogna, che più tosto gl'intorbidò
l'Acque, e deturpò la Fama.

Mentre Sclero attende ad'alleggerir fi dal colpo; il di lui Cauallo, famofo in quei tempi, appellato Egittio, alleggerito dal Patrone, corrè infanguinato frà luoi. Velfù quella vista di molto tetrore l'Efercito, che, credendo morto il suo Duce, anuinò così spauenteuole timore nel petto, che si diede a vilissima suga, benche non potesse suggiure la Squadre animose di Poca, che gagliardamente l'inseguirono con prigionia,

& vccisione di molti.

Sclero perduto d'Animo, e folo da veemente disperatione animato, s'incamino nella Persia, e si ricourò in Babilonia appresso Costo co gletaunazi miserabili delle sue genti, e gran copia di gemiti. Bassino atuniato del successo, con lettere di mano propria pregò Costo à confegnati l'traditore, per segnalare maggiormente il suo trionso; ma conoscendo Costo è, che nel tempo medessimo Sclero hauea riccuute lettere dallo stesso concui li prometteua il perdono, sedomo lo spirito ribelle, si sossi concui li prometteua il perdono, sedomo lo spirito ribelle, si sossi concui li prometteua il perdono, sedomo lo spirito ribelle, si sossi concui li prometteua il perdono, sedomo lo spirito ribelle, si sossi caro in cui entrato, si si servi la carcere di sicurezza; e non persò il Capo, capitando nelle mani di Cesare, come li farebbe auuentuo. Cost termino rebellione tanto pericolosa co soliti pericoli de gl' inselici ribelli; se bene non pose termine l'Animo superbo di Selero ad' aprissi non solo la porta, ma la strada ancora a quella Dignità, della quale si sptessimenta degno.

La feconda Congiura fù di Foca Batda, che effendoli flato mezo per fuperare quella di Sclero, reintegrò le di lui anguftie col man-camento di fe medefimo. Nella feguente forma feguì la diforme fua ribellione; samuele, Rè de Bulgari, hauendofi flabilita la Corona di quel Regno in Capo colla recifione di quello di tre Fratelli, vedendo i Soldati Cefarei trattenuti dalle discordici cuiuli, non pote trattenerfi in concordia ne' propry Stati; and ad quelli y(cito). Saccheggiò le principali Prouincie Occidentali,

che apparteneuano all'Orientale Monarchia, e di molte diuenné Signore, vfurpandofene con ingiultiria il posseso. Che però bramoso Cefare di reprimere l'audacia del temerario Nimico, determinò combatterlo, e in persona assalirio. Si parti dalla Reggia, ma fenza communicare le determinationi ad' alcuno, & entrò ne' confini de Bulgari, lasciato Leone Melisteno ad' afficurare i passi de luoghi. Principiò la guerra coll'asseso di Sardica, tenendo la presa di quella. Città impresta ardentemente nel Cuore.

Rifolitione così ima[pettata, e da niuno penetrata, arecò pena a Cotoftefano, Domeftico delle Legioni, & eftremo dolore; perche concepi efere dilprezzato da Cefare, & efere riputato di niun coraggio; onde ftimolò le ftelso a procurare la di lui ruina, e a ritardare le vittorie, che quello fi fupponeua ficure. Finfe, che Leone Melifseno, inuaghiro della luce del dominate, có fretra corresse in Bisatio, per occupare la Sede dell'Imperio, metre Cefare fede a nelle Capagne; e che, le faiciati i Bulgari, non fosse fubbito ritoratos addietero, per inuestiri dell'altrui Regno,

farebbe spogliato dal suo.

A Foca s'vai Selero in quei tempi fless yesto dalle Babilonie carceri , per l'incursioni state contro i Persani da Saraceni ; che pet aumentareil suo partito, gratamente l'accolfe, & accarezzò ; ma di lì a poco tempo non fidandosi d'vai Huomo infedele , lo fece tenere autimot dalle catene , e così solo per se medessimo occupò la Tirannide . Foca intanto , mandato a Crisopoli Delfino Patricio con la maggior patte delle Squadre , col restante dell'Esterito peruenne in Abido , per osseria gl'uenni dell'Autuerfatio. Cesare , che vide dimidiati gl'inimici, vnite tutte le forze, egli in persona si portò contro Delfino, quale sinalmète vinse, e lo cosìccò sopra vni palo, acciò col l'immobilità di quel legno hauesse deposito il desiderito

qċi

del Regno, e la volubilità de pensieri; e hauesse imparato a morire da Rè con vn'bastone, che quasi Scettro, benche ignobile, lo solleuò sopra

gl'altri; già che viuendo non potè peruenirui.

Andópolcia col Fratello Costantino contro Foca in Abito. Scielto il tempo del combattimento; e preparate le Squadre: mentre vuole Foca combattere Basilio, che giraua intorno a suoi,efortandoli al valore, e alla costanza della battaglia, fettolosamente correndo,cadè,e cedè a Fati: calpestato dalle genti di Basilio col morire ritrouò fotto vilissimi piedri feretro, quado volea sopra l'altrui teste il tessiuto Diadema. Morto Foca,e restato senza Duce l'Escreiro,quasi Corpo senz' Amina, si vide in ogni parte languire, restato a discrettione di Basilio, che sattò la sete della vendetta con molto sangue; riempi le prigioni con molti captiui.

Insuperbito Cesare per l'altrui abbassata superbia, e vedendosi di geminata ribellione vnico trionfatore, rifuegliò spiriti temerari, & esercitò attioni crudeli, e barbare. Toccò il suo sdegno, quasi fulmine, anco l'infelice Presidente Basilio, che lo ridusse in cenere; e benche santo hauesse oprato per la Corona, smarri in vn'baleno la memoria. dell'opra, e si scancellò la ricordanza di fedelissima Seruitù Fù priuato dell'amministratione dell'Imperio, proibito di sourastare a negoti, rinchiuso in Casa, e in fine anco da quella estratto; che pure in tante calamità potea seruirli di sollieuo, venne relegato altroue; rigorosamente elaminate le sue attioni, furono censurate, calunniate, e recise, e acciò che nulla a tanta barbarie mancasse, fu spogliato de più pretiosi addobbi vn' Tempio, da lui edificato; come che la Santità stessa potesse essere profanata da vn'Huomo, creduto dall'altrui irreligione sacrilego; denudato di ricchi doni, anzi d'alcune colone di pietra d'inestimabil valore; acciò i fassi fossero testimoni dell'ingratitudine di Basilio. Poueri Cortigiani i che ad' vn' sol' soffio di vento dinentano bersaglio del Patrone, e perdono il vanto di Fedelije la Seruitù prestata per lunga serie di tempo, non manca renderli odiofi alla gratia del suo Signore in momenti. I Principi, che pretendono essere similia Numi, vogliono, che le proprie attioni siano alla loro Virtù tribuite, ma gl'errori a gl'Aulici s'ascrinono, per dimostrarsi indefettibili nel gouerno. Costernato da tanti trauagli Basilio, e appresso nell'Anima da. crudele dolore, cedè alla fatalità del Destino, e riceuè quella sicurezza di riposo nel Sepolero, che non potè godere nella Reggia.

Conobbe in quel punto l'Imperatore Basilio d'essere vero Monarca; perche vide superatig l'Emulia morti quelli, che merti maggiori ostetauano in Cortes de allora solo imparò a regnare Giudicò irremissibili delitri le delitie in yn Principe: le vesti yane sciocchezze di giouenti, e'l lusso luso della ragione; così deposti in parte gl'errori passati; non

mancò vestirsi di qualche Virtù, che fosse degna d'Augusto.

Seguita la caduta di Foca tiflorfe Sclero e nell'affrer rinferrato quello nell'angustie d'ofcura tomba , questi godè la luce di libertà , ma fi luce , che gl'ottenebrò la mente colle caligini dell'ambitione ; perche sperò di nuono il Principato , benche altre volte l'hauesse condotto all'vitime stalità de disperati . Corretto però da. Bassilio: conobbe non essere quello il calle retto per condunti al Colle maestoso della quiete; tanto più , che la canitie del crine li dimostrana impossibile poter fruire l'aurea; Età dell'Imperio, in cui egli hauea più bisogno di bassone per sostemere le membra , che di Scetttro , per gouerna come Capo ; si gettò a piedi di Bassilio , oue con sicurtà restarono gettati i sondamenti più stabili disse grandezze: e accossatosi alla gratia di Cesare, cost stimabile , s'afficurò di non douer più cadere. Ciò sia Bassilio parimente augurio di somma selicità, per esseri la sigue delle siu even, quate brambitio so, che si tante volte per spargere il siague delle siu even, quate brambitio s' per per pargere re li sague delle siu even, quate brambitio si pegnere la sete dell'imperate.

Confegui altre fingolari vittorie con celerità tale, che'l termine d'vna era principio; d'vn'altravinse Gregorio, Fratello di Dauid, Pricipe dell'interiore Ibernia, aftringendolo a non paffare i ftabiliti confini; riceuuto in pegno il più caro tesoro, che possedesse ;qual'era il Figliuolo. Entrato nella Fenicia represse l'audacia del Principe Tripolitano, Damasceno Tiro e Beritio, che deuastauano le vaste campagne d'Antiochia con iatture grauissime de miseriabitatori, che surono parimente costretti dare testimonio sicuro della lor Fede, Col valore di Niceforo Vrano, Prettore de Stati Occidentali, vinse Samuele, Principe de Bulgari, che elato pe'l paffato auuenturato fuccesso, rendeua auanzo infelice delle fiamme, e del ferro non folo la Macedonia, ma la Tracia, la Grecia, e lo stesso Peloponenso; poiche Vrano in tempo di Notte, passando per le parti più basse innondantissimo fiume, assalì all'improuiso i Padiglioni di Samuele, ferendo grauemente quello, & il Figlio; che sarebbero senza difficultà diuenuti prigioni de gl'Inimici, quando fra' morti Cadaueri nascosti, non si fossero conservati viui colle liurce della Morte: e nella fuga dell'Anime da Corpi non si fossero resi animosi.

Prefe colle mani de fuoi Greci molte Caffella, e la picciola, e grande. Perftalaba, con Plifcoba, come Berrea, e Serbia, con prigionia di Nicolò Duce, che di piccio liffime membra ornato dalla Natura, oftentò molto valore nel conflitto, Xauuerrò, effere la Virtù vnita più forte di fe-

ítessa dispersa.

Mentre espugna Basilio personalmente Budina; Samuele assalta Adrianopoli, che allora co'salti degiuocatori scherzaua: etolte le merci, che si vedetiano, si coprò vina preda d'inestimabil valore; Bassiio ritomado a Bisantio, dopo i riportati trions di Budina, ritrouandolo al fiume Assii ritrouandolo al fiume Assii ritrouandolo al fiume Assii ritrouandolo al fiuso ni, edissipamento al fatto l'Oste nimica. Nobilito la vittoria colla presa. di Scoppia, principale Città, consegnatali da vin Principe Bulgato, che la custodius; il che maggiormente affisse l'Animo angustiato di Samue-

le per vederfi tradito da fuoi più cari. Riuscì questa guerra Bulgarica, come quella d'Ercole coll'Idra, che. quando pareua estinta, allora prodigiosamente pullularono l'ostilitità. Samuele, procurando di tenere i Cefarei lontani, acciò non andaffero in propria Casa a combatterlo, muni, e fortificò i passi, per impedirne l'ingresso; ma Basilio nella disperatione sicuro, enelle difficoltà maggiori facilitandosi l'Imprese, superò i Monti, e rese pratticabili le stradepiù anguste, per le quali condusse le Squadre; che nell'improuiso asfalto superarono gl'Inimici con Morte, e carcere de medesimi; Con fatto così illustre restò disfatta la Bulgaria: appena saluatosi Samuele nelle sciagure comuni dell'infelice popolo. Restò però trionso così gloriofo denigrato da barbara crudeltà, efercitata da Bafilio contro l'oftiligenti;poiche,restati quindeci mila Soldati suoi prigioni, a tutti sece cauare gl'occhi, affegnando alle Centurie vn' Duce monocolo, collascorta del quale li rimandò a Samuele, suo Principe. Fù maggiore la cecità di Cesare in attione sì fiera, che non vide, oue lo precipitaua la sua gran' crudeltà, che quella de miseri Soldati, quali hauendo perso la luce, se inciampauano nel camino, non era sua colpa, ma più delle tenebre

A' spettacolo così sunesto diuenuto tremante nelle membra, e lagrimaten e gl'occhi Samuele, non hauendo sorza di mirate immanità tanto gradenell'humana natura,ne' sospiri per degnamente deplorarla, cade in Terra, e pe'l dolore morì; Restato il Regno a Gabrielle, suo Figliuolo, che parimente Romanos'appellaua. Conoscendosi con cuidenza, che gl'accidenti, quali ordinariamente accadono, riescono alle volte tolerabili da gl'Animi sorti, Schanno i Mortali inuitro il Cuore, che non piange, ma ride alla comparta dell'auuersità; ma le disgratie de suoi atterrano chi è composso di Terra, e non si vanta dell'Immor-

talità per Scudo.

di Bafilio che delle loro.

Diede l'vitima mano Bafilio alla destruttione del Principato Bulgato, quado Gio:Bladistlabo nell'assedio di Durazzo co inselicità si vintoce corresto à suo i picali Maria, Sposa dell'estinto Giorco tre stuoi Figlinoli, & altri Consanguinei, e Dauid, Vescouo di Bulgaria, li consegnarono tutto quel vasto paese; quale, benche crudele, comparì le sciagure; e folleuò gl'oppressi, quanto hauea pe'l passato oppresso i solleuate; conferedo l'onore del Patriarcato, & altri somi fauoria Figli di Maria.

Rip-

### 230 La Monarchia d'Oriente

Ripportata così fegnalata vittoria, e tolto all'Orientale Imperio It-Inimico maggiore, che l'hauea per l'addietto affiitto, e accrefciuto di stati confiderabili, riconobbe Cefare da celefti fauoti'l Irionfo, e chenon potca fenza l'aiuto diuino tanto fare il fuo ferro; il trasportò in Atene a ringrariare la Vergine, offerendo sù l'Arta fagra, oue il riucrina, p pretiofi doni: e poscia ritornò in Bisantio con applauso vniuersale de, popoli.

Liteflauano; per lafciare in pace la Monarchia auanti l'occaso de fuoi giorni, altre Nationi nimiche da superarsi; e questi furono i popo-li Crabati; e Sitmi; che con breui combattimenti riccuerono lunghi cruciati; e si fottomisero alla Soggettione di Cefare, per non essere momessi dalla fua Spada. Lo stessi co de popoli abbagi; delle ribellioni di Sifia, e di Nicesoro, Figliuolo di Foca; quasi che sosse destinata, dal Cielo la sua Destra per la distruttione de ribelli, & oppressione degl'inimici.

Tentò altre speditioni nella Sicilia, per non lasciare alla sua Virtù cosa alcuna intentata; ma i suoi generosi pensieri surono disturbati dalla Morte, che l'assali in quel punto, che con tanto valore trattaua i nego-

ti del Regno,e in mezo al furore ferillo.

Mentre staua per spirare, li su portato in dono da Alessio Abbate il sagro Capo del Precursore del Redentor del Mondo, che dimostrò col·l'indice della mano ciò, che l'Eterno Padre dice colla sua voce; stimato da Bassio pe'l testoro più pretioso di quanti nè possedesse. Contracambio sauore così singolare, dichiarando Alessio Patriarca Bisantino, escendo allora spirato l'antecessore Eustatio: e'l Capo del Precursore gi'infinuò il corso ad vna Dignitàsi cospicua.

Conceíse a Bafilio il Cielo lunga Vita, e lungo Principato , perche viíse, regnò ani fertata due, e sendo nato alla Corona, e alla culla. Imperò cinquata anni fenza l'alfidenza d'alcuno, il rimanente col Padre, con Foca, e con Zimifca. Cefare per molte doti riguardeuole; se non ha-

uelse tanto filsato lo fguardo nell'altrui Softanze.

A cui fu più liberale il Cielo di gratie, ch'egli non fu di fauori a Sudditi. Commile molti errori, ma furono ammantati di Virtù, rendendo tal volta virtuolo il Virtò, e la Virtù viriola. Più valoro fo in capagna, che in Cafa Più forte nel liberarfi dall'efterne inuafioni, che dall'interne: epiù commendabile appreiso le posterità, se foise stato più liberale, e meno crudele.

#### Parte Prima: XXXXVII COSTANTINO IX, Fratello di Bafilio.



OSTANTINO fu Fratello di Bafilio; non arriuò alla perfettione delle sue Virtà, ma auuanzò di gran Cristo, lunga la maluagità del fuo viuere. Quella diligenza, 1025. che rese così celebre Basilio nel propulsare le Congiure de familiari, e nell'abbattere Inimici potenti, 2011-10. li comutò in lui in detestabile negligenza. Parea, che la mano li fosse stata data dalla Natura, peradoprar- Cedren.

la valorosamente nelle crapule, non nelle guerre: che i piedi li seruissero per trastullarsi ne' Teatri colle Dame, non per pungerli co' dumi nelle campagne. Mirò vn gran' giuocatore quel fecolo, e la Corte ad'e- curopal fempio del suo Principe si vide piena di Carte, e prina di lettere. In vece d'attendere al gouerno de Sudditi, foggettaua fe stesso ad'Huomini ignobili, che lo gouernauano. Si dilettaua affai della Caccia; perche non essendo suo vificio gouernare gl'Huomini, applicaua i pensieri alle Fiere. I Teatri, e Buffoni erano le più singolari delitie del suo Cuore, scordandosi allo scherzare di quelli della grauità Imperatoria.

Barbari, mouendoli guerra, l'esperimentauano piaceuole, perche procuraua, senza apportarli affanni, placarli co' doni, e a forza di regali manteneua illesa la Dignità regale; onde per diuenire ricco, bastaua mostrarsi Inimico di Cesare. Facile a sdegnarsi, e difficile a placarsi; fe non che applicando la fua mente a giuochi, era il fuo idegno anco in

occasione di riso causariuo di lagrime.

Il più frequente di tutti i castighi, che vsaua, era la cecità; perche. appresso di lui era stimara gran' pena, il non vedere le pene; ò pure operando male, si vergognaua d'essere rimirato; ma che ? gl'occhi chiusi di tanti infelici apriuano a tutte le Nationi i suoi errori : e l'essere priut di luce, indicauano pieno di tenebre quel Giudice, quale non sapeua, che all'oscuro sententiare i colpeuoli. Lagrimò co' gl'occhi, in questo modo acciecati, le proprie milerie Niceforo Comneno, Huomo legnalato, e prudente, che nella Media riportò glorioso trionfo de Saraceni, e con giuramento hauca obbligato i Soldati a non mai abbandonarlo; perche, odiando Costantino la luce tisplendente delle sue vittorie, procurò annerirla colle caligini: e li fece ferrare gl'occhi, perche aperti troppo palesarono la sua codardia. Lo stesso accade a Barda Patricio, Figliuolo di Barda Foca; quale godendo le qualità del Sole, che da ogni parte risplende, non potè restre esente da gl'assalti delle putride efalationi d'vn' Augusto vitioso, che l'ecclissarono. Essendo stato vecifo Giorgio, Presidente di Lepanto, perche con Tirannide grane aggrauaua di tributi i popoli, che non poteano sopportarli, punì i delinquenti

quenti col priuarli del lume; e come fossero stati i loro occhi quelli delle Maliarde, che vecidono collo sguardo, fece, che fossero castigati collo scurità. Langui per la medesma causa Prasiano, Bassilio, Quecua, Bogdano, Ga lba, Gudelo, principali Patricj, poco giouandoli la Dignità del grado, che non si vista da vn' Ministro i cieco. A Zaccaria. Besta stu troncata la Lingua; perche sospero la melegata nello-ordire insidie alla sua persona, e creste, che diseasendo muto, mutasse.

iconcepiti pensieri.

Era liberale co' cattuit , auaro co' buoni. Beneficana chi non li conferiua beneficio alcuno, e abbandonaua chi gl'abbondana d'ossequio. Conferiua a Barbari, & Eunuchi le primarie Cariche, e gl'esaltana a. Magistrati cos picuti; come che in tempi così mostruos fi mostrasse le re piacuo domente trattara. In questi fi profondeuano se ricchezze, perche vi si fondauano gl'errori. A Personaggi così empj commetteua la custodia del suo Corpo, che ben potea afficuratsi de gl'aborti della Natura, chi non godeua alcuna connaturale Virth. Nell'essiggere i tributi da popoli era crudele 3 non imitando in ciò la clemenza di Bassilo, suo Fratello, che facilmente condonaua i debiti a poueri, quand'egli con rigore li condannaua; e ritrouando, che ne' due profilmi trascosti anni nulla haucano pagato, egli, bonche con instanza pregato di pietà, riscosi doppiamente i passati, ei prefenti tributi.

I popoli Pacinazi, abitatori della Scitta apportareno in tempo del tiuo imperio danni no ordinari alla Bulgaria, trapaflato con facilità l'Ifitro, che altre volte gl'hauea impedito l'auuicinaffa quelle Regioni ; ma col mezo di Diogene Sirmio, Comandante delle legioni, che mandò cotto di lui, modò dalla fozza colluuie di quelle genti così nobil paefe; perche li cofitrinfe a partire, e a patire ineuitabili dani nella lot fuga.

Trionfò con gloria della Classe de Saraceni, inuitata contro l'Iúbe. Cicladi, hauendola distrutta Samo, suo Capitano, colla presa di dodeci Naui, che,quasi gelida neue, subito cederono alla vicinanza del sinme ardenti del suo coraggio: e sommerse nell'Acque le restanti, che ritrottarono ne flutti" l'austragio, benche non esperimentassero i stati

inondanti del Pelago.

Non hebbe legittimi fucceffori dell'Imperio, perche da Elena, fua-Spofa, Figliuola d'Alipio, li furono generate folo tre Femine, delle quadi Eudofia maggiore, effendo bruttillima di faccia, fi fece religiofa, per fupplire colla bellezza dell'Anima a quella del volto; Onde determino laciare la Monarchia a Coftantino Dalafseno, Patricio, e darli Zoe, fua Figlia, per Moglie; ma ritrouandofi quello nell'Armenia; nè efsendo così facile a chiamarlo in Bifantio, perdèper la lontananza vn'inogo così vicino al Regno; intanto fuffo i penderi in Romano Argiropolo, Huomo affai nobile. A questo ancora se non era impedita l'esecutione dall'effere absente, gl'era difficoltata dall'effere maritato; onde. adoprò Costantino ingegno, & inganno, fede, e frode, per'effettuare. le brame. Finle d'effere sdegnato contro Romano, quando sopra modo l'amana. Mandò i littori, acciò lo conducessero alle regie carceri, per farlo poscia esperimentare l'auguste Sale del real Palagio. Fù publicato degno dell'estremo supplicio, perche non sdegnasse riceuere il primario onore di Corte.

A queste calunnie, publicate contro'l Marito, s'atterri la Moglie in modo, che, per afficurare i fuoi partiti, parti di Cafa, fi tagliò le chiome, e si tolse al Mondo, risserrandosi co' voti, più che co' muri in vn Monasterio. Veduto da Costantino hauere la sua fintione ottenuto il desiderato fine, leuò le manette dalle mani a Romano, e fece, che stringesse có quelle lo Scettro del Regno: lo liberò dalle carceri, e fopra Carro triófale lo fece condurre alla Reggia, oue riceuè in vece del castigo, che pefaua, per Spofa la feconda fua Figlia; non hauendo voluto la terza mai acconfentire a legami con vn' Huomo, che per l'auidità di regnare, non s'era vergognato rompere i fagri, e infoliubili vincoli, che colla Spofa. propria lo teneuano auuinto. Attione degna d'effere celebrata da tutte le penne, e per'essere d'vna Donna, meriteuole de gl'encomi de gl'Eroi più sublimi; come quella di Romano d'essere accompagnata da ogni bialimo; mentre per possedere vn Trono, così sottoposto a fulmini, non temè i strali delle lingue, che l'oltraggiarono.

Visse Costantino trè anni, meno vn Mese, Imperatore, morendo trè giorni dopo hauer celebrate le nozze della Figliuola con Argiropolo; permettendo il Cielo, che non potesse godere allegrezza alcuna d'vn'-Opra, di seuero castigo meritenole.

# ROMANO IL ARGIROPOLO.



L presente Cesare, benche malitiosamente introdot- Anni di to, dimostrò a futuri Augusti Bontà da esfere ammirata, & imitata; perche impiegoffi in operationi fu- 1028. blimi, e detestò gl'errori, ch'haucano imbrattato colero, che con regia autorità occuparono auati di lui com 3. la Bilantina Sede. Il tributo Allelengio, attribuito a. tanta infamia a Bafilio, che l'inftitui, fu da lui leuato, cetter, e lauata così gran macchia. Accrebbe i stipédi a Mu-

fici del Soffiano Tempio, per'accrescere la diuotione al culto diumo, co- 1041. noscendo, che non era sufficiente per sostentarli ciò, che partecipauano. Curopal. Pagò molti debiti de priuati, e molti ne' rimife de publici, così gl' vni , egi'altri li doucrono tutto il loro affetto . Solleuò i Vescoui .

per la penuria delle rendite reficopiosi di médacità acciò col protento di maggiori comodi hauessera accionodato più indessessi limbieso alle loro Chiece. Presso soccorio a tanti miseri, che misero i loro beni, e i trucidati Corpi in olocausto all'auaritia de desonti Augustia. Coll'entrate regie entrò sino nelle viscere de Barbari la di lui pietà, con cui radine dalle loro mani molti Schiaui, che schiaurono la crudeltà sourastante. Dispensò per l'Anima del Suocero Costantino summe considerabili di monete, al quale procurò con cambiare il fauore, che gistatuea fatto del Solio col spoglio delle sue Sostanze. Queste, & altre singolari operationi di metto meritarono applausi appresso i Sudditi, & encomi dalle Nationi straniere.

Morto Giorgio, Principe d'Abasgia, la Vedoua Principessa dimandando a Romano la confirmatione delle tregue, e pace, senza difficoltà fottenne, conoscendo mosto bene estere i frutti della pace esenti da gl'anfratti intolerabili della militia, che saccheggiano le Campagne, & hanno per indesses compagne le stragi. Anzi per maggiormente stringesti in consederatione co quella, diede per Moglie a Pancratio, suo Figliuolo, Elena, Nipote dell'Imperatore Bassio, cleggendolo di più am-

ministratore del reale Palagio.

Infelice Iriufel la guerra, che mosse Saraceni per la Città di Calepio, che lo messe in grandissime angustie, e lo costrinse a patri
modegni della Mascstà, che rappresentaua. Hauceno Gior e Niceforo, Cesari antecessori, i tottoposto al Greco Imperio molte.
Città della Siria, e della Fenicia, quali essendo Bassio occupato della feditione Bulgarica, non hebbe tempo di stabilio occupato
vasiallaggio totale; nulladimeno sino che visse, visse la Fansa
del stuo nome i Nimici, e ne' tenne pacifico il possesso il possesso il morte più da Seruo, che da Principe, si rissentirono del giogo, e giunsero sino
ni costantino poli i tumulti.

Principali furono i popoli di Galepio, quali scorrendo il paese tutto intorno ad' Antiochia, vinsero l'Antiocheno Duce, e depreda-

rono altri luoghi nobili della Siria.

Contro di questi in persona s'accinse Romano. Incontrò nel viaggio gi'Oratori Calepirani con molti doni, che lo pregarono a ritornare addietto, chiedendoli perdono de tumulti insorti, & afficurandolo d'obbidienza perpetua, e soggettione con sicurezza ancora di pagarli i tributi non contribuiti ne tempi trascorsi, & caletezza per i venturi. Efibitioni, così singolari, non lo commossero, e benche i Duci primari dell'Escritto lo persuadistico alla pace, per estre sempre incerti gl'etnenti delle battaglie, egli sprezzò i regali, non ascoltò le promesse, non si

curò

curò di pace, sicuro delle regie forze; non disperò di riportare singolare

trionfo, confidato nella fede fallace del suo potere.

Arriuato nella Siria preparòciò, ch'era espediente per l'espugnatione della Città, e dentro a sorte bastione si crecè à bastanza munito. I ne della Città, e dentro a sorte bastione si crecè à bastanza munito. I appara i audica disprezzarano l'ardire, e col veloce correte de loro Caualli impediuano i Soldati Cesarei, quando vsciuano dal bastione, per prouedersi di cibo, & Acqua, per alimento proprio, e de Caualli, onde in breue tempo si ridussero per la sete, e same ad'estrememiscrie, e si rissoluerono lassi di socco tratti superbi dell'ambitione, che spesio conduce il Duce incauto alle persite.

Gl'Inimict, che stauano soprà l'altezza de Monti, vedendo il timore de Greci,precipitatono all'ingiù cottro di loro co tata suria, egtidori, che spauentarono gl'infelici, e gl'astrinsoro ad'altri ricoueri; e lo stesso Impetatore satebbe resta to prigione pe'l concepito spauento, se rinfacciato dalla voce d'ordinario Soldato, estinto l'rosso della faccia, non if sosse sollicitato al suggire. Così, perduto ogni decoro, e sasto, peruenne in Antochia;oue' no trouados si sucro, si trasportò in Cossa innopoli.

I Batbari intanto più allettati dal latte pretiofo della preda, che dal-Ponore della vittoria, in vece di feguitare i fuggitiui, entravono nel regio Padiglione, e diuenneto Patroni di gran' ricchezze. Nulladimeno di lla pochi giorni Amer, Figliuolo del Principe di Calepio, fiù accolto in Corte da Romano, che lo tributo di pretiofi doni, e fiù tinouata con

lui, e la Natione tutta vna gloriosa pace.

Più fortunate li iufcirono altre pugne con diuerfi Nimici, che refatono depreffi con gloria di Cefare, e Fama delle fue Armi. «Pi Arabi feorfeto, quafi raggio di Fuoco, che incenerifecogni cofa, la Mefopotamia: i Pacinazi la Bulgaria: e i Saraceni la maritima Spiagia dell'Illirico. Contro quefi i saccinfe l'Armata di Cefare, e li cinde di tanto terrore, che pentendofi dell'ardire, meditarono la ritirata; e reflarono le loro Naui, benche protette dall'Acque, incenerite dal Fuoco; e poche, a cui fiu permeffo vitare l'inuitto valore de Cefarei, non reflano cfenti dal naufragio nel Mare di Sicilia, fagrificato il loro fangue al furore del Gegnato Nettuno.

L'Affrica, chè nelle propriemiferie inuolta, parea mortificata nel vigore, mandò da gl'arenofi lidi mille Legni, che deuaftarono molte Ifole, e luoghi maritimi dell'imperio i benche la loro vícita fembrò quella del turbine, che, in momenti confunto, sparifice; perche dalle Galee Cesaree estendo superati, fu la militia tatta prigione; ecinquecento de più famoli Soldati, mandati in Costantinopoli; che hauendo auuinte le mani, & i picdi, furono verace spettacolo delle vinte Squade e, e della diffipata Gg 2 Classe

Classe: oggetto di straordinaria consolatione agl'occhi di Cefare, che a quella vista non poretrattenere il riso, benche reso meriteuole di

compassione per la crudeltà prouata.

Félicito parimente il fuo Imperio il Cielo col dono pretiofo, che li mandò Giorgio Maniace, Protofpatario, e Prettore delle Citrà confinanti alle ripe del fiume Eufrate, che come regalo frà gl'altri pretiofic fimo gl'inniò va Epiflola, feritta di mano del Redentore, che ritrovà in Edeffa, dopo hauterla efugnata con molta fiu gloria. Caratteri gloriofi, che li riufeirono più cari di qualfiuoglia teforo i Parole, che feritte dal Verbo Eterno, parlauano più di trutte le lingue, & coprauano più di trutte le mani, già che il fiuo daze è va' dare l'effere alle cofe create...

Profegul ad' efercitare gl'atti della fua pietà Romano, poiche effendo la Cappadocia, Armenia, e Paflagonia affallite da grandiffima caretia, fotueni a bifogni degl'affamati con follicui importanti i 3 & effendo l'Oriente infeftato da importune Locuste, che sforzauano gl'abitatori ad'abbandonare le loto sedi, gl'esortò al ritomo; che acciò li rinfeisse facile, li tolse il difficile impedimento della pouettà, e con spesie largicioni sparte a dispetto de tempicosì instusti l'allegrezza un' Cuo-

ri.

Vna cofa fola to refe biafimeutole, se bene il fine, per cui si oprata, jo scutto in qualche modo dall'accuse; e su, che terminati i successi po co buoni di Calepio, diuento egli aflai maluagio, e diuente rigorolo esattore del regio sisco. Costrinie i Figli a pagare gl'antichi debiti de, Genitori e benche per la lunghezza del trempo partellero dimenticati, li siscitò a memoria 3 onde molti di pretiose Sostanze ornati impoueriano e di ricchisi mirauan' mendichi. E' ben veto, che dall'Oro così estratto si cossituato mendichi molti pretiose sostanze e che dall'Oro così estratto si costrutte o nobilissimo Tempio alla Vergine, ne si si in proprio vio impiegato. Più fauio però, se considerato haueste, che piacciono al Cielo le vittime volontarie, no ne sforzate e che è proprio della diuna Bontà dare, non togliere, ne spositare altri, per vestire se stella. Con questa stessi moltruosa pieta arricchi moltr Religiosi, e i loro Conuenti: tanto dimostrandosi seligion nel togliere le ricchezze ad'altri, per inuolgere quelli inell'vebertà.

Vitò fortunatamente l'infdie di Costantino Diogene, Figlio della, Sorella, che due volte procurò prinarlo di Vita, e di rapirli l'Regno; peiche su represso il primo tentato col fondo di prosondissima Torre, e la seconda fiara suggendo nell'illirico, precipitò se stessio da altissimo Monte, per non capitare in potere di Romano, sicuro di douer perdere il Capo.

Ma chi crederebbe, che superati tanti Nimici, e molti Congiurati vinti, i più familiari lo tradissero ? Che la propria Moglie aspirasse alla fua Morte, e ritrouaffe in Cafa con ineuitabili feiagure l'occafo? Bramaua Romano politeri, che li fuecedeffero all'Imperio; s ma l'effere lui feffagenario, e l'Imperatrice quinquagenaria, il toglieuna o gni fiperaza di fuecessione, e benche si tosse feruito con Augusta d'vintioni, e di pretiole gemme, per non gemere la mancanza de figli, ni ulladimeno on pote superare la fatalità de gl'Afti, che li contrassa una descripa de la cofolatione. Ciò causò in lui non ordinaria auuersione della Moglie, che non vedendo atta a darli prole, l'oltraggiò con parole, e l'abborrì, come aborto de fuoi piaceri.

Zoe irata per non essere più partecipe de gl'amplessi del Marito, e. per non ritrouare alimento adequato al Fuoco della Lussuria, che in quell'Età canuta attrocemente l'abbrucciaua, cominciò a machinatsi la tomba; e concedere il suo letto a Michele Paslagone, Fratello di certo Euruco, considentissimo di Cesare, del quale ella solea seruirsi di mezzano, per participarir i suo Amore; essendo questi infami assai procini in procurare ad'altri quei cibi, de quali viuono loro famelici.

A segno tale s'imputridi questa piaga', che'l setore si trassuse per la Città, e negl'angoli tutti, ne' quali senza rossore se ne' discoretua, e con cuidenza si conosceua ad vn' Amore così adulto non mancarui l'Adultero. Romano stesso le pepe, ma finse di non saperlo: per non accrescere co rissentimenti sentimenti maggiori ne' popoli e persuadendos, che l'impura Donna, se fosse stata prua d'vn' solo Amante, n'haurebbe cercato in numero maggiore, per oltraggiarlo. Non potè però tratteners di non ricereare la Verità da Michele, che costantemente nes andola con spergiuri, e giuramenti, meritò, che non restasse impunita la meritata pena; essendo assalito da granissima Instrmità, che tal volta l'alienaua da sensi: & imparò, che le testimonianze di Dio, inuocate con falsità, sono da veri castighi corrisposte.

Affermano, che non maneasse quest'empia Donna seruirsi dell'opra de Demoni, delle Magie, & Incantessimi, per far' morire il Martiogsià che inse stessa et alian aveca ogni cintilla di merito verso di lui: medianti quali cadè in graussismo motbo, che li gonsiò la faccia, e produsse altri pernitiosi malori. Per consiglio de Medici prosonossimi di malori. Per consiglio de Medici prosonossimi alcuneore; in vece di ritrouar la falute, adinuenne la Morte; poiche tenuto col Capo fommerso nell'adque, senza che lo potesse inalzare, ad Perfonaggio mandato a tal sine da Zoo, estratto di il; e condotto nell'abitatione reale, tramandò l'Anima coll'Acqua, quale hauca beuuto, che esperimento più amara di quella della Surgi apladea. A si funesto speciolo pianse la Moglie, grondandoli dagi occhi le lagrime; ma rife il Cuore, per vedersi liberata da vu Huomo, che tanto odiana, e aperta la Strada a quegl' Amori, pe i quali indegnamente viucua.

### 228 La Monarchia d'Oriente

Terminò con questo infelice caso Romano il suo Regno, quale godè anni cinque, e Mess sei pie primissione di Dio, che da vua illegittima. Moglie non riccuesse Figliuoli, hauendo ripudiata la vera ; e che questa rinchiusa in Monasterio per l'auidità del regnare dello Sposo, vedes fe a risplendere anco frà quelle muraglie i raggi della diuma Giustitia, ehe lo punì pe'l commesso fallo, e che vn'Imperio con inganno acquistato il suo possessore ingannase.

#### XXXXIX. MICHELE IV. PAFLAGONE.



ERMISE il Cielo, che fortiffe il fino effetto il tradimento, ma non che confeguife il fino intento la traditrice Zoc. Collocato nel regio Trono Michele per opra della maluagia Dona, appena comparue la Notte, fiußequente all'occafo dell'infelice Romano, che notificò i fini della fina perfidia perche in quella ficlebratono le folennità Sponfaltite a vecchi Amori de nuoni Spofi alla prefenza del Patriatea A leffin. Tem-

nuoni sporiana pretenza de l'attauta Atenno, i emlose, po condegno a gl'indegni lacci : meriteuoli de gl'ortori notturni , che li caropa! coptisero, già che ottenebrato haucano la luce della regia riputatione appresso tutti.

Ma, come restò ingannata la sciocca i Perche credendo nell'elettione di Michele al Trono hauer trasportato a sederui vna Statua, che stare douesse immobile, e che solo a suoi cenni intraprendesse il moto: Micheleli fece vedere, ch'a lui apparteneua moderare la briglia del gouerno, e ad'essa quella della gona donnesca. Che'l Regno era suo, & ella Suddita del Regnante. Non potè amare vna Femina così superba, che fatto l'hauea Imperatore pe'l folo desiderio d'imperare, non perche gradisse le sue grandezze; onde converti l'Amore in odio, e quanto prima l'amòper i suoi fini, tanto terminò d'amarla dopo hauerli ottenuti. A poco a poco priuolla no solo de suoi aplessi, ma della vista acora, riuscendoli troppo brutta quell'Imagine, che qual Bruto l'hauca fatto cadere ne gl'enormi peccati dell'Adulterio, & Omicidio; e se bene alcuni affermano, che'l non più corrispondere all'affetto d'Augusta, era effetto del suo gran' morbo, che alle volte quasi lo toglieua di se stesso, e lo facea credere ciò, che non era: ò che pe'l Corpo mal fano fi vergognasse più portarsi al suo seno: la più fondata opinione è, che ciò facesse per penitenza de suoi falli; essendo stato persuaso da Padri Spirituali d'astenersi da vna Donna così carnale, e tanto dallo Spirito allontanata.

La priuò de suo i più fidati Ministri, anzi delle più care Serue, che

pof-

posse desse; cominciando a conoscere la facrilega, che troppo hauea, speso per comprarsi lo Sposo, e che non meritaua essere Moglie di Celare, chi tanto su molle nelle passioni. La rinchinse in luogo separato; stendendo la di lei ambita Monarchia, quanto quatro pareti poteano prolungarsi. Custodita da gran numero di Soldati armati, non per manteneria libera, come Reina, ma per toglierii la libertà, come. Serua.

Per (cancellare le ftesse colpe a colpi di discipline afsligeua le membra, saca molte elemossine a poueri, acciò non li fossero mancate le, ricchezze del diuino perdono tenel Tempio del glorioso Martire Demetrio in Tessalonica sparse più lagrime da gl'occhi, che non surono l'Acque, in cui restò sommerso l'antecessore Cesare. Se tanto detessa un il fallo, quanno douè odiare chi lo s'aslitire s'Come potea ridere alla

presenza di chi fù cagione, ch'egli tanti singulti versasse?

Maneggiaua con independenza Michele il Regno; ma crefcendoli maggiormente l'infirmita, che fu pena del pergiuro, con falfat pronunciato, li conuenne dipendere da Gio: Eunuco, fuo Fratello; e parendoli cola moltrnola gouernare l'Imperio a cenni d'una Donna; fu aftretto a farlo conforme i voleri di chi nonera Donna, ne Huomo; anzi d'uno, che effendo stato Monaco, opraua senza Religione ogni cosa.

Riufci fopra modo intolerabile a Costantino Dalasseno Patricio l'ampiego così importante dell'Imperio commesso a Giore per non vedere cassi tali, staua ritirato in Casa, e si contentaua piangere solitario le miserie della Monarchia, quando nella frequenza de popoli viuea, la Bontà folitaria. In fine placato da Giore chiamato da Michele alla Corte, s'acquetò, e lasciò, che continuasse il gouerno in esteminate persone, mentre la virilità de gl'Eroi non potea introdussi in quei tempi in Bisanio. Fià però necessi latto a d'esperimentare l'angustite di prosonda Torre per causa di Niceta, Fratello dello stesso Cesare, perche questi; esculo dalla Città d'Antiochia per timore, ch'hebbero i città din di non restare affitti dal suo (degano per l'vecissone da loro stata de la riegio Questore, e ciò essendo tribuito al Dalasseno, benche a torto, s'u relegato in 194ta, e strettamente legato in fortissi ma Torre, sottoposto a. crudeltà, che gl'erano tormentoso pane della sua Vita.

Inforfero bellici moti de Saraceni, de gl'Affricani, e de popoli della Cilicia contro l'Imperio, quali rouinarono molte Ifole, e le Spiagie del Mare, che non poteano feruire di ripato al loro furore. Contro questi su mandata potentissima Armata, che disarmò de gl'Inimicil coraggio: sommerse molte Nani, e sece molti prigioni, altri de quali surono mandati a Cesare, altri trastiti da chiodi sopra grosse canole surono la ficiati per publico spettato de Corbi,

ben-

procurarono d'introdurui l'agrifici della loro Natione d'Ad' vn' lolo fucioncella la Vita, ma troncate l'orecchie, & il nafo, acciò più col volto cos di difforme, che colla voce haueffa atunifato a lico, in quia l'ormanifelice conuertito fi folle il Stratagema tentato e che i Caneftri adoptati meglio farebbeto riufciti nidi di Cani, che ricetto de gl'Huomini.

il In tanto il Duce Cartaginese, hauendo intesa la distruttione de suoi ne'lidi Siculi, con Efercito più numerofo, e forbito andò in Sicilia, per vendicare gl'oltraggi, e liberarla dall'altrui mano. Maniace se gl'oppofe, e lo pose in mezo a gl'Armati Cesarei, acciò non fuggisse, hauendo commesso a Steffano Patricio, affine di Celare, che hauesse colle sue geti circondata la Spiagia, acciò non hauestero luogo d'inuolarsi i Barbari. L'vecisione fà così grande, che non si seppe il numero, diuenendo anco' per quelta gran strage mostruosa l'Affrica nel sparso sangue, conforme è ne Corpi dispersa. La Vittoria nulla dimeno fu più danno faper Cesare che per gl'Infedeli la perdita; perche l'emulatione de Duci, e l'ignoranza di Michele nell'indagare il vero, infegnò alli stessi Barbari la firada per ritornare al perduto pollello; Nè Steffano, a cui toccaua impedire la partenza de fuggitiui dall'Hola, fu così diligente nel cultodire paffi, che non fuggiffe il Capitano Cartaginele; del che tanto fi fdegnò Maniace, che l'oltraggiò con parole, e con percosse l'osfese, e poco mancò, che non lo priualle di Vita, e l'approualle per traditore .

- Steffano fieramente irato feriffe all'Eunuco Gio: Fratello della Mo. glie, acciò punisse l'ingiuria, che contribuita nella sua persona, offendeua lui parimente: quale ; giudicando alla cieca ciò , che hauea bifogno d'occulata perquifitione, dinenne credulo, e crudele, perehe in vece d'aurea Collana, con groffe catene fece cingere le membra di Maniace, e condurre in Costantinopoli a piangere i suoi trionfi, e a. fospirare l'altrui perdite, e trasportò in Steffano l'autorità medesima, acciò fosse diuenuta l'altrui piaga medicina del suo malore. Mutatione. slítolida causò la ruina della Sicilia; poiche per dappocaggine di Steffano di li a paco tempo ritornarono i Saraceni nell'ilola, e vi fondarono più profonde radici. Sola Messina sece resistenza, e per Virtù di Catalone Ambusto, Comandante di quella, si conservò dalla. Servitù, e si mantenne libera, quando piangenano l'altre parti del Regno il giogo, che l'opprimena, e la così ignominiofacaduta in tempo di glorioso rissorgimeto. O'come dourebbero i Principi disinganarli, e non credere tutt'Orociò, che risplendente li fanno apparire i - Ministri, che per sodisfare le proprie passioni, nulla riguardano a gl'altrui patimenti,e fatiche.

Gior Eunuco, stimolato da feruidi spiriti dell'ambitione, e dalf-

### 242 La Monarchia d'Oriente

iogordo defiderio di ducto , dopo hauer imanegiati così malamente, glancrefi laicali, volle con nuova mofteuofità ingecufi ne Tprittuali, a poquio di fere a dunto all'Apice Patriareale; ma perche'l luogo dra occupato da Aleffio, legittimo Patriarea, escriò i Sacerdori principali ad'i affertie, effere insulida la fua elettione, e contro i Scattiti de Sagri Canoni, per non effere fueceffa co' comuni fuffragi, ma col folo arbittio di Ceiare. Refiò però colla flesfia facilità atterrata la machina, con cui fiò procurato di atterrire, Aleffio; a dichiarandosi, che s'egli douce affère prinato del grado per l'elettione insulida, tutti i Sacerdoti da lui eletti erano alla fitesta pena loggetti efsedo stati da in idoneo Ministro a quella Dignità felleuati. A tali parole diuenne l'ambitione mota, e tacque, quando fenti, che tanto potena disfi.

Se non fu permello a quelto Moltro apportare i atture all'Anime, coll'entrare nell'Ouise frittuale, n'accrebbe tante co'tribue, si, c rigorose gabolle, che tutto I Regno tribulaua, e per fatiare la sua ingordigia, diuentua il popolo delle cose più necessare mendi-

co.

Ammonito da Maria , sus Sorella , Madre di Michele Calasato , che poscia successe all'Imperio regli col riso in bocca deluse le sagrime de Vasfalli, & asferì, che l'Oro era partimonio dei Rè, e che sarebbe stato errore prinarne i Joro Errai, Zoe stessa tanto si stegnio delsi
sua rapacità, che tento di tapissi la Vita, e procurio col veneno toglierlo al Mondonna egli conosciute l'inside, facilmente vitolle. Ad esempio di Gior gl'altri Fratelli commertetuatio le stesse encera, onde patrenano in quei giorni multiplicati i Tiranni in Bisanto, come s'accrebbero in altri tempi in Sicila, che se non affertauano il posse si cono
glierio de posse si cono di serio de posse si cono
si cono s'accrebbero in altri tempi in Sicila, che se non affertauano il posse si cono
si cono s'accrebde si cono si cono si cono si cono si cono
si cono si cono si cono si cono si cono si cono
si cono si cono si cono si cono si cono si cono
si cono si cono si cono si cono si cono si cono
si cono si cono si cono si cono si cono si cono
si cono si cono si cono si cono si cono si cono
si cono si cono si cono si cono si cono si cono
si cono si cono si cono si cono si cono si cono
si cono si cono si cono si cono si cono si cono
si cono si cono si cono si cono si cono si cono
si cono si cono si cono si cono si cono si cono
si cono si cono si cono si cono si cono si cono
si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono
si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si cono si

Crefcendo l'infrmità di Michele , s'ammento la ferma gelofia, di dominare in Gio: e temendo , che, Michele all'improuto morendo , non douelle fuccedere Zoe al gouerno , che possira procuralle il suo totale eccidio , esortò l'imperatore a nominare Augusto Michele , Figliuolo della Sorella , che su addotato da Zoe : e alla presenza di tutto l'ordine Senatorio riconosciutoper successore. Ma , come delude issimi de gl'ambitiosi i tilanuentione non niusica come volea l'inuentione del condol', si un desidento , su astretto a detuderare un altri l' Principa secondol', suo desidento , su astretto a detuderare un altri l' Principa del condol', suo desidento , su astretto a detuderare un altri l' Principa del condol', suo desidento , su astretto a detuderare un altri l' Principa del condol', suo desidento , su astretto a detuderare un altri l' Principa del condol', suo desidento , su astretto a detuderare un altri l' Principa del condoli suo desidento per l'astretto a detuderare un altri l' Principa del condoli suo desidento per l'astretto a detuderare un altri l' Principa del condoli suo desidento del condoli suo desidento del condoli suo desidento del condoli suo desidento del condoli suo del del condoli suo del co

1 Bulgari in quei tempi,già foggi gati dall'i mperatore Bafilio, bramofi di toglieri d'attorno quei la cet,che li réduano viltifimi Serui altri eleftero per Capitano Doliano, Huomo quato di nafeita vile, fato valente d'altuta, e d'inganao i altri eleuatono al Trono Ticomero; ben-

che

dail bromneni

che considerando, essere mostruosi per vn solo Corpo due Capi, vocisfero colle pietre Ticomero, e prima di vederlo estinto, i li fabbricatono
il Sepolero, in questo solo conoscendolo Rè, e stabilino nell'Imperio
Doliano. Questi, datosi al guerreggiare, prese Durazzo, assali la Grecia, ,
s'impatroni di Nicopoli, e consinanti luoghi, bramosi i popoli di nuoui Principi, non potendo più sopportare l'auaritia, e Tirannide dell'Eunuco Gio:

Sentita da Michele la ribellione, benche gl'acquei vmori del Corpo, dall'dropifia caufati, gl'impedificro l'andare in perfona ad'opprimerla, i fimoli ardenti dell'Animo così l'infiammarono, che s'auuio contra i tumultuanti, bramofo di ritrouare anco frà quelli'i tumulo, purche gl'haueffe vinri. Corrispo ei l'Cielo al pio desiderio con portentoso euento, perche arrivato in faccia all'inimico Efercito, giacendo disteso à'i letto, senza speranza alcuna di più sorgere, la mattuna su veduto Personaggio, che lo rappresentaua a Capo dell'Armata, quale vestito d'acciato combattè con valore per Michele, quando egli no potea nè meno regegere le nude membra. Bra l'ignoto Eroe Alusiano Patricio, Figliuolo d'Arono, che suspetto di ribellione a Michele, era stato relegato in Cascon diuteto di mai frequentare la Reggia, nè d'entrare in Busantio senza

fuo espresso comando.

Vedendo questi la sollenatione delle sue genti, e l'elettione di Doliano con mentiti abiti tentò nobilissima attione: e trasportatosi frà Bulgari, da quali fu conosciuto qual'era, coll'attestato d'yna negra macchia nel gomito,gl'infinuò,quant'era indegno ad'vna Natione sì nobile eleggere per Principe vn'Huomo abietto di stirpe, lasciato in abbandono chi deriuaua dal ceppo reale de Regi antecessori. Si diuise l'affetto de popoli veso i due Rè, ma finalmente s'vnì tutto per lui, perche acciecato Doliano in vn Conuito, vide nell'oscurità di quelle tenebre la deformità del suo tentato, quale non hauca saputo mirare frà raggi più riiplendenti della luce, e resto'l Dominio tutto appresso Alusiano. Questi subito con generosità augusta esibì se stesso, e la sua gente a Michele; che non potè non stupire d'Animo così nobile, partorendoli singolare vittoria nè gl'estremi del suo viuere, e quando nelle perdite gemena il fuo Regno. Decorò Alufiano del fublime titolo di Bifantino Maeftro, e ritornò trionfante alla Reggia, conducendo seco molti captiui, e l'infelice Doliano, che co'gl'occhi acciecati si pentì d'hauer fissato lo siguardo in vn splendore troppo sfauillate per sue pupille. Morì nelle contingenze medefime Amer, Principe dell'Egitto, e la Moglie, ch'era Criftiana, assieme col Figlio, supplicò Michele di pace, e di tregue, che amplamente ottenne per trent'anni continui.

In tanto conoscendo Michele, che sourastau al suo Corpo l'vitimo Fato, e che s'affrettaua la Motte, per efigere da lui l'rigoroso. 244 La Monarchia d'Oriente

triburo, gettati a Terra gl'imperiali addobbi, e abbandonata la Reggia, firitirò in vn Monafterio da lui eretto ne fuburbi, e tirò all'imitatione d'efempio si raro le menti de più fuperbi. Più gloriofo però, fe dilprezato l'haueffe ausant d'haueflo prouato, che folo dopo haueflo conciuto di tante amarezze ripieno. I ui rinchiafo efclufe il colloquio d'opn'vno, e della Moglie ancora, tutto applicato ad impiegare al pianto glocchi, in pena di quanto hauea oprato la mano control' fueturato Romano. Regnò anni fette, che farebbero riufciri come quelli d'abbódanza nell'Egitto per la fua Bontà, e clemenzasfe i Fratelli, così rapaci, & audi dell'altrui Sofianze, non gl'haueffero ridotti a quelli di fpauento fa penuria.

### MICHELE V. CALAFATO.

Annidi Critta, 10q1-Zonara, 10m, 3; Cedrea, ARVE, chel'Imperio di Michele Calafato fuccadesse per la destruttione di chi l'hauea imperato, no per l'essatatione, che i Pabbri dell'opra hauessero cotrutti i Dardi, che doueano dari l'eccidio, perche si sinto ciò, che non era acciò apparisse cle estatisse, e vile, qual'era Ignobilissimo di Natali; perche alcuni l'assericono Figlio d'Oresce, altri impecciatore di Barche arti delle pù in sinte, che insegnano a maneg-

Jaan, europal giare il maltello, non a fringer lo Scettro; ma l'attioni abiette, e sozze dell'Animo lo manifestarono del paterno lignaggio più vile.

dell'Animo io manifeltarono dei paterno lignaggio più vile.

100.0 Altro dicea colla lingua, & altro agitaua col Cuore. Prometteua af-

lases fai, emetteua in efecutione poco. Amaus gl'Amici in quanto amaua fe feffo, e béche foffe arrivato, oue l'isforzi violenti della Fortuna poteano condutto, inudiana gl'onori altruite com'egil immeriteuole fi rendeua di qualfiuoglia Dignit'a, no rimuneraua le fatiche d'alcuno, Non vi fù l'imperatore, benche maluagio, che non tramandafle la luce di qualche Virtù, ma in lui fù ottenebrato ogni raggio, e reltò a fuoi tempi l'Oriente, come refla il Mondo nell'eccliffe del Rè de Pianeti, coperto, &
ammantato d'otroi:

Furono principals fue brame vedere ruinato chi folleuato l'hauea alteregie grandezzace fue nel principio finle d'onorare l'Avon, Gios Emmeo, con legnalatti fauori ; fu'l fuo A more più fimile al ghiaccio, dalle Neui caufato, che facilmente fi liquefa, che al Fuoco, quale coll'aggiorta de combuftubit s'accrete, ponche fimini al firma e accrete bei doit, ono firmandal oche ordinario S ggetto della Corre : anzi nata contefa frà lui el Fratello Colfatino, che folo appreflo Michele otteneua qualche affetto, alla prefenza di Cefare oltraggiato con ingiutrofe parole, devedendo lo fteffo Cefare a fame riffentimento, s'allonrano dalla Cittàgiu.

dicando, che douesse la presenza d'vn'Huomo sì sconoscente riuscirli

sempre dannosa.

La partenza di Gio: da Bifantio tirò feco i Senatori principali , non perche l'amaffero, non hauendo in fe qualità conciliatrici d'affetto, ma, perche odiauno i coftumi indegni di Michele . Temè Cefare, ch' vna raunanza così famofa de' primari di Corte apprefio Giospotefle riufcir-li d'infamia, e che quefta volontatia rititata li partoriffe gran danni; onde sforzò Giosal ritorno, non per riceuerlo nella fiug gratia , perche non fapeua cofa foffe coferire fauori, ma per relegarlo in paefe così rimoto , onde temer non poteffe le dilui commotioni, come efegui cò mosfruofa ingratitudine.

Aliontanato Giocchiamò gl'altri Confanguinei, e parenti. Ogn'vno s'haurebbe perfusio, che questi douessero estere ammessi alle cariche principali, e che l'entrata in Corte di Soggetticos congiontia Cesare per parentela, e per merito, hauesse agl'altri comandata l'vícita, acciò solo appresso questi fosse restato il gouerno, e l'Comando, Ma'l fatto si, den ono s'introdussero in vna Reggia di Cesari, ma in vna Carniscina, di Lestrigoni, e nelle Stanze de Cannibali; oue'a tutti gl'Huomini di qualssino gli atrà diucoire Eunuchi; non hauendo la barbarie di quell'Animo crudele potuto tampoco comportare la virilità ne suoi, che per scorno also stato di vilissime Donniciuole li ridussero rispetto l'Humanità della sita Casa, che sti co-

sì empiamente trattata.

Restaua ancora alla sua Destra vn'infame trionfo. Ricusò di riconoscere Zoe Madre delle sue Fortune, che l'hauca addottato per Figlio, e nella feccia del volgo l'hauca diuulgato parro, e partecipe delle fue grandezze, e stabili questa parimente bersaglio di sua persidia. Così sogliono spesse volte le Nubi contrastare i splendori al Pianeta Solare, che dall'ime parti del fuolo l'hà folleuate all'vguaglianza del Sole. Diffeminò contro questa errori mai pensati, tradimenti mentiti, & insidie alla propria persona ; e sopra supposti così malamente sondati la scacciò dalla Reggia,e con rigorofo efilio la relegò nell'Ifola appellata del Principe; Luogo in fatti di Schiani, benche detto di Principi. Misera! A che ti giouò fare vnPrincipe, che douea priuarti del Principato? Como ti lasciassi indurre ad'introdurre in Corte chi ti douea scacciare? A rendere partecipe della Corona, chi douea scuoterla dal suo Capo? Juiristretta l'infelice Zoc, sent tagliente forbice, che li recise i capelli, quale più ingorda di quella delle Parche, tutti in vn'instante troncolli. Vide temeraria mano, che la spogliò della Porpora, e la vesti di ruuido manto, quale si conuiene a chi professa Vita religiosa nelle ritiratezze, non a chi viue alle grandezze de Regni .

Credè il scelerato hauere in tal guisa stabilita la sua sicurezza, e che i

cancelli del Monasterio scancellassero dalla mente de popoli i suoi fallis Ma s'ingannòsperche appena si sepo l'ingresso di Zoe nella Religio ec, che si penetro l'irreligioso sine di Michele, su detestata l'ingrattudino, e giudicata indegna di regio Diadema quella testa, che s'era dimenticata di chi cotonata l'hauea. Mornorau la pelbe, fremena il Senato, e gl'ordini tutti del popolo apertamente parlauano, quant egli co segretezza commise. La lingua somministro alla mano il terto, e le pietrepoiche correndo alla Reggia i popoli, minacciauano l'vitume ruine all'imperatore, se Costantino, con molti Armati entrando nella Realebitatione, non hauesse represenda dell'amutinata plebe, e condotta in luog s'eminente Zoe, acciò la sua vistatanto dal popolo bramata, hauesse ruine di l'instruttura del popolo bramata, hauesse ruine di l'instruttura della senata in luog s'eminente Zoe, acciò la sua vistatanto dal popolo bramata, hauesse ruine di l'instruttura della senata in luog s'eminente Zoe, acciò la sua vistatanto dal popolo bramata, hauesse ruine di l'instruttura della senata instruttura della senata in l'instruttura della senata in l'in

Eù nulladimeno il rimedio fomministrato peggiore del male, e p'à s' inassiri la piaga collentitui dell'appressato a viuo il fallo di Michele, co c'rini recisti rinouò le di lui leggierezze, coll'esser di uso il fallo di Michele, co c'rini recisti rinouò le di lui leggierezze, coll'esser di uso il sallo di Michele, co d'eni recisti rinouò le di lui leggierezze, coll'esser di uso una tene applicarono l'Animo a Colleuarsi. E perche perdesse alfatto Michele la sperizza di prosseguire il mal cominciato Imperio, benche la presente miterabile condicione di Zoe non potesse tuttardo, ricorserva Teodora, Sorșila della medessimajquale si conducta da Soldati, e dal pepulo nel reale Tempio della Supienza, in cui resti palesta l'ignorara di Celare, & ella ruterita Imperatrice, & Augusta. Così permette Iddio, che i pensieri de superbi restino vmilata, e in consondi l'altersigia humana sopra la base della su militiase conoscano i peccatori, che quando hanno rittouato ogni mezo per i loro falli, non mancano al Cielo per deludesti impensat motiui.

Michele intanto, costretto dal furore del popolo a temere ciò, che minacciaua ad'altri, abbandonò la Città, e con Naue preparata si códuse en el celebre Monasterio Studienes, calpestati gl'Imperiali ornamenti, e i Monastici assunti Dio volesse, che tale mutatione sosse accustata dal zelo del diunno Amore, non da orrido gelo di subitanzo timore, che-

l'astrinse ad'oprare ciò, che mai s'hauea imaginato.

Quiui riccofto per faluarfi, pericolò; perche infeguito da popoli fu acciccato allieme con Costantino; sforzato a suo mal grado a conoscere l'enorimità dell'operationi pussitere con gone che chiusti, che non haucamitate, tenendoli aperti, e col non vedere chi gl'hauca occupato il Trono, imparò a piangere l'ingrattitudine vista contro colei, che gle l'hauca procurato. Le lingue de gl'assistitori non mancatono essignerati ciò, che commes si hauca e li tussistito più pungente il Dardo della rinfacciata ingrattitudine, che quella disgratta, che a perperuo scorno por-

Lough

raua nella faccia effigiata

Intanti (officiulo del popolo, e del Senato firiualtà a Teodora, & a Zoa, e comparti a quefte il Vafallaggio fiontaneo; benche mal volentieri (pipportale Zoe, come Donna d'alta ambitione, y guaglianza nell'imperare. Ambedue nella Reggia entrate conduffero la feminile pompa a frantatu, e y il drizzatono la folita Sede. I cicchi fitrono alentanati del Reggio. & cfiliati, temendofi, che l'ecclifiate luci de gleocchi loro potefitro pronoficare alla Monarchia diffratie; dopo ha usere così infaultamente amminisfrato l'Imperio Michele mefi quatro, e rinque giorni. I empo in cui regnò poco, maerrò molto. Oprò male equi bene, e bene oggi male in cui is on hauendo faputo dilatare i con biadimetuli gefti. Degno, che no gl'Annali de Cefari non fe li numerio anni, e che folo dalle Nortole cieche fiano letti i fioi fatti già che, e fendo pieni di tenebre, immeriteuoli fono di qualfiuoglia luce, benche picciolo, che li miti.

# ZOE, c TEODORA.

CCOI. Scettro del famolo Bifantio conceduto a due Amildo, mani, che per van solo a non vagliono, come affuefatte 1047, a maneggiare il fufo ; e trasfulo l'Erocio valore di tanti Augusti in feminil debolezza. Ottenuto l'Im- zonera, perio da Zou, e da Teodora, ogni cofa vimanco per 1048, a regnate perfettamente, perche non vi regnò la prudenza. Gran' vergogna i che in vna Reggia così facciore.

mofa foste necessario diffinire le liti appresso chi non conosceua cosa, fostero leggi, e aspertare effetti di Giustitia da chi non fapeua viuere che con sola regola delle proprie palsioni; Teodora però non errò, perche fil Setua di Zoe, benche Augusta d'Oriente; anzi Zoe, diuenuta Reina, machino cadute a Teodora, adall'ambitione aggiata, e più dalla libidine, che l'accendeua: e pensò coll'introdutre nel Trono vno Sposo, focacciarla, e indutla a viuere Vita setuile; Onde fisò l' pensiero in Costantino Dalaseno; se bene consideratolo Huomo austero, e che assistante a la maneggio dell'imperio non hautebbe permesso, ch'ivas Femian l'hauses voguagliato nella potestà, lo ristuto apoco piacendoli qualità degue d'un Principe, perche non erano siadite a suoi pensieri. Vi sinaleso Soggetto, giudicato da questa ottimo per i suoi pensieri. Vi sinaleso Soggetto, giudicato da questa ottimo per i suoi pensieri in non perche risplendelse in quello Nobiltà, ò Virtu, ma perche nella robustezza della persono lo titmana valeuole a reggere la briglia difficile de suoi monoderati affetti; e nella bellezza dei volto lo credeua a propopo-

fito per le fue voglie; ma la Morte fu termine del fuo viuere, e fine d'-

attio-

attione così indegna, che Zoe pressumena tentare; non maricò chi asferi, efferfi feruita la Moglie di coffui, che ancora viucua, del veneno, nell'intendere, che altri bramauano d'inuolarlo al fuo feno, contentandoli, che li mancasse il Marito, purche non li macchiasse la fede.

Finalmente le brame del fuo Cuore piegarono a Costantino Monomaco, Huomo fingolare per Natali; ma più per l'eccellente bellezza che per i brutti Amori d'Augusta fu ad'ogni prerogativa anteposta. Pratticana questi in Corte in tempo dell'atecessore Cesare, come Sposo d'vna Nipote di quello, gratiffimo a Zoe, e così familiare, che l'hauea arricchito d'immensi Tesori; sforzato poscia a viuere relegato nell'1fola di Lesbo da Michele, fuccessore di Romano, non per demerito ma per gelossa di tanta domestichezza con Zoe. Richiamato adunque. fi vide con nobile metamorfofi mutata la Sala dell'efilio in Sella Imperatoria, e Lesbo in Bifantio; stringendo colle mani ciò, che non credena mai di confeguir col pensiero . Fermato vicino al Tempio Damacranio famolissimo fù della Clamide Imperatoria ornato, e introdotto in Città, non più come proscritto, ma come Rè, non per presentarsi alle carceri, ma per rappresentate Personaggio reale; riceuendo con tanta felicità la Corona, con quanta altri corrono col pensiero ad'ambirla. Con che rerminò l'Imperio delle due Auguste, che ne breui termini di soli trè Mesi esperimentò il fine.

#### COSTANTINO X. MONOMACO.

Anni di Crifto. 1043.

VANDO l'elettione a gradi cade senza maturità; eprudenza, non è stupore, se i Rè sono sciocchi nel comandare,e inauueduti nel reggere. Nell'affuntione di Monomaco alla Monarchia ; basta dire , che vi concorfero due ciechi, configlio di Donna, e pazzia di libidinofo Amore: quello tutto gelo,e questo tutto Fuoco: l'vno fù guida all'altro, & ambedue preci-

pitarono al peggio. Così fu: perche l'eletto Augusto principio, e finì malamente il Regno.

Caropal

Dispensò vgualmente a Soggetti indegni le Dignità, e le ricchezze a chi non le meritana, per la pouertà dello Spirito, che lo guidana; poco importandoli, che in vingiorno folo il regio filco fi confumaffe, purche s'adempissero i propri capricci. Si videtutto dedito a sensuali piaceri. non stiman lo delitto secondare il senso tiranno; Sentì volentieri i Letterati, precurado colcaltrui Virtú coprire in qualche parte la fua ignoranza, non hauendo mai ne ttudiati libri, ne futato ne' ftudj. Parue, che vna Cometa in quel tempo nell'Oriente comparsa, auguratte; co-

me douca deteriorarol Imperio fotco vn Cefare pieno d'errori, e priuo di Virtu, com ella a poco a poco mancando di lume, fi paleso vilissimo

parto d'accesi vapori. Benche sposato con Zoe, non abbandono gl'Amori di Sclerena., Confobrina dell'estinta Moglie, che diuenne sua Concubina : il che più indecente dimostrò il suo affetto. L'amo, ritrouandosi picciolo di beni di Fortuna, onde non stimb comiencu de privarla della sua dilettione da Grande. Fù fua scorta per tutto l'efilio antecedentemente patito, e fuo Scorto riuocato da quello. L'introdusse nella Reggia, senza confiderare, che in quella douca stantiare la vera Rema . Nel principio furono occulti gl'Amori, ma in fine così manifesti, che non furono sufficienti tutte le maniper nasconderli.

Fù astretta Zoe a stringere in simiti più angusti la sua abitatione ; e a concedere parte alla riuale , mentre Cefare li participò tutti gl'onori d'Augusta, com'ella gl'accrebbe tutte l'infamie di disonesto adultero. Comparue la Bisantina Reggia in quel tempo, come già quella di Roma; se bene digennta questa Lupanaro indegno per l'introduttione d'vna Lupa in fame, che la deturpana, e gloriosa quella per la Lupa, che allattò pietofamente i gran Fratelli Quirini. Il Cielo steffo, mosso a compassione di passione così abomineuole, che inceneriua il Cuore di Monomaco, e confrimava la Fama di tanti anteceffori cofpicui mentre l'infelice Donna non sà cosa desiderare da Costantino, che gl'étanto prodigo delle sue gratie, fà, ché li sia scarsa de suoi fauori la Vita,e dia luogo alla Morte, acciò sepellisca infamie così notorie nell? auello, e si titrouino ceneri , che coprino gl'enormi falli co suoi pallori ; mentre nosi impalliduano i trasgressori con tante mancanze.

Hebbe Monomaco Fortuna di rendere debellati molti ribelli, che tétarono prinarlo della Vita, e del Regno. Il primo fu vit certo Boiftlad Scita, appellato steffano, che fuggito di Corte, ore' stantiaua, e raccolte' molte genti, che nutriuano spiriti torbidi, e granidi di nouttà, si trasportò nelle Montagne dell'Illirico, & quiui agussi di Fiera vittendo ; per elercitarfi maggiormente nelle crudeltà, affligeua con aspre deuaffationi i popoli Triballi , Serui , & altri confinanti di ditione Cefarca, che reftò raffrenato dal Comandante di Durazzo con grandif-

Più difficile esperimentò la seconda Clleuatione, e più formidabile? Giorgio Maniace, Huomo, che al genio d'imperare hauea parimente! accoppiato l'ingegno, per arriuarui, comandaua alle cofe d'Italia, & era stata deputata alla sua Virtù la difesa della stessa da Barbari ; mentre le due Donne in Costantinopoli con tremante mano reggenano le redini dell'Imperio . Questi si stimò offeso

. . . . . /

### 250 La Monarchia d'Oriente

da Romano Sciero, Fratello della mentita Angulta, che nella fua lontananza non fu lento ad' oltraggiare la sua Casa pervendetta di certa riceusta offesa. Aggiongeasi, che tentò di macchiare il suo talamo maritale, come deturpaux quello di Zoe la Sorella con altri mali vffici, che di continuo contro di lui facea all'Imperatore; onde li diedero Rimoli di vendicare i torti, e di torre la Corona a Cefare, per afficurare il fuo Capo, e precipitare l'emulo. Manifestato dall'operationi l'Animo fuo qual fosse corsero a lui come a Duce valoroso, e stimato molti Soldatijonde pose assieme Esercito, potente a terminare ogni Imprefa, fe fosse stata presa dal Cielo la di lui assistenza; perche quanto fu coraggiofo il tentato, tanto più infelice riulcì l'efito. Costantino procurò prima con lettere vincerlo, e poscia, non giouando quelle, ricorse, all'Armi, che commise ad' vn' Eunuco, suo Cameriero, di fede integerrima: che appare marauiglia in vn' Huomo così mancante di membra. Venuti gl'Eserciti all'esperimento del valore, su aspramente colpito, e ferito Maniace con piaga mortale : e con proflutio così grande di fangue, che atterrito nel vederlo, cadè di Cauallo morto; precipitò parimente nella di lui caduta l'ardire de suoi seguaci, che diuenero ludibrio delle Spade nimiche; aluandosi solamente coloro, che fra'l pianto vniuersale de moribondi seppero raccomandarsi alle piante de piedi.

Recifoli'l Capo, fu mandato ad' Augusto, che lo gradi, conoscendolo vero stabilimento del suo, : e ingrandi con trionso nobile l'Ennuco, dalla di cui Destra confessò la permanenza, & vnione de suoi Stati, co-

me la mancanza d'vn famosoribello.

Toofilo Erotico, ell'endo fizzo (pettatore dell'infelice fine di Michele Calafato, e dell'imperio conferito alle Donne, non potendo abbaffate, al Vaffallaggio la fua virile coffaza, tumultuò, e flabili'l Regno famolo di Cipro, oue in quel tempo prefiedetta, amplo Teatro de gl'acrei penderifurono perà aborti, che non dutarono perche nel punto fleffo del comparire fu punto dalla Spada Cefarea; hauendo (pinto colà Armata confiderabile Coffantino, che ridulle all'ybbidienza i folleuati, e a gl'vitimi repiri" folleuatore.

Nel tempo stesso l'Eunuco Gio: Fratello di Michele Paflagone, su condotto in Mittlene, & tiui primato de gl'occhi; o l'agmandasse rodra, à Cossa tione acto a consecto. As servico a d'esperimentare i castighi ne gl'occhi, mentre hauea costretto le pupille di tanti infelici a piangere miseramente, quando con violenza i troglica le Sostanze, e gl'aucri; aggionta la prinatione del vinere a quella del vodere, she gl'accade dopo pochi giorni del suoccilio. Così in su rapita la Vita dalle prodighe mani delle Parche; come l'autare sue mani rapite haueano con tanta crudeltà le ricobezze de popoli.

La feguente ribellione di Leone Tornicio, suo Cognato materno, lo colpi

colpì più al viuo; acciò s'auuerrasse, che i più domestici sono i più dannosi pericoli, e che'l desio di regnare commuta la Consanguinità in oftilità, non conoscendo l'ambittone Idolo più meriteuole d'incenso, che se medesima. Viueain Adrianopoli Tornicio, corteggiato più da. Principe, che da priuato, da molti Macedoni, che colà dimorauano, attratti dallo splendore delle sue qualità, e da raggi di venustà maestosa, che lo rendeua nel volto, e nel volgo non indegno dello Scettro. L'odiaua però Monomaco, perche, quasi Camello, solo si pasceua nel torbido, edelle laidezze godeua; benche Euprepia, Sorella di Cefare, l'amasse, & animasse a tentati gloriosi, costretta ella ancora ad'esperimentare le stesse disgratie, cioè l'auuersione del Fratello. Costantino, per allortanare questi dalla Corte, che più colla Virtù lo combatteua, che coll'Armi, e con prerogatiue fingolari l'affligeua, lo fece Prefetto dell'Iberia; e fotto spetioso titolo d'onore l'esiliò dalla Tracia;ma aggionte poscia calunnie, e maldicenze di molti alla di lui mente, sdegnata contro lo steffo, fù privato dell'amministratione, vestito d'abito nero, raso ne capelli, e reso a Chiostri; perche iui serrato hauesse apportato tenebrosa sera alle sue pretensioni:e diuenuto Monaco, non hauesse più insospettito Monomaco.

I Macedoni nulladimeno, che lo bramauano vefitio di Toga, e non di Tonaca, Rè, non Religiofo, nella Notte flessa lo condustero in Adrianopoli, oue s'erano molti fautori viniti, altri per odio di Cefare, & altri per amor di Tornicio, e lo gindarono Imperatore. Q. selfi animato da così granda applauso, e insuperbito pe I seguito di valerosi guertieri, assalia la Metropoli stessa per la casi granda o, che la selfanel sa del gior no, sperando, che la selfanel servoca para la suesse a cela selfanel sa del porte del potto con superiori polanecate le porte e, e che la sua presenza hauesse a Cefarei apportato terrore.

Mandò contro di lui Costantino appena mille Soldati; quali veduti da Macedoni, lo best eggiarono, e con strepitos e voci li secero pettenica all'orecchio voti in dubicati de loro Cuori. Grando si la commotione causatanella Città, e'l timore introdotto nelle militie, ond' era stimata fortunata Sorte il suggire, e'l'abbandonare gl'ansensi posti. Senata dubbio se Tornicio hauesse si posti allo ra ordinare gl'anteresse gi'netresse si quali abattaglia, non disordinana i propri vantaggi, anai gl'accrescena a mera, uiglia, entrainanella Città, e riportana vina delle più singolari vittorie; già che Cesare stesse, che cotro lui si nuuentara, benche solo percuotesse vin sanciullo, che il stanu vicino Ma hauea altrimete decretato il Celo, poiche all'improniss mutò faccia la Scena, e nascose quelle prosperirà a Tornicio, che li permise più vedere, che esperimentare ; e Cesare più temendo il pericolo di quello, che fatto shauea, assissima con genti alta immerose la Città, provide i luoghi più facili da assalisissi, e prese tanto coraggio,

quanto ne' perle'l Tiranno, che s'auuilì, e fuggì ne' Castelli della Tracia; que' nella lontananza della Fortuna, abbandonato da tutti, fuorche da Bataze, che sempre l'accompagnò, si ricourò in vn Tempio. Di qui pure a viua forza estratto, stimato irreligioso, e profano, li fu negato quell'asilo, che suole prestare la pietà della Chiesa chi non è empio contro'l sno Principe,e con catene strettamente legato, assieme con Bataze, fi condotto a Monomaco, che lo mirò come suo Seruo, benche quello procurato hauesse diuenirli Signore; essendoli stati prima cauati gl'occhisallora folo conobbe, che meritaua quell'ofcure caligini, perche

tanto s'era inuaghito del fumo. Liberato Costantino da questi interni moti, che nel letto proprio li conturbarono i diletti del fonno, e a fuo dispetto lo tennero suegliato, fù richiamato ad'altre guerre di popoli lontani, quali hebbero bisogno di non lenti foccorfi : e ricchiefero impieghi non minori de primi . L'occasione di questa guerra hebbe origine da vili principi, che poscia. tantos'accrebbero, che posero in molto timore Cesare, quasi fiumi, che da piccioli fonti nasciuti, si convertono in vastissimi Mari. I Taurosciti, popoli della Russia, erano consueti in Bisantio a mercantare. Conduceuano colà merci, e n'estraeuano co' soliti lucri. Nacquero contese fra questi, e i popoli Bisantini per la stessa cagione; le parole si convertirono in pugni, e questi in euidente, e manifesta pugna, conpiaghe, e ferite dall'vna parte, e dall'altra. Serul ciò d'occasione al Principe di quella Natione di tramandare sopra i Stati di Cesare quelle vetfationi, che di nascosto gl'alimentana il pensierose fabbricata vn' Arimata, quasi innumerabile di Nauili, caricata d'Armi, e d'Armati, penetrò la Propontide, e si manifestò a Cesare, non più voglioso delle Sostanze de suoi sudditi, che della soggettione del suo Principato, più della sua Morte, che delle sue merci.

Procurò Costantino placarlo, dimostrandoli, che le contese passate. essendo di persone private, non doueano conturbare la publica quiete, ne l'infolenza della plebe rimouere i foliti affetti de Principi . Nulladimeno il Barbaro sprezzò i Legati, e li rimandò ligati se non con catene, con funi penole d'oltraggi, e d'indegne parole. Cesare in contingenze tali non mancò d'armare molte Galee, & altre Naui onerarie, estendo la solita Classe maritima Iontana dalla Tracia, e le muni di bittuminosa pece, e di Sulfureo Fuoco, per apportare incendja Legni Nimici, come quelli li minacciauago a fuoi Stati. Hebbe effetto l'efcogitato mezo da Cefare, perch: Teodorocano, Prefetto dell'Armata, dato ordine alle sue Galee, acciò s'aunicinasseto alle Nimiche, tre furono quel e, che slanciando l'ignita materia, molte nè confirmarono,e posero l'altre in fuga;rinouado co infelicità in se stesse gl'esempi di Fetonte, al quale non giouarono l'Acque del Pelago; per liberarfi dalle

fiam-

fiamme vibrate dalla Séra del Fuoco; poscia dato il fegno alle restati, acciò facessero lo stesso, si concerni Mare in Etna d'incendje i Rosi, ch'erano tutti ardore pe'l desso di combattere, d'iunennero più agginacciati di quell'Acque pe'l concepito timore, e si diedero a vergo gnosa siga; altre restando sommerse dall'onde, altre distrutte dal Fuoco, e in mieri Soldati priusi di Vira, si restro oggetto di compassione a tutti gl'occhi, che non poteano tramandare che Acque di compassione al tutti gl'avitta di quellstutti segnati, se influocati sospiri dal Caore, nel mitare la strage crudele efercitata da quelle fauille.

Riferisce però Cedreno, ch'vna vittoria così gloriosa, parto fecondo non tanto dell'ardore del Fuoco, che dell'ardire delle Classi di Cefare, folse in qualche parte funestata; poiche restate due legioni, guidate da Nicolò Cubiculario, e da Bafilio Teodorocano a custodire le Spiagie maritime, acciò i Barbari, ripreso il smarrito valore, no fosfero ritornati addietro, benche s'impatronissero delle spoglie de gl'estinti Nimici, non poterono però vitare, che venti quatro Galee, cheinfeguiuano i fuggitiui Rofsj, non pericolassero; perche queste allontanate dall'altre, e spinte più dall'aura intumidita del proprio ardire, che da quella del vento, che le guidaua, vedute da gl'Inimici in numero affai inferiore alle loro, le circondarono, per fabbricarfi in tal guifa quella Corona, che con ignominia gl'era stata per avanti rapita. Iui rinferrate diuennero preda de vinti, hauendo ritrouato nel Mare più durezza alla lor fuga, che non gl'hautebbero prestato fortissimi scogli. Costantino Patricio, combattendo valorosamente colla sua, & altre dieci Galee, fu superato; altre quatro capitarono in potere de Barbari, che le conuertirono in Carnificine d'humane membra, e in Naumachie di Cristiano sangue, e l'altre restarono rotte, e spezzate ne'lidi; Con modo sì strano si compiacque la Fortuna di scherzare con quella. gente poco fà trionfante.

Vendicò però in qualche parte l'eccidio Catacolone Besta Ambusto, allora Comandante alle Regioni vicine all'itro, che con preualida Arata ritrouando i Ross sugritti alle Spiagie del Mare vicino a Barna, sece di quelli vecisione tale, che non hebbe ad' inuidiare il Pelago, ch'è così bianco, i rosso tipiù nobili all' Aurora, nè le porpore alle Periane contrade; mandandone di più ottocento auunit dalle catene a Cesare per testimonianza della vittoria, che col fetro, che gl'oppressa

ua, fecero notabile moto nel di lui Cuore.

La guerra, ch'hebbe per l'Atmenla maggiore , non si celebrò per minore dell'altre pe'l valore de gl'Inimici. L'origine si tale . Giorgio, Principe de gl'Abasgissino a tempo di Bassilio Imperatore, per quell'auidità d'idiatare i Stati, che pare connaturale ne' Principi, nutrendo al. ti pensieri, si dichiarò senza occasione alcuna Nimico di Cesare, & im-

pugnò

pugno contro di lui l'Armi; e per multiplicarli i dannis mi con Iobanefica, Signore d'Anio; Ma Bafilio, andato nell'Iberia colle fuegenti; vine Giorgio, e lo coftrine a fuo mal grado a raffrenare le brame, che confernaua interne. Vinto quefto, lobanefica, remendo di non esperimentare lo stefio giogo, ricorrèa piedidi Cesare, offerendole, quasi radito fagrificio se, e le chiaui della sia Città in dono. L'altuta, creduta sincerità da Bafilio, venne applaudita, lui teneramente accolto, ornaro col titolo di Gran' Maestro, e deprata o Prettore d'Anio, e del l'Armenia maggiore pe'l corso intiero del suo viuere; quale terminato, douca quel Comando ritornare in commodo di Cesare, e di nuouo in Prominta de Strati Imperiali.

Morto lobanefica, vi fuccesse il Figlinolo Cacicio in tempo del prèfente Augusto; e nel Padre essendo terminato il Dominio, lo sopportò mal volontieri Cacicio, e negò volersi priuare d' vn cibo, che li riuscina sopra modo delicato alle fauci. Bisognò seruirsi della violenza, oue la ragione non hebbe luogo. Elesse Cesare per Duce della speditione Nicolò, Soggetto di soma stima in Corte con multitudine innumerabile di Soldati, acciò alla fola comparsa delle di lui Squadre si fosse arterrito Cacicio. Scrisse parimente ad' Aplesfario, Retrote di Tibio, e della Persamenia, paese vastissimo, irrigato dal fiume Arasse, acciò dalla parte sua infestasse l'Inimico, onde restasse combattuto per ogni luogo, & afflitto. Aplesfario promife di farlo, purche Cefare li facesse liberale dono di quanto egli tolto hauesse a Cacicio; al che non dissentì: tant'era voglioso di ricuperare li Stati di Cacicio, che non vide, che con cederli ad' altri, a lui non restaua che'l solo incommodo di grauissima guerra, e'l pericolo di perdere nuoue attinenze, e confirmò con scrittura delineata d'aureati caratteri la promessa.

Aplesfario allegro, riceutto c'hebbe pegno così grande di rimuneratione di fue fatiche, affall Cacicio, occupado li molte Cirtà, e Caftella 3 onde l'infelice, collocato in mezo a due potenti Eferciti, filmò per meglio ricorrere alla pietà di Cefare, come efegui; donandoglie fiefflo, se i Stati. Cefare con rara benignità l'accolle, lo folleuò a primarj ono ti, e li donò opulenti terreni nella Cappadocia; oue ville se non Rè', più tranquillamente di qualsfuoglia Monarca; e se non hebbe ranti Sudditi veneratori, non hebbe tanti pensieri tiranni, che l'affigesse.

Terminata con felicità la guerra, dimandò Augulto ad' Aplesfarlo la refliuttione dell'occupato paefe nella ditione Aniaca: che con ragione li fin negata per le conuentioni già fatte, e confirmate con Serittura, Sdegnato di ciò Costantino, credendo, che le sue dimande, come
i detti degl'Oracoli, si douesser subtro des le sue dimande, come
i detti degl'Oracoli, si douesser subtro des le sue comano di Duce,
fesso Nicolò, che vinito assime l'Esserito desareo, & therico, combattesse Aplessario, e ottenesse da lui con violenza ciò, che ricussa di

fpon-

frontaneo volere refittuire. Aplesfario, Huomo valorofo, & aflutto, conoscendosi inferiore di gente, benche superiore di Virtit, si rioserro in Cirtà, & allago col taglio di vecumentissimo fiume le pianure vicine, enascose molti Soldati nelle circostanti Selue, per serutirene possia co visilià ne biogogni. I Soldati Cesfari, ercedendo, che l'imore, non la sagacità, e l'astutta hauesse rinchiusi nella Cirtà gl'Inimici, senz' ordine alcuno s'auucicinatono alle Mura, quasi auutiata certa vittoria, e ad van preda non contrassable: Ma quando parue ad 'Aplessario d'hauerti condotti, oue' hauea coll'Animo stabilito, dato l'auucertito segno a suoi, di repeate gl'inuasfero con Saette, e con sassi ne si grande, che nè segulcalamatosa vecisione, non potendo i Caualli fuggire, impediti dal fango, causta odall'inondatione dell'Acque: e appena liberi si saluarono saste, e Costantino, destinati per quell'impresa da Nicclò, che peruennero in Anio, infausti Ambasciatori dell'infelice disgratia di quelle Squadre.

Sdegnato di ciò Cefare, attribuendo all'imperitia de Duci ciò, ch'era tlato effetto d'incolànte Sotte, prinò del comando Nicolò, e lafice, confituendo in luogo di questo Ambulto, Duce dell'aberia, e di Nicolò, Costantino Eunueo, Huomo di cui assi fisidana. Raccogliendo questi gl'auuanzi miserabili dell'Efercito, e aggionte altre genti, inuiateli di Bissinto, s'impatroni cono di Santa Maria d'Ampiero, di San Gregorio, e d'altre munitissimo Città; parendo, che la Fortuna mutasse calco e di distributa del passato, e si dimostrasse pi placida del passato e ripottarono segnalari trionsite ostringedo l'inimico ad v'obidire a cenni imperiosi d'Augusto.

I Popoli Pacinazi, gente Scitica, commorante di là dall'Istro, ferigono l'Europa, e la fecero gemere con geminate sferzate. Imperaua allora a questi Tiraco, Soggetto nobile, ma vile, e Cegene, abietto di nafcita, ma nobile di valore. Parea, che la Virtù, e l'ignoranza-emule, frà le stelle s'hauellero diuiso quell'Imperio . Seruiua la Virtù di Cegene a Tiraco d'ombra, che ofcuraua le fue grandezze, perche appariuano vestite di manti abietti, e li generauano sospetti di non perdere il Comando: e rendeua l'Ignoranza di Tiraco rifplendente, quasi Astro de più fiammeggianti, la condicione di Cegene. Machinaua Tiraco la Morre a Cegene, perche s'abbaglia sempre la palpirante pupilla 3 folendori del Sole, & odiano le tenebre quella luce, che le pnò fugare; maaccorgendosene Cegene, si riuoltò al patrocinio di Costantino, promettendoli fedeltà; e peruenuto in Bifantio alla di lui prefenza col; l'Acque battifmali si regenerò al Cielo, e persuase a Sciti, suoi Settatori, che nel modo medefimo hauessero purificate l'immondezze dell'Animajode restè decorato col famoso carattere di Patricio; pot é do il gelo di quell'onde riscaldare l'affetto di Costantino alla venerati one del nuouo Amico.

# La Monarchia d'Oriente

Tiraco intanto, inuiati Oratoria Cefare, il proteffò, che fe dato no gl'haueffe in mano l'iniaico, quale co fuoi ferciti g'infeftaua i Stati, n'haurebbe fatta quella védetta, che meditato haueffe vn Rè giuffàmète itato. Cefare poco apprezzò le parole d'un Huomo, che ftimaua di niù valore, e corilpoffe, che nulla cocludeuano, li preclufe ogni fperanza d'interpofitione. Tiraco dal ghiaccio duriffimo dell'Iftro, che accadè in quell'anno pe'l rigore del freddo, imparò ad'indutire l'Animo alla crudeltà contro l'Emulo, e'l fuo fautore; onde passò con fpedita Claffe a piedi l'immensa larghezza di quel fiume, per seruirifi della mano nell'oftlirà; e occupara la vicina Prounita; i foggetta all'Imperio d'Oriente, deuafò il tutto. lutritrouando i Pacinazi abbondanza di vettonaglie, di vino, e di latte, tanto nè trangoggiaronio con ingordigita, che, qualfa auide fanguisighe, molti nella copia del vitto ritrotatrono inopia di Vita.

Cegene allora co snoi Eserciti, vniti allegenti di Cesate, assassi gle per di comento combattere colla Morre, e coll'Infirmita, fuggiono i cimento con lui : e cadendoli l'Armi di mano, mentre tremauz per la fierezza del morbo, restarono trivicidati dal fetro di Cegene, da vilissimo prezzo venditit; quelli sche restarono fani, difarmati furono mandati ad abitatie le Regioni Bulgare, che per le recenti detassitationi crano priue d'abitatori. Riutci nulladimeno felice Sorte per Titaco, e per i principali Sciti, tirtivata e ulladimeno folice Sorte per Titaco, e per i principali Sciti, tirtivata e ulladimeno folice Sorte per Titaco, e per i principali Sciti, tirtivata e ulladimeno folice Sorte benedittionisperelice condotti a Cesare capitul, surono trattati da liberi Signori delle fite genti, e ricetterono nell'agno sorne prodigiosa beuanda; che li sattò delle terrene grandezze, e solo delle celesti sitibondi li rese; anzi surono da Costantino di sublimi Dignità ornati, estendo propio della cristina abietticone ingrandire chi le grandezze autilisce.

"Ma perche in que i tempi esperimentana l'Oriente aspre guerre co". Turchi, nè mando Augusto quindeci mila nell'Iberia, quasi fortissimo argine al loro arrabbiato furore. Chi'l crederebbe? Questi pernenutria. Damatri, si scoratoro della promessa fede e tanto è facile l'Huomo ad'ignorate nelle prosperità l'auuersta passa, e ritornarono addietto, depredando la Macedonia, e la Tracia, e conuertendo contro Cesare stessio, a che concessa gl'hauea per sua disesa. Apportarono gradussimi revoltano del le confinanti Circà, ma alle più remote ancora'; benche in sine acquetati i pensieri dalle continue vessationi di guerra, che g'insegnationa a loro dispetto la piaceuolezza, secero tregua con Cesare, guurata, e lottos feritta per asini trenta.

Trà tutte le guerre però, che agitarono l'Imperio, imperando Coflantino, furono le Tutche le più calamitole, e fiere; perche occuparono l'Afia, tapirono immensi Stati, e accrebbero il loro Regno, a stimaje riputatione tale, che l'Alcorano fu rispettato da Maomettani: le cofe fagre Orientali manumesse e sconuolte; permettendo Iddio, che non potesse regnare la pace, oue'vn'Imperatore tanto vitioso guerreggiana col Cielo se che fossero rapiti i Regni a chi inuolana l'onore sagro al matrimoniale talamo colle disonestà.

Mori intanto l'Imperattice Zoe; Donna, che mentre visse, si vide di dupolicato Fuoco auuampante, cioè di quello della luffuria, e di quello del Dominare ambedue veementi, che la costrinsero ad'oprare attio: ni indegne, ca coprire d'immonde ceneri quel Trono, che fiammeggiare douea di rare Virtù: già auuanzata al settuagesimo anno. Costantino lagrimò la sua Morte più di quello si conueniua ad'yn Cesare : e la venerò ne' funerali più con attestati d'Immortalità, che di caducità terrena; asserendola Angelo, mentre visse, e compagna de Spiriti Angelici nel morire; anzi essendo nato vn Fungo nell'imo del suo Sepolcro per l'ymidità del terreno, lo finse parto della Prouidenza del Cielo, per palefare il fuo merito; non accorgendofi l'incauto, che aborto sì vile del fuolo non potea presagire Eternità : che da quel Diadema quale tiene su'l Capo pieno di rughe, si arguiua sola caducità: e che col presto suanire di sua bellezza, non potea palesare, che difforme quell'A-

nima, ch'egli celebraua con tanti encomi :

Chiula Zoe forto gelidi Marmi, che doucano causare in Cesare asprissimo ghiaccio contro i sensuali diletti; come fossero state pietre focole que fassi, gl'accesero nuoue fiamme nel Cuore; perche bruttamente ardè per la bellezza d'yna Figlinola del Principe Alano, quale me' gl'accordi, antecedentemente fatti colla sua Natione, gl'era stata afsegnata per ostagio di pace ; se bene su ostile per lui la sua venuta in Corte, perche gl'apportò incftinguibile incendio al Cuore ; e nel stabi-.. lire la pace co' popoli Nimici, si tirò in seno crudelissima guerra. L'amò i modo tale, che la trattò quasi Augusta, e se temuto no hauesse d'offendere Teodora vera Imperatrice, e come tale offequiata da popoli, l'haurebbe di regio Diadema coronata. Così grande è la cecità de gl'-Amanti, che non vedono il disonore, perche, amantaro li viene colla coperta del senso: eguidati da vn Nume bendato, non è merauiglia, se facilmente inciampino . Poco durarono le felicità di questa spuria Augusta; perche seguita l'infelige Morte di Costantino, si ridusse alle condicioni primarie d'ordinaria persona ; benche essendoli ftata compagna nelle disonestà, li fosse indivisa ne vituperi.

Staua su'l limitare della somba Costantino, e poco li mancaua a cadere; quando Romano Boila con tradimento esecrando procuro affatco di spingerlo al precipitio. Era stato costui solleuato da Costatino dal stato di Soggeto vile, & abietto a posti più riguardeuoli della Reggia, & altro

Kk

258 altro non vi mancaua per effere Re, che'l non errare così indegnamente, come feces poiche fu sempre Costantino senza prudenza nel ponderarei Personaggi, che amaua, e senza elettione collocaus la sua dilettione alla cieca. Benche fosse Boila semimuto, seppe così ben parlare, che ordi fiera Congiura contro l suo benefattore, e procurò toglierli la Vira, & il Regno, per stringere lui coll'indegno braccio lo Scettrome li farebbe mancato il modo, effendo a lui lecito entrare, oue' stantiaua, doriniua Cefare, e le Reine, ma non affiste al traditore il Cielo, perche. fuiltradimento fapuro, e rittouato l coltello, con cui douea commertere l'enorme parricidio, fotto la veste. Fù però così sciocco Cesare, che li condono la Vita, benche hauesse tentato quello di toglierla a lui, e colla fola Morte de Complici compì yn castigo, che meritaua memo-

rabili, e rigorofe pene.

Coronò la sua Sepoltura con Corona di biasimo, conforme hauea coll'infamie deturpata la Vita; poiche essendo deputata l'amministratione dell'Imperio a Licude, Huomo segnalato di Nascita, e di Vittu, la diede a Gio: gran Cancelliero, che dissegnò Principe del Senato, persona vilissima della plebe, di niuna dote, e di natali ignobili . Permife il Cielo in pena di fua ignoranza, che questo Gio:inalzato da lui a tanti onori, procuralle d'abbassarlo, e hauendo riceuuto da quello nó mericati fauori, stimaste lui immeriteuole dell'Imperio; onde vnito co altri principali, che crederono disperata la falute di Monomaco, determinò d'eleggere vn successore. Appena ottenne l'Imperio, ò più tosto la Tirannide questo maluagio Celare, che'l Cielo li diede l'articolare morbo per continuo Tiranno de suoi falliscome i Romani dauano a trionfanti l littori, acciò hauesse sempre vicino l Carnesice, che lo tormentasse già che così propinqua volle la carne, per dilettarfi. Questo male dal Capo fino a piedi affalendolo, lo rendeua alle volte inerto, non folo al caminare, ma al moto; e fino al fine di fua Vita l'affliffe, e li diede la. Morte. Copri adunque l'ingrato Gio: fotto'l manto di questo morbo la propria malitia: & eforto la di lui depositione dal Trono; acciò non haueste regnato, chi hauendo il Corpo infermo, non potea più fermare la quadriga d'amministratione così importante, che non cadeste; E beche ad' alcuni parelle degno di tanta Monarchia Proteuonte, che allora escreitaua la Prefettura della Bulgaria, fù in fine inalzata al sommo fastigio Teodora.

Ciò molto afflisse Monomaco; perche l'alterigia, che guidato l'hauca al Trono, l'accompagnò indefessa alla tomba; e appena. potè palesare con vn solo sospiro il dolore, perche subito morì; più abbandonato da gl'errori, che dall'Anima; qualinon poterono foggiornare più alla lunga in vn Corpo, che con troppo luflo più gli hauca laffati, che accarezzati; haucdo imperato anni quatordeci, e mefi.

Furo-

Furono trasportate le sue ossa in Magania, luogo delitiosissimo, da lui fabbricato; non hauendo lasciato a posteri Cesarialtra memoria, che d'un frandalofo, e fenfuale Imperante, che refe biafimeuole co' gl'ef-feminatiefercit di Venere le victorie, che con rara glotia ripottò ne' Campi di Marte.

# T E O D O R A:



SSVNTA Teodora al Trono, parue, che gl'affiftef. fe la Fortuna, e che co' suoi piedi inchiodasse la ruota Anni di volubile, per stabilirui sì'l Capo il Diadema; poiche 1056. fu così pacifico il fuo Imperio, che da ogni parte pullularono gl'vliui, e si sbarbicarono i Cipreffi, La riuc. 201001: rirono i Sudditi , la rispettarono gl'esteri , e da tutti, tom. 3.

vgualmente era amara, ò come Donna, di cui è pro-prio professare d'Amore, ò come d'eroica Virtù arricchita, che non può mai impouerire d'offequio . Il Cielo stesso tauto fauorì il suo joss. Imporio ; che instuì benedittioni alla Terra, perche abbondatta di mie - Caropa le je di latte, peraddoleite i palati, e per nutrirli; & era così fertile di biade, che senza l'efferte trauagliose de bisolchi le tramandana, e parea ritornata l'Età felice dell'Oro, benche tanto v'hauesse signoreggiato il bronzo, & il ferro ne tempi paffati sono a monta se crata

Commile l'amministratione de negoti ciuilia Sincello Leone, quale nell'Imperio di Michele hauea ne gouerni dimostrati effetti di singolare prudenza. Intanto ella quali Solo d'Oriente sedea nel Solio, e con debole mano opratia attioni di costanza ripiene . Stabiliua i Tribunali, & eleggeua Soggetti'atti, per follouare i tribulati, e per abbaffare gl'ali tieri. Dana le risposte a gl'Oratori, e li legana co' detti della sua lingua, come gl'obbligatia co tracti liberali della sua mano. Apportaua i propriparerisi ne gl'interessi publici, come ne priuati, ch'erano stimati, quanto furono nell'antica Grecia quelli de Soloni, e de Licurgi, e dalle labbra tramandaua perle, quando parlaua atra do in mat

Altro non manco all'Oriente in tanta confolatione, che sì grad to bene mai li fosse mancato, perche troppo breuemente suani, e non potè arriuare a due anni vna felicità, che meritana l'Esernità per indinifa compagna ... Vn dolore attrociffimo di fianchi , che l'affalì', addolorò Bifantio; diuennero i fuoi occhi chiufi Aftri maluagi , che pronofticarono calamità a popoli,; e furono deteltate. le Parche , perche tropph veloci tellerono ; e troncarono il stame della suavira, che meritana essere co' fili infrangibili della perperuitacomposta : 1 11, 6:11.

1 pri-

primari del Senato, vedendo disperata la sua Salute, assieme raunati ragionarono del successore, esenza ragione alcuna s'appigliarono a Michele Stratiotico, Huomo totalmente inetto a tanto gouerno, non folo per la pigritia dell'Animo, Vitio indegno in vn Principe, ma per l'età ancora,quasi decrepita, e cadente : alla di cui mano più si conueniua vn bastone, per sostenere le cadenti membra, che per solleuare vna Monarchia,per colpa de passati Cesari già caduta.

#### LIV. MICHELE VI. STRATIOTICO

Crilto.

46.9.

VESTI fù vn Cesare, che principiò male a gouernare l'Imperio, ma finì bene, perche non profegul ad'imperare. Nel reggere i popoli, douendo seruirsi della prudenza, che l'algente canitie del crine infinuaua rifiederli nell'animo, fece operationi giouenili, quali, non essendo maturate dal senno, li produssero frutti ripieni d'acerbità. Amò più la Toga, che'l Sago. Fa-

uori affai I Senato, e nulla la Militia; non sapendo, effere proprietà de Cesari,non meno riportare trofei ne' congressi de Padri, che apportare meranigliene' campi di Marte: Fare, che la Sapienza, e la Mano sia-

no vgualmente a parte dell'operationi d'Angulto . 1111

L'hauere adunque concesso tutto'l suo affetto a M. bili, e nulla a Solcurofa. dati, fi euidente cagione delle sue disgratie; perche si rese così odioso a questi, che li fecero prouare arrivato il taglio del a lor Spada, oue' non perueniua la lingua de Senatori; e che ad'vn Celare, che nulla stimaua i Soldati, non douea dimostrare stima alcuna la Soldatesca; però l'afflissero, e l'agitarono a segno tale, che li colsero il Regno, e la Clamide reale, che lo decoraua; attestando l'infelice, dopo ellerli caduto ditesta il Diadema, che per mantenimento de Regni deuono drizzare i Principi Templi folenni non meno a Pallade, nobile Dea delle Lettere, che a Bellona, tutrice generosa delle battaglie.

Furono i moti, che fuscitarono contro Michele, i seguenti, pernitiofi, e dannofi; perche eccitarono non ordinarie ribellioni, congionte co depositione di Regnanti, e con rapimento di Stati. Comneno frà tutti gl'altri si credè degno di stringer lo Scettro, di cui sugiudicato immeriteuole Michele; onde i voti d'ogn'vno a lui si riuoltarono. L'opra di Briennio molto cooperò all'Impresa; ( le bene restato cieco, non seppe vedere tutti i danni, che se li doueano (fferire nel tentarla;) essend.) Huom ) fingolare, allora Duce delle Macedoniche Squadre, e Prefetto della Cappadocia. Peruenne questi nell'Oricte, e per maggiormete colpire alla destinata meta, dimosti è essere stata inuolata la metà della

delle contributioni alla militia da Gio: Opfara Patricio, Teforiero della regia Camerasquand egli bramaua, che li foffero i flippodja, carefeira, non fiminuiti ; anzi vedendo Opfara Patricio recalcitrante a fioi Comandi, prefolo per la chioma, e barba, lo gettò in Terra, e lo fecengione; ercedendo, che quelle cadute doueflero feturica alui di gradini per l'Iofpirato grado, che meditaua; Nulladimeno moti così violeti veduti dal Prefetto de Pifidi, e l'icconì, quale hauca gl'alloggiamé, ti poco diffanti, fi giudicarono principiodi ribellione, e di Tirannide; onde affall all'improufo il Padiglione di Britennio, e legatolo, lo confesado princi e punto il punto itefio con meramorfo firtana diuenne di captiuo capiente, e cedè a colui la caroere, che cefo l'hauca co' pugni; Ma conofcendo di quanto danno potea rimicirili a Fiera, che tenenua unitra, fe li foffe figgira di mano, la mandò Cefare; e acciò fofferiufcita fpettacolo più diletteuole alle fiue pupillo, lo priuò de gl'occhi.

La cecità di quefti non refe gl'altri Soldati ciechi nell'operare , anzi gl'accrebbe occulata circonspettione, perche mirarono con diligenza maggiore i mezi, che poteano al bramato sine condurli, hauendo de, terminato, che la prigionia del suo Duce rinscisse a loto di motito o per liberatti dal gi ogo, che gl'opprimeita. Si riuoltarono a Commeno gl'Animi, già che videro lui così attuerso a Cedare, e così diuerso dal pare-

re de Nobili, e lo gridarono Imperatore anois omili la

.: Comneno alla propensione de Soldati, aggiongendo quella del Cuore, che meditaua cose grandi : e che volea coll'Imprese superare i sforzi della Natura, raunò valorofi Soldati, cò quali fi perfuafe di confeguire l'intento. S'inuiò verso Nicea riuscendo all'importune sue pretensioni opportuna quella Città; e hauendo mandato Questori per tutto l'Oriente ad'efiggere eributi, cominciò ad'efercitare Dominio; stimandofi grandezza ne'i Rê impicciolire i popolico'gl' aggranj, e col toglie. re le loro Sostanze, raccogliere aumenti alle proptie. Michele risuegliato da quel fonno, che inuigilana a fuoi danni, vnite affieme l'Orientali Squadre, nelle quali ammirana costanza di fede, l'inniè contro'l ribello, hauendo concessa la Distatura di quelle a Teodoro Eunuco, Ministro principale nel gouerno passato dell'Imperatrice Teodora, 2ggiontoui Aronne, Fratello della Moglie, di Comneno. Questi stabilità gl'alloggiamenti in luogo appellato Orco, venutia cimento co'Soldati di Comneno, fecero, che corrifpondesse la strage al nome, perche tanti Nimici furono tramandati alla Morte, quanti fi ritrouarono nel Deftro Corno di Compeno, che intiero restò distrutto; e Romano Sclero, Capitano di quello, li peruenne viuo alle mani, che potè colle lagrime a gl'occhi raccontare il funesto caso de morti.

Rinsci però dinerso il successo del Corno Sinistro, perche a dispetto della

#### 162 La Monarchin d'Oriente

della Portuna, che lu deffinò Smiltro, apporò fegnalata vittoria, e fugo con torale coffernatione della milita la Cefarca Squadars cano had tendo pottuto o prare il valorte d'Ambilifo; che lo conduccua, e de Soldarri che confeguirono affirme coll'encomio di fotti, o pulentiffimo fibello de Padigiuni reali. Ciò quanto accrebbe di coraggio a Soldati di Comneno, tanto attuili quelli di Michele, che gareggiatono collative il el figgies, già dibenon haneano potuto dimoitrare l'attuità del Ficco nel garereggiate.

La rotta di Segua Ire si valoro se fece figurare a Michele vacillante la fia Monarchisi onde per non aspertare pul permitose iatture, stabili di deporte l'imperio; Se deportmente, se fuori del Regno pote al suo Cuore più tranquillamente regnare, e certo esi guito l'haurebbe, se l'hauestero permeti gil Amici, quali dissentiono i sicuri, che ce Michele deponetua la propora; s'accretecena a loro il rossore di Vallallaggio nello guancie, e non cliendo più Signore, farebbero stati segnati con note in-

tolerabili di Servitti, ricolerabili di Pari cicco di Militari di Militari di Pari di

Es Furono feieltiadunque Costantino Licude, e Leone, ambedue Prefidenti, Alopo, e Michele Pfello, Ambasciatori a Comnego con promessa d'estere addottato da Oesare, & eletto successore all'Imperio;anzi commesso generale perdono hon soto alui, ma a tutti quelli, che gl'al erano flati coadiutori al rumulto, fe hauesse deposte l'Armi. La legatione non riusci di frutto alcuno; perche inteso da Soldati l'accordo, ricularono, che Comneno, hauendo affunti gl'Imperiali addobbi, allora litralafciasse; asseuerando, che sino alla Morte douesse di quelli ammantarli: e che fe la Fortuna allora li concedeua lo Scettro, non li con meritia i figoi fauori (prezzite cellendo troppo volubile la fuiz coltanza. - Nulladimeno andato in Bifantio Commeno, & halluti fegreti colloqui con Michele; si contentada d'esfere successore, ed'aspettare il Regnos benche ciò riefca di tanta pena a fuperbi ; purche Michele tale dichiarato l'hauesse; dimostrando moderatione indicibile ne' pensieri mentre correndo a velegonfie a prosperità così sublime, non si curaua di ritardarne il camino . Ma quella fatalità , che stabilito hauca il precipirio a Michele, fu inchitabile dall'humana Virtu, e non valè regola alcuna della terrena prudeliza a fuperarlashauedo determinato il Cielo, che di Re diucniffe Regolo, e d'Imperatore Suddito, e che li prononific la piaga dalla mano propria ; poiche mancando egli di fede a quanto hauca promeflo, e pregando i Nobili ad'effero renitenti a fottofériuere la concentione con Comnetio; aléuni de medefimi, fdegnadofi dell'inganno, & abborrendo l'indegna fintione in Animo regio ? aderirono alle parti di Comneno, e nel leguente giorno, effendo questi entrato nella Città, si conferirono nel Tempio consegrato alla dinina. Sapienza, oue peruenuto d Bifantino Prelato fu falutato Imperatore,e

cono-

conofciato per Cefare. Così acquiftò la Corona viuendo Michele, perche non volle Michele lafeiargliela nel morire:permettendo Iddio, che deludeffe l'inganno il fuoautore, e che per effere frato bugiardo, hauefte campeggiato con tanto fuo danno la Verità nell'elettione del nuovo Cefare.

Aunifato per via de Sacerdoti dell'infausto precipitio, e caduta, e dimandandoli, quale corrispondera riceutut hanterbo per l'otto Imperio è Li rispostero : che sino farebo stato il Regno diuno, più nobile, e più ficuro. A queste parole ammutì: gettò a Terra i regiornamenti, e si parti dalla Reggia. Auuenturato al certo, se ottenne l'augurato premo, affai più desiderabile, e tranquillo del perso. Imperò solo va'anno, col fine del quale terminò di viuere, e di regnare; Non sò; qual fosse Sorte maggioro, ò quella che col darli la Cotona lo sforaò a mai serrare gl'occhi per i trauagli, ò quella, che inuolandola, sece, che con tranquillià li chiudelle, per mai più apriri.

# LV.



AMBITIONE di dominate, che condusca all'. Amidi Império Comneno, non l'abbandonò, quàndo si Im-1072. Peratore; perche mai quène sa alcuna vuille, e bramò di yed-uctuo i yguali abbassati. Esendosi seruiica dell'opta di molti per acquistare lo Scettro; diuenuto Cesare l'amministrò per se folo-Rimirò ogn' vno cettres. come Seruo, e attributalla sola sita Virtà yn parto 3

del quale moltierano stati a patre 5 Mapoco farebbe l'hauer rissuato di l'arei riconoscere aussiliatrice la Destra de gl'Amici , perche negò ancora. Confesarta dal Cielo e u volle, che nelle monere si fose impressa la sua Imagine colla soudata Spada alle mani, per significare, che quella sola l'hauea sollevato al Solio, benche tante mani hauesero maneggiato il serva suo se accompanyo.

Comandò a gl'Amici, che ritornassero a Casa, perche non potea la dilui alterigia mirare vicini coltor , che allontanato l'haueano dal Vasiallaggio. Veò nulladimeno molra liberalità nel premiarli : & in particolare benefico moftrolli verso'l Bisantino Prelato, che con efficaci mezi procurata hauea la sua efastatione, trasfondendo rimuneratione augusta ne suoi Nipoti, quali antepose a fingolari, e principali vifici del Regno.

Volendo rimediare alla pouertà del regio Erario, confunto da Cefariantecessori, che dissipato l'haiteano o in piaceri illeciti, ò in Edisej non necessarj, impoueri moltiricchi, togliendo senza prudenza, e còsidera-

racia-

#### 264 La Monarchia d'Oriente

fideratione alcuna l'entrate, e le Sostanze a Sudditi, commutando in Titannide l'acquillato Comando. Abrogò i priuilegi; concessi da gl'altri meratori a Personaggi cospicuit & annullo gl'att da quelli operati; onde parte aletto per distruggere, non per stabilise la Monarchia; Poco farebbe stato, ch' nu Homon priuo d'Humanità, non hauest perdonato a gl'Huomini, perche ardi ancòra contro l'Ctelo mueire, e co' Santi dimostrati sierilego. Dona l regio sito e i rechezza, che la pieta di ranti Monarchi passa sia huae a contribuito alle Chiese, e a Monasteri per mantenimento di coloro, che senuono a fagri Altari. Appena li laccio ciò, che postessi mantenimento di coloro, che senuono a fagri Altari. Appena li laccio ciò, che postessi mantenenti in vita; e diede alla propria nigordigi il sopra più perche in quello la continenza morisse. Imponeri la Casa di Diò, X arricchia Casla della sua Reggia. Spoglio de gl'aredi prin pretto.

Sérainano que fle perfide operationi da teftimon fedeli alle lingue, per mormorare; e Viri cost enormi erano norma alle voca d'ogn'vno, per parlar male di lui. Snodoffi la voce flessa del Sagro Pattore a vecmenti riprensioni ; ma quello non traslacció d'esser Lupo nelle ripresaje: a Denacoti più vecchi derestanano alla sua prose ava l'operationi indegoe,ma sordo a quelli Comneno,parea ringiouinisse nelle sceleraggini. La pelebe utunissua de la mana de la sua prose ava l'ordo a quelli comneno,parea ringiouinisse nelle sceleraggini. La plebe utunissua de l'uno come come sicco de la companio de la male, non a come su come successione de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio del companio del companio del companio del companio del companio de la companio del companio del companio del companio del companio del companio del comp

commouerlo.

Fulmino con rigorofo efilio il Patriarea, e Nipoti, perche non potea divicino fentirei fulmintidi quella lingua verace, che li trafigeuano, il Cuore colle correttioni nei fivergogno, che refaffee captino dei littori, mentre nella Chiefa del proprio Monaftetio affiteua, quafi lume rifplendente, co gl'altri Mmiftrial Sagro Altare. Lo fecceforarea deporte il Pontificato di quella gran Metropoli; e mentre quello ripugnata, fauori le fue brame la Morte, perche nel tempo (tefis Paffalt cof fiori Strali. Sofpirò, Dio sà come, a tal aunifo Comneno, comandando, che foffe quel Cadaucro regiamente fepolto e riuocò dal bando i Nipoti colla refititutione de primi onori. Così la Morte del Ziomerità premita Nipoti, e fe non toglicua quello dal Mondo, non letaua Comneno quelti dalle miferie.

Conferi la Dignità del Patriarcato a Coftantino Liciude, ma con indegno modoperche non li permife il possesso processo i iniuntiata cette annuali entrate che possesso i permo vergognando si endere venale cosivenerabile visicio, e agro impiego, i perche s'accrescellero i agrisso; alla sua auarita; a le Licude s'arrosì cedere ciò, che gl'era stato assegna-

to,in fegno della sua ambitione. Les soq III

Mosse 'Armi contro gl' Vngheri, e Sciti; ma poco hebbe a fare co primi, perche secondati restatono da vna stabile pace, che seco contras. fero. Combattè co'gl'altri, e nè riportò nobile vittoria, effendo dalle sue Armi superato Selte, loro Duce, e la maggior parte delle sue genti . Costò però gran danni a Cesare questo trionfo, nè andò indemne dall'-Acque, quando restò illeso dal Fuoco dello sdegno nimico; poiche condotto l'Esercito a Lobizo in tempo d'Autunno, per le pioggie, e neui, che in quell'anno abbondarono, li morirono molti Soldati, e aggiontafi la penuria de viueri, mancò a superstiti pochi la Vita. Egli ancora su fottoposto ad enidente pericolo, perche standosene sotto vna gran Quercia all'ombra, colla caduta di quella douea restare infranto,se'l vento veemente, che fradicò il tronco, non gl'hauesse troncato colla fuga il pericolo; ond'egli in rendimento di gratie ritornato in Bifantio eresse nobile Tempio alla Protomartire Tecla, perchenel giorno stesso della sua Festinità su liberato dall'oscura Notte, che gl'era preparata dal Fato; tant'è vero, che a confusione de maluagi sempre risplende qualche scintilla della diuina Bontà, e a dispetto delle nostre tenebre ci aspetta la diuina Luce .

Dopo hauer regnato due anni, e tre mesi rinontiò l'Imperio a Costantino Duca. La causa d'attione così generosa diuersamente si riferisce da gl'Autori ; alcuni sono d'opinione, che andando a caccia vicino a. Napoli, correndo a briglia sciolta dietro ad' vn feroce Cignale, questi si precipitasse nel Mare con empito più tosto da Demone infernale, che da Animale feluaggio,e che quella caduta, come fosse stata di fulmine, gl'acciecasse gl'occhi con tanto splendore, che precipitasse da Cauallo, priuo di fenno, & attonito, e che di l'a poco tempo ritornato in fe stesso, e continuando in lui i timori passati, disprezzasse la Porpora, e si vestisse di grosso manto; anzi raso in Capo, e reso capitale Nimico del secolo, si rinserasse nel Monasterio de Studi, in cui terminò i suoi giorni, hauendo prima lasciato Costantino Duca suo successore. Altri riferiscono, che, essendo dedito alle caccie, mentre perseguitaua le Fiere, che nel corfo volauano, il vento più rapido di quelle nel volo l'affalisse nelle mébra, e tanto l'agghiacciasse, che d'indi a pochi giorni morisse, hauendo antecedentemente consegnato lo Scettro a Costantino stesso.

Gouernò líaac la Monarchia con misto tale di Vitj, e di Virtuche refe il suo imperio se non in tutto lodeuole, nè meno biassimeuole peregni patre. Non si dotto, ma amò assa i altrui dottrine, e stimò
molto le Virtù nè gl'altri, mentre surono in lui diniuna stima. Casto
così, e pudico, che viaggiando, per guarire da graue instimità, in cut
era caduto, esendo persuaso da Medicia gl'esercity venerei, rispose, che
i lacci maritali non li concedeuano libertà tale, e che non volea ren-

dere l'Anima inferma, per animare il Corpo caduco.

#### LVI

#### COSTANTINO XL DVCA

Anni di Crifto, 1059. Zonara li



A CQVE di genitori ignobili Costantino, benche, vantaste l'origine dall'antica Famiglia de Duchi, Andronico, Panterio, e Costantino, come è Glito di coloro, che nel vedersi alle Dignità inalzati, ancorche di nascita vile, oftentano nobili natali, per tribuire al mento, non alla Sorte le loro grandezze; essendo opinione de più famosì listorici, che in quel tempo fosse

cetree. — mone de put Amoit ittorici, ene in quet tempo totte effinta detta Famiglia; onde i fuoi maggiori fortirono da vna Donnala.

1600. difeendenza, & egli nella Famiglia de Duchi fù illegittimo tronco, e comunque ciò fia notea nobilitarif con molte fingo-

Amende funio fuccessor, a comunque ciò sta, pote a nobilitarsi con molte singolari dott dell'Animo, che l'haurebbero reso meriteuole di quella Corona, che si cinse le tempie; quando l'auaritia deturpata non gl'hauesse la
gloria. Non si possono ricrire le ferite, che quelto Mostro gl'impresse
nel Cuore; quanto quest'arrabbiata Megera oscurasse il splendore della
sua Fama, che con altre gloriose operationi hauea decorata. I suo penfieri erano intenti ad'accumular Tesori, per l'acquisto de quali non temea soggiacere al titolo di Tiranno, e per diuenire ricco rauca rendete ogni voce nell'essaggerare i suoi scorni; Aggrauaua i popoli co straordinarie gabelle, e imponeua tributi, che superando le forze de Vassali.

sforzauano le loro lingue a mormorare.

La sua tenacità nel spendere, rese liberali i suoi Nimici d'ingiurie; e mentre attendeua a dare il sacco a gl'Erari priuati, priuarono lui di molte attinenze ne paesi Orientali: essendo sprouiste di Soldatesca, che le guardasse, come la militia mancante di soldo per mantenersi. Ancora l'Occidentali Regioni, non hauendo chi gl'affiftesse coll'Armi, perche no volca Cesare ressistere all'ingorda Sete dell'Oro, furono deuastate, distrutte. Gl'Vzi, Sciti di natione, passarono l'Istro, e trascorrendo il Danubio fecero notabile strage, arriuando al numeto di settantamila Armati, e coll'empito stesso peruennero in Macedonia, e penetrarono nella Grecia, lasciando per ogni luogo attestati indelebili di sua fierezza. Prouide nulladimeno alle miserie di tanti infelici'l Cielo, mentre Cefare acciecato dall'interesse, non le vedea; poiche assalti gl'Vzi da fierissima pestilenza, e assieme agitati dall'Armi de Pacinazi, e de Bulgari,nell'auge delle vittorie si mirarono co infelicità vinti, e nell'esercitio della crudeltà de loro Cuori li mancò il coraggio con loro totale desolatione.

Pet altro fu assai dedito alla Religione, e di costumi benigni;

in riguardo de quali esperimentò fauoreuole l'assistenza del Cielo contro vna Cogiura d'Huomini sceleratische li fuordita nel seguente modo. Si ritrouaua a diporto Costantino in certo Palagio, poco lontano dalla Città; quando tumulanarono nel luogo stesso i Congiurati, sicuri, che non farebbe fuggito per mancanza della Galea, che folea condurlo alla Reggia, effendo stati corrotti i Capitani di quella, acciò nell'vrgente bisogno l'hauessero allontanata. Cesare conosciuto il pericolo volle inuolarfi, e appunto faccesse, come era stato stabilito, perche altroue portatali la Galea, non potea, che cadere in mano de gl'Inimicis ma'l Cielo li fù amico prestandoli picciola barchetta che a caso iui si ritrouaua, in cui falendo, sù gl'occhi de traditori fuggì; e se bene la Galea con rapido corfo volca precipitare la barchetta al fondo, con empito percuotendola, restarono atterriti i remiganti dalle voci di quelle poche genti, che guidauano l'Imperatore nella barchetta; onde trattennero il corfo,e fi faluò per opra più celefte, che humana. Auuedutofi della Congiura, e liberatofi da Congiurari, vendicò la ribellione: & esperimentò essere la Religione ne Principi regola d'incessante protettione. alla prouidenza diuina : 21 11/16 1 11/19 11/19 11

Commendabile fi refe pe'l riferto, che dimoftrò al Senato, inalzando alle più rigurateuoli Dignità quel Senatori, che nell'imperio dell'antecellore erano ftati deprefifi. Ritornò le fatoltà a coloro, che da Comnèno ne' fitrono con tanta facilità (poglati, se oprò altre attioni, che fosficro ftate lontane dalle rappine la membre o violentate tutte le lime gue a gl'encomi. Morto Licude Partianza conferì la fede a Gio Sifiliano, Huomo d'alta dottrinase gui primario fra Senazoni; benche allora ritriato alle delitie delle foliudunise fonco nel merito apprefio in nella

multitudine de Candidati, ils enun Malegiborq ison en l' . . . . Il deup

.t.; d.

Visse anni sette, e mesi sei Imperatore, peruenuto all'anno sessages mo di sua Erà. Prima di morire dispose la successione in tre suoi Figliano di sua Erà. Prima di morire dispose la successione in tre suoi Figliano suoi, ricenuti da Eudosia Augusta, Michele, Andronico, e Costantino, e per togliere le discordie; che l'auidità del regnare, ch'è così grande, porea ne Figliano i ancorche piccio i causare, lascio l'amministratione d'Eudosia, stimando più il coraggio di quella sol Donna, chel valore di tre Huomini. Promise ella con giuramento di non pigliat Marito, perostentare la stima di chi la funorina di tanta Dignità: e giurarono i Senatori, che dopo la di lui Motre altri non haurebbero solleuato al Trono, che i Figliuoli di Costantino; ma i decreti del Cielo non poterono deludersi da gl'humani consigli, perche mancò la fede in Eudosia, e la promessa e Senatori.

# IMPER

Critto. 1067. Zonara



ESTO' l'Imperio ad Eudofia, & a Figliuoli. Vn folo Trono da quatro persone occupato distorme appariua, e vn folo Scettro stretto da tante mani mostruoso diuenne; Miferia grande i che tanti Principi non folfero sufficienti per vno. Debolezza feminile, e giouenile Età prestauano occasione a più vecchi di dolerfene, e a più forti d'accingersi a pernitiosi tentati.

I Magistrati erano creati da chi non hauea disciplina, e la Giustitia s'etom, fercitaua da tenerelle mani, non potenti a tenere la bilancia vguale, ac-Curope. ciò non precipitaffe da lati. I Bathari non poterono trattenere il loro furore, stimando, che per l'incetitudine de Regnanti li fosse permesso d'impatronirsi di qualche parte del Regno ; onde scorsero la Mesopotamia, la Cilicia, la Cappadocia, e la Gelefiria, apportando da per tutto

l'inondatione de fiumi, ele tuine de fulmini.

Eudofia, che non hauea ne' fenno per gouernarfi, ne' fonno per ripofare tra' tante agitationi, pensaiesser bene d'eleggersi pe'l letto vn Marito, e pe'l Trono va Celares, accioche hauessero i Barbari conosciuto, che in Bifantio sapeuano le Donne con virilità oprare, e più gloriosamente col rinontiare ad'altri lo Scettro, che col maneggiarlo. Ma'l giuramento fatto all'estinto Marito, di mai sposarsi ad'alcuno, registratoin Scrittura, che conservanasi in mano del Bisantino Prelato, li precludeua egni modo, per eseguire il desiato fine.

Chiamo allora a configlio tutte l'aftutie feminili, e i Stratagemi, de quali suole essere così prodiga la Natura alle Donne; e ponderate molte maniere, stabili seruirsi di questa. Fece per via d'vn maluagio Eunuco peruenire alle notitie del Patriarca, ch'ella era sopra modo inuaghita di Bardane, suo Nipote; e che volentieri assunto l'haurebbe all'Imperio,& eletto suo Sposo, quando il giuramento giuridicamente non gle lo victasse, e la carra, ch'egliteneua, di sino pugno vergata, ripugnato non hauesse al concepito pensiero. Fù questo vn punto, che punse sì al viuo il Cuore del Patriarca, che per vedere Augusto il Nipote, poco fi curò d'esfere da inauueduto trattato, col lasciarsi togliere l'attestato di mano. Per mirare nella sua posterità a cadere l'imperio, non s'arrossi d'innalzare la mente ad'indignissima attione, e di consegnare al messo quella Scrittura, che metteuz la fua riputatione in ruina .

Peruenuta in questo modo in mano d'Eudosia: e vedendosi liberata dalla taccia di pergiura; perche non poteano più apparire testimoni di fua malitia quei caratteri, filsò il penfiero fopra Diogene Romano di nafeita nobile, più non penfando a Bardane; Questi allora gouernaua la

Sardi-

Sardica, hauendo riceunte da Costantino Duca molte Dignità, per hauere con valore combattuto i popoli Pacinazi, e determinò inalzatlo a fassi imperator i in tempo, ch'egli per indirette strade drizzaua la mento all'imperio.

Non confapeuole Diogene di quanto allora opraua Eudofia per lui, che fi pote appellare la fita buona Fortuna, fi preparò ad'occupare ti-rannicamente la Dignità Augusta-hauendo intefa la Morte dell'Imperatore, & il debile gouerno, che in Bifantio fi ritrouana. Conuinto del-Perrore, eleguo dalle Catene, fit condannato ad'un perpetuo efilio ma'i Fato, che eletto l'hauea a comandate, non ad'ubbidire, eccitò compaflione ne Senatori, per effere egli valorofo Soldato, e giouine di bellifitmo afpetto; e fusicitò titanna paffione in Eudofia, che lo richiamo di bando, creandolo Maelt ro, e Duce delle Cefare Squadre.

In tanto il Patriarca efortaua i Senatori all'elettione d'un nuouo Cefare i afferendoli, che'l giurament fatto all'estinto Costantino, di non
eleggere che vno de suoi Figiliuoli, non teneusa in tempo, che da tante
agitationi era la Monarchia tenuta da Barbari ; e che essendo quelli
bambini, Sedadluo il male, che fourafatua al Regno, il murar consiglio
con condiaioni migliori, eta estetto d'etoica, e singolate prudenza, petfuadendoli l'Huomo troppo credulo, che douesse l'elettione cadere soprai 1 Nipote, e che le promesse d'una Femina sosseno ver premesse alliberta
grandezze della sua Casa, Ma la sigace Donna, ridotta alla liberta de
propri voleri, assenta casa, ma la sigace Donna, ridotta alla liberta de
propri voleri, assenta della sua vedouanza. In questa guisa termino il sino Imperio di sette Mesi pet la sete ardente di non stare senza Marito, ò pure,
perche hauca destinato il Cielo, con vna così improusia falira al Trono
di Diogene, di palestre, quanto godi Dio di far conoscere fallaci a Mortalli terreni dissegni.

# DIOGENE ROMANO.



RASPORTATO Diogene dalla manaia al ma-Annidi nieggio dello Sectro, e dall'enorme nota di ribello 1068. alla Notte tranquilla del Regno per opra d'Eudolia, fubito fi foordò di chi fù caufa delle fue grandezze; e 2 mars. fe mirata Eudofia, lo facca, perche l'odiata, non che l'amafle. Fauore così grande introduffe nel fuo

Cuore lo (degno, e confiderando, ch'vna Donna hacerem
ueaparrorite le fue felicità, fi credeua infelice, e Husmo di niun valore
fra quelle. L'odio, el difprezzo fitale, che la coftrinfe in fine a ritirarfi
cerem
ne' Chioftri d'un Monafterio, da effa coftrutto nella Proportide, e a la
citali affatto l'Imperio, ment'egli hauea ômeflo in tutto la gratimuli-

ne:

ne; Mase per lui fu gran Sorte essere Imperatore d'Oriente, li fu euidente difgratia nel dinenire in fine vile berfaglio d'vna prigione; vide tanti Grandia farli d'intorno nobil Corona, ma poscia prinato degl'occhi non potè vedere i più vili, che l'oltraggiauano: l'ambitione. che porta gl'occhi bendati, non li permile mirare quella cecità, ch'era preparata al suo spirito altiero, ne la cecità li lasciò conoscere le calamità, nelle quali miscramente incorse.

· Nell'oriente delle sue grandezze piangea l'Oriente le proprie miserie, causateli dalla crudeltà de Turchi, che lo deuastauano, concedendo il tutto alle fiamme, & al ferro. Diogene eccitato da lamenti, che di Iontano tramandauano tanti infelici, víci di Costantinopoli; ma con Efercito poco decente alla Maestà d'vn Cesare, e nulla proportionato per ressistere all'inimiche forze: temerono nulladimeno i Barbari la di lui mossa. & Assan Sultano retrocesse: e diuiso in due parti l'Esercito, altri mandò nell'Afia, & altri nell'opposta Regione, per accrescere colla diuisione le ferite all'Imperio, che principiarono col sacco di Neocesarea, oue' s'impatronirono di molte ricchezze. Salì Diogene i Monti, per infeguirli, e gl'arriuò; costringendoli a lasciare la preda alle se mani, e la libertà a Schiaui Christianise passando per la Soria con gente estratta da Mitilene, depredò Calepio, e s'impattonì di Ierapoli

Non secodò però la Fortuna tato i trionfi di Cesare, che no restassero vinte da gl'Inimici molte Squadre de fuoi Soldati, che s'erano allontanate da lui; ma egli accorfe fubito per foccorrerle; e benche nella fua partenza si ribellasse Calepio, vnendosi co Barbari I Gouernatore di quella Città con scielte militie, e restasse cinto Diogene da tutte le parti; egli però di coraggioso ardire ammantato all'improviso assalendoli, li fugò, e li ruppe, riportandone illustre trionfo. Costrusse poscia con molto artificio la Rocca di Ierapoli, per afficurare in auuenire il Paele,e prese altri luoghi, che si credenano inespugnabili. Così ritornò in Cofrantinopoli trionfante, fino che la Primauera, coprendo di verdeggian. ti erbette di nuouo il terreno, col crescere di quelle gl'accrebbe nuoue speranze di vincere,e lo snegliò al combattere.

Peruenuto in Cesarea distrusse Squadre intiere de Turchi, che saccheggiauano quella famofa Prouincia, ne'altro optò di buono in quella speditione; anzi auuicinato all'Eufrate intele con molto suo affanno, che Filareto, fuo Capitano, a cui hauea confegnata gran parte delle fue Militie, atterrito da gl'Inimici, abbandonati hauea molti luoghi importanti,& in particolare Iconio, Città così famola; e che gl'Inimici pieni di prede, & abbondanti di furti fuggiffero; onde determinò di ritornarealla Reggia, non nutrendo speranza alcuna d'acquisti : & essendo vicina l'orrida stagione d'Inuerno, condusse in saluo i Soldati, conseruando però affieme col freddo di quei tempi più che mai auuampante il

Fuoco

Fuoco dello sdegno contro de Barbari.

Nell'anno nuouo mandò contro li ftelli Manuele Comneno, Nipote d'Ifaac Imperatore, che alla giouinile Età accoppiando fenile valore, li vinfe, benche reftaffe vinto dall'inuidia di Diogene ftelfo, che fi penti del trionfo, perche le paline nell'altrui mani erano verdeggiate; ne, conofeendo, che le vittotie de Minifiri riffultano in gloria de Principi, infulto alle fine glorie, e togliendo i nemo principale dell'Efercito, lo mandò nella Siria; oue' perfeguitato da Turchi pe'i numero affa fuperiore di quelli, perfe quali tutta l'Armata, Se egli fielo refiò prigione; benche in fine fosfe ricondotto a Cefare da quel Turco medefimo, che vinto l'hauea; perche ribellatofi al Sultano per pretefe inginiri, eta, giggito alle parti Imperiali. O' eccir à dell'humane menti 1 oue l'intudia non lafcia conofeete i propri vantaggi; e perche non s'attribuifeano ad altri i fatti, s'i fanno gratu pregiuditj a Regni: e ferue l'ingratitudine d'ombra alla corrifonodenza de fegnalati fauori.

Quefte perdite mulladimeno difpiacquero a Diogene; ac applicò alla vendetta lo fipirto; onde andato im Teodofopoli con vettouaglic; baftanti per due mefi, bi parti l'Efercito, aflegnandone vna parte a Mufchio Lationo, Huomo fingofarein guerra; e l'altra a Perfonaggio copicuo, ritenendo il rimanence per lui, di pumero affa inferiore - Furono i fueceffi di quefte Armate molto varji perche colle feconde s'impatroni di Mantzicierto, famofa, Città, dattifi alla ritirata pe'l fipauento i Turchi; alla di lei cuftodia affegnari; e le prime non optarono cofa alcuna di confideratione. Seguirono altre fearamuccie frà Soldati Cefarti, e Turchi, nelle quali traftò gaporito Baffacio; e Brienno vinto;

Capitani valorofi di Diogene.

I Turchi infuperbiti perquefle prosperità, circondarono i Padiglioni dell'Imperatore stello, el imfessarono con colpi di tante Satte, e pie re, che restarono impetrati pe'l timore i Soldati, de quali gl'Vzi in ribellarono, e passarono a Turchi. Diogene non punto atterito, senza aspettare gl'Esferciti, che douae condulti Cliato, deliberò di combattera e le al correggio hauesteto cortisposto gl'esfetti, douea riportare insigne trionso i ma alle volte precipitano gl'Animi troppo arditi , e la sourchia considenza di sessarono el la disperatione. Tanto autoene all'incauto Cesare, che disprezzati gl'Ambasciatoti Turchi, che, per oggetto di pace s'erano a lui potrati, anzi con acerbe parole oltragiatis, con poco numero di Soldati, e con molta temerità s'accipic al consistito. Permise il Cielo, che restasse con tono vedesse quell'Absist), in cui era per cadere, così meritando essere i suoi falli punti.

... Fà, che precorri all'improuifo il fuono delle trombe, e che fiano gl'-Inimici affaliti, quando fi credeuano più ficuri . Al meglio che li fù

permesso si posero in ordine: e conoscendo, che nella fuga consisteua la loro faluezza, a poco a poco retrocedendo, e vitando il conflitto, s'inuolarono dalle loro mani, fino che auuicinandofi la Notte, li seruirono quelle oscurità di gran luce, per conservarsi illesi. Diogene pure atterrito dalla vicinanza delle tenebre, tenne diuerfo parere dal primo. comandando, che gl'Eferciti si ritirassero, e fece, che l'Imperiale Stendardo ne fosse scorta. Ritirata così improuisa non conosciuta da Soldati lontani, fu giudicata fuga, spargendosi di più tal voce da Andronico, Figlinolo del morto Cefare, ch'era auuerfo alle operationi di Diogene, onde si posero in vergognosa fugaje benche fossero da Diogene ripresi, & esortati a fermarsi, precipitarono nella disubbidieza, ne furono ascol. tate le voci. I Turchi nella fuga de Cristiani fugando il concepito timore, conuertirono il rossore della dimostrata viltà in fiamme d'ardire, accostandos à Cesarei, gl'assediarono, e gl'apportarono grauissimi dani. Fùilloro primo scopo, che non li scappasse Diogene dalle mani; che però quali arrabbiati Mastini, lo circondarono. Egli non ricusò il conflitto: combatte con valore, e dilato in quelle angustie l'Eroica intrepidezza del suo Cuore: ma in fine restò prigione de Barbari, essendogli morto di fotto il Cauallo, e ferita gravemente vna mano. Costò a'gl'Infedeli la fua captinità la Morte di molti, perch'egli guerreggiò per

Parue pronosticata tale disgratia all'infelice Diogene da molti infaufti fegni, che accaderono nel principio della speditione immatura. Appena s'era partito del porto, che portoffi su la Galca, oue era montato, vha Colomba, che nell'oscuro mante sembrando più tosto Corbo, li volò importuna intorno, fino che con quella mano la prefe, in cui ricenè la ferita Il legno, che sosteneua il suo Padiglione, si ruppe, dinotando con quelle fratture le fue future calamità. Ritrouandofi Ospite. in picciola cafa, vi s'accefe il Fuoco, fenza faperfi da chi foffe ftato portato, che inceneri molte vettouaglie, e i Caualli stessi dell'Imperatore: infelice principio alla fua Imprefa, accompagnata dal roffore di quelle fiamme, e dall'oscurità di quel fumo . Passato Alì, e Cesarea, accampato in Criapega, esperimento la ribellione d'vna principale Legione, che pure potea ritardarlo da quel camino. Risplende nulladimeno nelle caliginose note de gl'infausti segni la sua costanza, e circondato da molti pericoli non pericolò la fortezza del di lui Animo, perche delufe gl'aux guri, e rife nel vedere i pronostici del suo pianto.

Assan Sultano no bilitato dalla prigionia di Soggetto così cossi cossi con non diuenne superbo, considerando l'instabilità dell'himmane vicende ne suo intertunji sloto gli pose vin piede sù idorso, per datili a conosecre, che gl'era captino; pos sattolo forgere; lo mantenne appresso de così alla grande, che altro non li mancana nella participatione de

confe-

conferiti onori, che quello del proprio Regno. Parlando [eco famígliarmente, l'interrogò, come l'haurebbe trattato, se la Fortuna l'hauesse rico sociale come gli era diuentto suo prigione? lo farei stato più crudele di te, li rispose Diogene, & esperimentato hauressi le catene, & i ceppi. Maio, foggiunse Assa, non imitarò la tua crudeltà, sapendo, che il tuo Cristo comanda, che si perdonia Nimici. Parole, che proferite dalla bocca d'un Barbaro, furono parto di finissimo Amore, e dette da s'il infedele dourebbero far arrossire coloro, che professa l'Euangelica Fede, e la deturpano con odjattoci, e vendette seuere: Di lla poco posto in libertà, con nobilissimo corteggio si inuiato alla Bifantina Reggia.

Ma, ò peripetie dell'humane vicende I Riceue la libertà da Nimici, e diutene degl'Amici prigione; nelle mani di Turchì è riuerito da Principe, e nelle braccia de luoi è trattato da Schiauo. Da Turchì nonsà che bramare, da Chriftiani è fatto penuriofo del tutto. Colà ritroua. oggetti di rilo,oué douca piangere, e quà ne' meno può piangere, per-

che resta priuo de gl'occhi.

Saputafi in Coltantinopoli la prigionia di Diogene, si sprigionarono le lingue de mal contenti : e nelle di lui perdite acquistarono gl'Emuli ogni vigore ; sche però si trattò di deporre l'inclice dal Trono, come la Fortuna abbatuto l'hauea nel guerreggiare; e benche peruenissero gl'auusis della sua libertà, con caratteri propri notifictata, perissero mante la coma di nello più non dolleuare al Trono altro Soggetto, che lui, quasi non douesse mai più comparire di reali insegne ammantato, chi nelle carecti esperimentate hauea le condicioni di Seruo. Dopo vari pareri, si secondo il voto d'Eudossa eletto Imperatore Michele, sitto Figliuolo maggiore, edi Costantino Duca, essendo stato maneggiato, e concluso tratrato cosi mportrante da Pfello, Huomo prudente, e sauio.

Ostò a gl'empiri dell'aunería Fortuna Diogene, e colle sue genti valorosamente si difese da Soldati, che li furono spinicionto da Cofantino polipice siò fual Castello Docia, in Cappadocia, & in Tiropeo;
ma finalmente in Adana assediato da Andronico, se li rese, perche troppo si rise delle sue disgratie la Sorte, e li promise di rinuntiate l'Imperio,
ediuenire Monaco, purche non li fosse manacata la Vita. Mantenne la
parola l'inselice, ma mancò a lui Andronico di sede poiche in Cotiazo,
riccuturi ordini dal auouo Imperatore, è da lui medesimo finti, si priuato de gl'occhi. Le ferite, malamente curateli causenone infagione
nel Capo, quale s'imputridì, e produsse vermini in quantità tale,
che in breute tempo gl'apportatoro la Morte, essendo condotto nell'ifola Prota, oue e retto hauea nobile Monasserio.

Quel Capo, prima nobilitato con Diadema si riuerito, diuenne lu-

dibrio vile de piedi. Le tempie ornate della più bella Corona, che vantaffe l'Oriente in quei tempi, si commutarono in ricetto di schiffosi A. nimali, e gl'occhi, che colle fiamme delle pupille, a guifa di Stelle, influiuano or buoni, or fuenturati fuecessi a Vastalli; sepelliti nelle tenebre si confusero della passata alterigia, e con negri caratteri dimostrarono le fue fuenture.

Imperò tre anni, & otto mesi dopo diuerse varietà di Fortuna, ma. con fine così infelice, che nulla corrispose all'auuenturato principio del suo regnare. Fù con pompa sepellito d'ordine d'Eudosia . che hauendolo amato viuo, ancorche non corrisposta, non potè odiarlo estinto ; e commiserò la sua caduta, come misero ogni forza per ingrandirlo i ínoi penfieri.

#### LIX. MICHELE. VII. Figliuolo di Costantino Duca.

Anni di Crifto 1071.

V' Michele falutato Imperatore, e Niceforo folleuato al gouerno dell'Imperio. Hebbe il nome, non i fatti di Cesare, perche vsurpatasi tutta la direttione de gl'affari da Niceforo, egli restò affatto diretto, non direttore : Eraallora questo Niceforo Pretore nel Peloponenso, e nella Grecia, & era vissuro con molta gloria prima nella Corte di Costantino Mono-

C crope. maco, e poscia di Costantino Duca. Michele, fidandosi molto della sua prudenza, eletto Imperatore, lo chiamò alla Reggia, perche gl'affiftefse in amministratione così importante assieme con Gio: Sida; ma appena vi peruenne, che couenne a Gio: partire, e a Michele molto pentirfi d'hauerlo chiamato. I negot j si disponeuano in conformità del suo genio : i carichi li distribujua a suoi cari : e lasciato in vn'angolo della Reggia Michele, egli rappresentaua l'Angelo tutelare di Bisan-

Michele adunque commesse le cure più importanti nelle mani di Niceforo, e poco curandosi de gl'interessi dell'Imperio, si sortopose alla disciplina di Psello, valoroso Filosofo, che con molta affiduità l'instruiua nelle Scienze. Con queste applicationi a Studi, ignorana le calamità de fuoi Stati, affaliti dall'aujda rapacità del Ministro, e con crudeltà inuasi da Turchi ; che hauendo vn Principe bisognoso di pedagogo, era creduto inabile a seguitare le pedate de gl'antecessori guerrieri.

Affan Sultano, hanendo collagrimato l'infelice caduta di Diogene nelle mani de fuoi, quando nelle fue hauea esperimentato singolare clemenza, acceso di fiero furore inuiò contro le Prouintie di Cesare.

te fue Squadre, acciò gl'apportaffero l'estreme ruine. Michele, per reprimere il loro ardire con forze non disprezzeuoli mandò Isac Comneno, accompagnato da Ruscellio Latino; ma fù danneggiato il valòre di Comneno dal scelerato compagno; perche artiuati ad Iconio, Rufcellios'accostò a Turchi, l'alciando, che a costo di sangue si piangeste

da Cefarei la fua partenza

Per mancanza di forze fu vinto da Commeno ; e condotto frà lacci non pote giàmai da quelli rimanere feiolto fenon quando allacciò gi Nanimi de Nimici cò aureate cateine. Lo ftefio infelice cuento esperimetò Cefare, Zio di Comneno, che dopo le prime cadute delle Cefaree Squadre, esfendo stato spedito contro gl'Inimici , pure si vinto dal traditore Rusciellio, e afficiene co gl'altri ribelli condotto vicino a Bisantio per sconno di Michele, accio co gl'occhi propri ha uesse vedute le tenebre delle sue perdite, e ridotto ac risiopo di diffrusse con la promise Michele i primi posti appresso lui, se poste l'Armi da parte, hauesse cateda dall'ostilità, ma rishutò di satlo, ne'la Moglie. « Si l'igliuoli muiattil poternon pleacre quel petro imperitio ; anzi co' propri dinari pagando lei militie. Turche , le spingena a danni dell'Imperatore, e per attertirlo maggiormente, sciolti lacci all'aunisto Cefare, lo sce gridare Augusto.

La Fortuna , che abbotriha 'un' Huomo sì feclerato , oprò , che inconfideratamente foffe da fuoi Soldati affaltia vna Squadra de Turchi , da quali afpramente piercoffi , e affretti a combattere , reftò egli prigione , asistme con Cefare Imperatore fipurio .
Sborsò-Michele molto dimato ; per hauere Cefare nelle mani ;
affai importandoli tagliare quella tefag-che reftè gl'opugnaua, e impugnaua l'autorità; ma questi peruenuto alla Propontide, colla recisionede capelli vitò quella del Capo : col vestiris da Monaco si fipogliò
della veste di Mortre, che gl'era preparata , e col forte Sculdo della Reli-

gione correlle il suo profano operare.

Rufcellio, benche dalla Moglie rifcosso, fitimò meglio suggire le Bisantine contrade, che auucinarsi a quelle, onde frettosos si por one l'Armenia Spedi Michele contro di lui Alessio
Comneno, giouine di singolare Virtà, quale arriuato in Amasia l'hebbe nelle mani senza combattere, hauendo con emptro
maggiore espugnato il Cuore de Barbari l'Oro, che li promise,
che'l fetro che li premise. Condotto in Costantinopoli esperimento il persido pene ne' membri, e conturbationi nell'Animo: e fù in sine gettato nel sondo di prosondissima torre;
acciò in quel luogo lungamente penasse; perche sarebbe stato atto
dinon meritata clemenza, liberarlo subito dalle calamità colla Morte.

M m 2 Gran-

Grandi furono i moti de popoli Grabati, appellati Senij, quali desidecosi d'impatronirsi delle Regioni Bulgare, presero molti luoghi, & inferirono grauissimi danni; ma in fine finirono l'ostilità, costretti a ri-

cornare ne' patri nidi.

Maggiori furono le vestationi causateli da Mestore, suo famigliare, & intrinseco, decorato da lui di molte Dignità, & onori, che tanto più Pesperimento odiose, quanto con suideratezza l'amaua. Questi s'vni con Tato, Duce de Pacinazi, e in vista di Costantinopo li s'ausazoleo; Soldati, perche più mara esostero di contre le ferite a Michele, potendole mitare co' gi'occhi sioi. Depredò la Tracia, la Macedonia, e la. Bulgaria, attestando a Cosare, che le di lui rissolutioni procedeuano dall'empie dissolutioni di Nicestoro, che reso infopportabile per la Tisannide a popoli, gi'apportaua tanti dissurbi: e che ggi si solleuaua, per non vederlo più solleuato.

Per le guerre de Barbari s'introdussero nella Città la peste, e la fame, con mortalità così grande, ch'era soma Fortuna, mente si chiudeuano rant'occhi, che vi fosse stato chi hauesse vedute, e compatite le calamità, e tante mani, che hauessero prietà coacesso il sepoletro a Ca-

daueri estinti.

Michele allora (diletzaua, e godeua della Poessa. Versando l'Animai Suddit), egli attendeua a versi, e sioggettaua più de Vaslathislessi alle leggierezzeganzi in occassone di tante lagrime appredendo motiuo di conclutatione, maritò il Figliuolo, riccuuto da Maria Alana, giù dichiarata Augusta, colla Figlia di Roperio, Duce di Lombardia; col lutto de popoli mischiò del letto maritale i contentire colla Morte vecchia rugola, ch'apportaua le sue pallide ceneri, oppose le lasciuse di Venere, acciò e l'introducelle le maritali facelle.

Ne'contenti di Michele piangendo l'Orienlali contrade, il diedero occasione dinon-contenere le la grime; mentr'egli nulla pensaua a popoli, molto pesando a quelli d'hauere vn Principe spensierato, subbimarono al Trono Niceforo Botaniate. Lo stello fece Niceforo Botanio, Gouernatore di Dutazzo ne gl'Occidentali paesip perche assimate do egli ancora l'Imperiale Cotrona, munito da molte Legioni, si spinice colle sue genti in Adrianopoli, & vnito col Fratello Gio: comincio adrecticare la sia Tiranosse. Così mirò in quel punto l'Oriense vn Triomuirato d'Imperatori, che conteneua due ribelli , & vno in tutto imbelle al gouerno.

L'imminenti calamità di Cesare furono di sollieuo allo stato infelice di Ruscellio; per che estratto dalla prigione, e allettato colla speranda di molti pene si di maldi pene si di molti pene si di maldi pene con alcsino Comneno. Vollero questi assire di cesare ratello di Briennio, ma egli si faluò con fuggire, e così successe a Briennio, a cui pure conuenne, per sal-

uarfi dalle carceri, ricourarfi ne' boschi; Ma Botaniate, più fauorito dalla Fortuna, amicatifi i Turchi, e riceunti da quelli preualidi aiuti, occupò Nicea e in Costantinopoli col concorso de plebei, de Magistrati e de Sacerdoti, essendoui concorsi, come Capi principali Emiliano, Patriarca di Bifantio, e'l Metropolitano d'Iconio, fù gridato Imperatore. Occupato il regio Palagio dalla multitudine, e scacciato Michele, fu chiamato Botaniate; che iui condottofi senza fatica alcuna, si vide arrivato ad' yna Dignità, che da altri appena con lunghe fatiche fi può ottenere e con spargimento non ordinario di sangue conseguire .

Il fuenturato Michele, che affieme colla Moglie Maria, e col Figliuolo s'era ritirato nel famolo Palagio Blachernio, fu rinchiulo nel Monasterio de Studj: e non su poca Fortuna per lui non perdere assieme collimperio la Vita. Apprese però poco, ò nulla la caduta, perche appena fe da lui creduta la falita alla Dignità, che ottenne:e hauendo fempre attefo allo Studio dell'Arti liberali, fù tenace nell'efercitio di regie operationi, che sono così bramate da Sudditi, e necessarie ne Principi. Durò il suo Imperio sei anni, e sei Mesi, se pure la soggettione seruile. ch'hebbe a Pfello, e a Niceforo, li permifero fruire i frutti dell'imperace. Nulladimeno in tempo del successore Cesare sù eletto Patriarca d'Efelo, e terminò la fua Vita nel Monasterio di Manuele. Felice, se con prudenza maggiore affiftè all'Anime, alla di lui cura appoggiate diquello fece in Bifantio, destinato al gouerno de popoli.

## NICEFORO. III. BOTANIATE.



ICHELE assunto in giouinile Età all'Imperio, se oprò cose puerili, non è gran fato, non potendo partorire Annidi perle i rigagni, nè produrre Oro l'Arena; ma fu ma- 1078. rauiglia maggiore, che Niceforo Botaniate, effendo affaine gl'anni auuanzato, lo pareggiaffe nella fan- zonara ciullaggine, e nulla opraffe di fenile. Egli ancora lasciò le redini dell'Imperio alla direttione di Berillo,

e Germano, suoi Serui, che scordatisi della propria bassezza oprauano curopat quasi indipendenti Soggetti, e Principi; onde sorgeuano contro di loro maldicenze, e contro Botaniate detrattioni. Più che puerile fù il Matrimonio, con cui ftrettamente legossi con Maria, Moglie dell'anteces. fore Cefare, ancora viuente, rendendo adultero, & abomineuole vn vincolo così fagro: motteggiato per incontinente, e lasciuo da tutti; quando l'algenti brine della canitie doueano imorzare in lui ogni forni-Ec di fenfualità Efercitò nulladimeno nel principio del fuo Imperio atti di soma liberalità, & anco prudeti, facendo scancellare dalle publiche

tauole i nomi de debitori, e or dinando, che non fossero più nominati. Così metriò, che i debiti estinti li porgessero l'ossequio perpettu de debitori, che le scancellate partite mai partissero dalla mente de beneficati.

Briennio emulando le Fortune di Botaniate, efercitaua nell'Occidente la Tirannide, e febene li permife Botaniate d'eleggerlo Cefare, exarricchiro di molte Dignità, fe conofeiuto il fuot fallo, haueffe la. fellonia depofta, e gli mai volle acconfentire, rifiutando l'Ambafciarie, e trattando indegnamente gl'Ambafciatori; onde fucontro di luinuiato Aleffio Commeno, decorato co' fregi di Nobiliffimo ye della. Souranità alle Cefaree Legioni. La batta glia fu affifitia dal Cielo a fattore dell'Innocenza, e in va luogo appellato Calabrita dall'origine di cert'Acqua, calari fiuto intono prefi, q vinti, e Briemnio derelutto da, tutti, fuorche dalla fina cattua Fortuna, refitò prigione; li furono fubito causti gl'occhi, e condotto in Bifantio, più accidento dal Sole vecan ente dell'ambitione, che dal ferro, che lo traffice.

Snecesse a Briennio in Durazzo Nicesoro Basilacio, e col Comando eredito la superbia ancora, che lo condusta alle stesse se superbia ancora che lo condusta alle stesse calante. Aduno egli parimente Efercito assa in anunero od di mal contenti, per contentare l'altiero sito genio, e si portò in Tessiadorica, per eferciare colà l'atto primo della sua infesice tragedia. Botahiate procurò leuarli pensieri così illeciti dalla mente con humanissimi lettere, colla missione dell'aurea Bolla, e coll'encomio di Nobilissimo y ma non facendo futtro alcuno le persiassioni con chi attendeua al sospitato fine dell'aurea Bolla persiassioni con chi attendeua al sospitato fine dell'un perio, mandò contro di lui lo stesso con che con altra infigne vittoria del ribello immortalò il fuo nome : e colla cecità di questo scono Tantalo riempi di chiarori il valore della sia Destra.

Si dispose a reprimere l'incursioni de Turchi, che danneggianano con aspre percosse l'Orientali attinenze, e vi spedi con numero se Squadre Costantino, Figliuolo di Costantino Duca, che imperò in Bisantio, Questi appena passò Crisopoli, che senza riguardo a castighi ricenuti da, gl'altri ambitiosi, s'insuperbì, se ammutinati Soldati control vero Imperatore, si fece da quelli gridare per tale s scondatosi, chera partito dalla Reggia per stabiliread' altri lo Scettro, non per rapirlo. Botaniate poco si contrilò per quelta folleuatione, hauendo già affuefatta la mente a simili vessationi, e fortunatamente represse. Non spedi gente contro il ribello, una doni, premi, e promessa Soldati, che più di tutti Dardi acutti l'poettratoro il Cuore, e goscia castigato, benche leggiermente colla recissone de crinise consinonenell'ssola, meritando si suoi catta pene molto maggiori.

Viueano in quel tempo appresso Botaniate ne gradi primieri di dilettione Isaac , & Alessio Comneni : già dichiarati suoi successorialla Corona; Ma quell'aspettare la di lui Morte, per regnare, era in loro vn continuo morire; vedere così vicino il cibo, e non poterlogodere, era vn perire di fame; quel frutto acerbo, e non maturato ancora non potea da loro stomachi diggerirsi ; aggiunto di più l'odio de suoi Serui, determinarono, auanti che chiudesse. Botaniate gl'occhi al Sepolero, d'aprirli alla Monarchia, e di toglierla a Botaniate, mentre viueua, perche solo dopo Morte la conferiua. Si ribellarono adunque, & occuparono Adrianopoli, riducendo al loro volere, & vbbidienza le Legioni Impe-

lui Alessio, benche minore d'Età, acquistò il posto maggiore, e fu gridato Cefare, con acconfentirui'l Fratello; quale per non porre in contingenza nella sua Casa il Trono, non volle contendere del primato. Affali Coffantinopoli, e circondolla di stretissimo assedio; ritrouò corrispondenza co Nemitzi, popoli Francesi, destinati alla custodia della porta Carsia, quali trattennero gl'altri Soldati, acciò non impedissero li Comneni; sino che salite le loro genti sù le muraglie, e spezzate le porte, entrarono con ogni libertà i Congiurati . Atterriti i difenfori delle seconde mura pe'l fucceso impensato, precipitarono con molta vecisione da quelle, e si diedero con prestezza a fuggire. Così aperte ancora le seconde porte, fu permesso a Soldati l'ingresso nell'infelice Città, quale senza pietà saccheggiarono : e sparsero tanto sangue dalle vene de miferi Cittadini, quante lagrime tramandarono quelli da gl'occhi. Calpestarono i Senatori più venerandi, e in quella confusisima agitatione de popoli furono violate le vergini, & inuolate le suppelletili de luoghi sagri. I Comneni stessi, causa di tanto male, s'inorridirono allo spettacolo; onde stolidi si fermarono nella strada del Tauro, e quasi abbandonati da tutti, suorche dalla Fertuna, che gl'accompagnò, e conferuò illesi; mentre poteano mille Spade trafiggerli'l Cuore . Il Cielo stesso, che per fuoi occulti giudici hauca destinato al Trono Alessio, l'occultò frà quella multitudine, acciò non fosse veduto, e coprì di tenebre gl'altrui occhi, per non mirare quel splendore, che assieme colla Corona douea renderli irradianti le tempic.

La comparsa del successore apparì a gl'occhi di Botaniate, quasi formidabile Larua, che l'atterrì ; onde spogliatosi della Porpora, che gl'era stata così pouera di quiete, e abbandonato il Palagio, in cui mai l'haucano abbandonato le disgratie, si ritirò in nobi-

## 280 La Monarchia d'Oriente

nobile Monasterio, cominciato da Argiropolo Imperatore; e possia da lui ridotto al termine di perfetto. In quello terminò la sua Vita, e vitò quei fulmini, da quali non porè rendersi ciente sotto il dorato tetto della sua Reggia, in cui visse poco più d'anni due, & esperimentò assai più di mille disgratie.

### IL FINE DELLA PRIMA P. ARTE.





## LA MONARCHIA DORIENTE PARTE SECONDA

# ALESSIO. L. COMNENO.



IVO' l'Imperio d'Alessio assimigliarsia smisurato al- Anni di bero, chetramanda multiplicati tronchi in parti Crifto diuerse: che stabilisce nobile Primauera col verdeggiare di quelli ; poiche si videro tanti Comandanti zonere. deriuare dal di lui ceppo, che auuanzarono quelli de 10m. 3. gl'antecedori; e furono in numero così eccedente le Dignità conferite, che quasi diuenne pouera d'encomi l'ambitione, e la superbia satolla. La Corona.

dell'Imperio, che quali fulmine sa sospirare oue arriva, toccò ad'Alesfio. Secondo nel comandare fù il Fratello Isaac, appellato Sebastocra. tore, cioè Augusto Imperatore. Adriano, Fratello il più giouine, s'intitolò Protefabafto;cioè Primo Augusto,e Niceforo, secondo Fratello, Duce Generale dell'Armate.

Ancora i Mariti di due Sorelle participarono Imperiali fasti, & eccelleze, cioè Niceforo Melisseno, e Michele Taronite, de quali quest'ylrimo, che su sposaro alla prima, su Pnhipcosabasto, cioè Augustissimo. A Melisseno, ribello di Niceforo Boraniate nell'-Oriente, acciò fosse ritornato all'ubbidienza, e debito Vassallaggio, fu attribuito l'onore di Cesare, con altre cospicue Dignità; Ma godeuano questi Personaggi il solo nome d'Augusti,perche la Madre d'Alessio, già diuenuta Monaca ne gl'anfratti paffati, direffe la Monarchia, e amministrò ogni cosa a suo modo, co stupore de gl'altri, che stringeuano col pugno lo Scettro, & ella gl'im-

pugnaua il Comando: erano Regi, & ella gl'affari più grani reggena. Fondamentò Alessio nel Teatro dell'Oriente primo d'ogn'altro la fua Casa al signoreggiare, e con ferme radici stabilì la sua permanenza a gl'occhi dell'Vniuerfo per lunga ferie di luftri connobili operationi, & attestati di sublime valore col'operare. Nel principio del sno Imperio Cosmo, Patriarca di Coltantinopoli, stimando inabili tanti Principi per yn sol Principato, e così multiplicati Augusti a dilatarli le felicità, quali dipendeuano dal braccio tremante d'vna Donna, rinuntiò il Patriarcato, che esercitato hauca anni cinque, e mesi noue: il che molto difpiacque a Dominanti, perche campeggiauano in lui fingolari, e religiose doti. Elesse in sua vece, per corrispondere a voti de popoli , Eustratio Ennuco , Monaco poco letterato , e meno versato nelle liti spettanti al suo foro; che solo gode quella Dignità tre anni , costretto ad'abbandonarla a cenni dell'-Imperatore; a cui restò sostituito Nicolò Monaco, Soggetto affai più nelle Scienze erudito : e che nel suo Patriarcato fece. ripatriare le finarrite Viteu.

A bisogni del publico Erario, vuotato in superflue spese da Cesari passati, bisognò vi prouedesse Alessio; ma nel farlo esercitò attioni indegne della sua grandezza ; come sù il togliere i donatini, che ogn'anno a Personaggi più cospicui dalla liberalità de gl'Augusti erano contribuiti : lo spogliare delle ricchezze le più qualificate persone, con motiui così irragioneuoli, che male ne' ragionauano tutti ; anzi l'innata auaritia. l'eccitò a più indecorose attioni, perche oltre lo spoglio delle famiglie ben nate, che riduceua a miferia, non erano i venerandi Templi ficuri, costringendo le suppelletili sagre di supplire a gl'vsi profani . Quando spendeua nell'occorrenze vrgenti della Monarchia, si seruina di Monete costrutte di tame, e volea, che i debitori del regio filco pagaffero con Oro fino, & Argento; maluagità imparata dall'Imperatore Niceforo Foca; non mancando fettatori del Vitio, come vengono meno i feguaci della Virtù.

Dimoftroffi nulladimeno affai liberale co' bifognofi; Era fuo coftume arricchire colle Softanze de ricchi i poucri, e lafciando i ricchi nelle difgratie, folleuare questi dalle calamità. Effendo per l'antichuià ridotto ad' estreme ruine lo Spedale de gl'Orfani, lo costruste di nuoue con fabbrica, che sit veramente reale, gl'accrebbe le rendite, rendendo accrescimenti notabibili alla sua pietà: gl'aggionse possessimi, e poderi, che servicono per trectto, & altmento de poucri; gloriandosi allora la

mendacità di medicina così pretiofamente apprefiata . Drizzò nobili Edificj , confegrandoli affilo di Monaci , e Monache : acciò hei in viuendo effitati dal Mondo , haueffero fruito paradifali delitie . A dispetto dell'ignoranza instituì Scole di Scienze ; acciò non hauesse mancato alla pouera giouentù il pane delle Virtù , ch'èla gloria , e condimento d'ogni vero honore ; e hauesse imparato, che l'apparato delle vete grandezze sono le sole Virtù . Assegnò sipendo a Maestri , e vitto a Scolari ; non volendo , che per l'ingorda sete de precettori , nè per la fame crudele de discopoli ; hauesse tradiciato la Sapienza di renderli illustri . Così , se resò deturpata dalla di lui auaritia la liberalità de Cesari, corresse benesse si grandi l'auidità; facendo, che non si potesse di rande della sua tenaci-

tà, se non si lodaua la pietà ancora. Irene, sua Moglie, Nipote di Gio: Cesare Duca, riceuè la Corona. coll'encomio d'Augusta, acciò nelle comuni consolationi ella ancora eleuata fosse a fasti sublimi. Questa li partori Anna, Cesaressa appellata, che poscia su sposata a Costantino, Figlinolo di Maria Alana; quale però non godè i frutti de sponsali bramati, perche lo chiamò la Morte dal letto matrimoniale al Sepolcro; onde riceuè il secondo Marito, che su Nicesoro Briennio Macedonico, Figlio di quel Niceforo, che fà priuato de gl'occhi, perche l'acciecò l'ambitione del dominare, e godè l'encomio d'Augustissimo. Li partori la steffa Irene altri trè Figli, Gio: che subito sù coronato per l'Imperio, e alla fuccessione della Corona destinato: Andronico, & Isaac, con altre tre Femine; Maria, che fù sposata a Gregorio Gabra, Figliuolo di Teodoro Augusto, quale rifiutò, perche li dispiacque, e riceuè per Sposo Niceforo, Figlio di Forbeno Catacalone ; quali che in quei tempi i Legami del Matrimonio, come quelli di Lino, si potessero sciogliere a. capriccio de Maritati: Eudofia Ialita, Moglie di Costantino, fra' quali nate molte discordie, fit dalla Reggia scacciato il Marito, e nella Religione introdotta la Moglie: e Teodora, ch'hebbe per Sposo vn. giouine di nascita vile, ma che valea di bellezza.

Robetto Franco, Huomo fagace, & aftuto, fû primo diflutbatore della quiete d'Alesso: e che li fece fino al Trono peruenire il tuono de gl'Oricalchi; poiche quefti, hauendo inuafo Epidanne, famosa Città, sforzò Alesso a stringerlo coll'Armi; perche non auuanzasse le pretensioni; nel principiò futono succuturati i tentati; ossendogli tagliati a pezzi gl'Eferciti con Personaggi di molta stima, ritornando vinto; e superato alla Reggia; di rossore nelle guancie asperso, e di faogue nelle membra macchiato. Il robello, pet la vitoria resossimpeto assali con insoliti modi Castoria, e Larissa, e le soggiogò; rendendo

## 284 La Monarchia d'Oriente

infolente l'humana fuper bia i fauori in foliti della Fortuna. Queste rotte ruppero affatto la tran quillità d'Alessio ; quale suegliando i sopti fipriti, nitornò contro l'inimico, e lo vinse; seruendos di nobile assuria, gia che vide sinenturato il valore. Vesti Adriano, suo Fratello, co' gl'abiti Imperatori, e li ciede la parte principale dell'Efercito. Li commise, bet auuicinandos a Roberto, lo stidasse a duello, e poscia singendo di no fidatsi delle sue forze, e di temere l'auuerse, li ruoltasse le faglie, e singegise, Tanto foce Adriano, E mentre si gloriana Roberto, che'l suo co-aggio anco' da Cesari fosse temere, inseguiua il finto Imperatore collettu genti; i Soldati Cesarei non finsero, ma realmente saccheggiaron i Padiglioni nimici abbandonati; e le Mistie d'Alessio, a gussa de Parti, trionfarono nel fuggire, e secero vendetta dell'simico con non vederlo. Restarono con queste perdite i Congiurati atterriti, castigati i colpeuoli, e afficurati i Stati d'Alessio.

Grauidiflurbi gl'apportatono i Turchi; effendo affai più abbondantidi numero, e penurio i di Compaflione, In vn batter d'occhio foggettaron i molte Orientali Città; effendo i mondani poffelli così velocitalla fuga, come celeri le pupille a vederli. La Giciato i I Contrinente s'accinfero a depredate il Marte, occupando Zara con poca fatica, e ecomolta felicità: come Chio, Lesbo, Rodo, Samo, & altre Hole. Nel tempo fresso in la biblione di Candia, e di Cipro; quali in pacti così feraci di terreno uttroduffero l'abomineuo i fraci delle dificordici e elo fresso giudi a Rapsommato; ma furono abbaffati facilmente dal fuo braccio tanti Capi colla condannatione de principali

a ceppi.

Nelle contingenze stesse i Pacinazi, non contenti di quel ricottro, in cui per tanti anni haucano stantiato, & eletto per Patria, inondarono la Tracia, e la Macedonia i ne' valè la mano di Cesare, per superarli, perche si vinto; se non che nel secondo cimento ricottendo i Cesare più agli aiuti diuini, che a terreni, e combattendo più col·le lagicime a gl'occhi, che colle Spade alle Destre, riportatono glorioso trionso con perdita di molti Nimici, e prigionia d'alcuni, restandone e spersi, e persi affiai, patte consegnati alle feini, e patrea sunerali, e rimandati gl'altri co' Figliuoli, e Mogli nella Prouincia Maglena, oue' piantarono segoio di permanenza. Da quali successi dourebbero apprendere i Monarchi del Mondo, che le forze humane, se congionte non vengono al-lassistenza diuine, servono di flagello alla celette Giustiria per punirli.

Viníceon prospetità le Conguire di Vbertopolo Francele, e di Arisbe Armeno, che futono priuati de loro beni, perche prountono con troppa ansietà d'occupate gl'altrui; e confinati fuori dell'Imperiali artinenze sino al fine del loro viuere, s'accorsero, che'l tradimento a traditori è pena.

.....

Nicefoto, Figlio di Diogene Imperatore, che s'hauea veduto con tanta miferia fuggire il Comando di mano, tentò d'ottenerlo, con togliere dal Collo il Capo a Comneno; ma fii d'Animo vile in vn'impreia si grande, perche prefo, e posto a tormenti, appena vide la corda, che paleso i segreti del Cuore; e quando comobbe, che se li doueano tore le braccia, drizzò la mente alla confessione del tutto; o Manifestati i compagni, a tutti sutono cauati gl'occhi, e proserite ig l'hauerisonde l'ambitione di peruneire a posto maggiore li serui di peste, che gl'amorbò, e perche senza niuna guida vollero ascendere, precipitati heb-

bero sempre bisogno d'esser guidati.

Più perfida esperimentò la seconda Conginra d'vn'altro ribello, che per modificare la fina colpa, si finse Figliuolo dell'Imperatore Diogene, e diuenne vero Padre delle proprie infelicità. Affiftito da Comani inuase la Tracia, e gridato Imperatore su guidato alle calamità; peruenuto in picciolo Castello, oue credea ritrouare la sicurezza, adinuenne la cécità, che riportò da quei Cittadini in segno del Vassallaggio, che pretendeua. Sorti ancora infelice fine Michele Anima, che per essere troppo animolo nelle Congiure, restò quasi esanime, e se bene accompagnato da Huomini celebri nell'Armi, celebrò con scorno le cadute da trionfi, che meditaua; A tutti furono rase le barbe, e troncati i capelli ; dinotandoli la Fortuna con quei scherzi, ch'erano giouini inesperti, e non prattici nell'Imprese del Mondo; e su gran sorte d'Anima, che douendo restare priuo de gl'occhi assieme co'gl'altri, la gratia d'Alessio li feruisse di Stella, perche non perdesse la luce, come auuenne a gl'infelici compagni, che, all'oscuro condotti, non poterono più vedere chi li conduffe.

La mossa de Francessi li siusci grane, e pericolos, perche mandata, ad escutione con stratagemii, e che fotto titolo di Religione nascondeua irreligios malitia. Passarono questi per Nicea, Città della Bittinia, e me scacciarono i Turchi, che allora la posseduano; quale possea dicasero a Comineno per certa simma di dinato. Alcuni di questi altroue volgendossi, occuparono Antiochia, se altri con molto sangue, e fatica, peruenneto it Gietos la mienti pronosticato questo passaggio dal Cielo con multitudime innumerabile di locuste, che, a guis d'oscurissima nu-be, partite dall'Occidente, otterrebrauano l'Oriente, e sopra quei colli, è monti si fermatono Ma come piacque a Dio, mancò a tanto numero il sostenamento gonde da se stessa precipitò la machina smissurata, e nelle proprie ruine sepolta annichilossi.

Fù quest'asprotratuaglio accompagnato da gl'infami errori d'un certo Bassilio Medico, di professione Monaco, quale introdussela Setta Seclerata de Bogonioli; hausedo cossumati anni quindici in apprendere gl'errori, e cinquanta due in far ferrare molti infelici; Condotto in Cossa-

tinopoli,e conuinto delle falsità, che predicaua, fu condannato alle fiame, non volendoui rimedio meno effic ace del Fuoco, per purgarlo da

tanta rugine.

Patiua molte calamità l'Imperio in quei tépi, quali alla Madre di Comneno s'attribuiuano; quafi che Alessio, scordatosi d'essere Padre de popoli, hauesse ogni imperio sopra quelli concesso alla Madre; Li dispiaceuano i lamenti, e le querele; ma non potea indurre la sua mente a priuare dell'amministratione la Madre per la riuerenza, che li portaua; e si contentaua non effere Principe, per non affligere chi generato l'hauea al Principato. Rimediò nulladimeno il Cielo al male; perche la Madre stessa cedè al gouerno, per non cadere dal posto; Si ritirò in vn Monasterio dalla sua liberalità costrutto e terminò con più tranquillità i suoi giorni nella ritiratezza frà le Moniali, che non hauca principiato a fruire in Corte, arricchita de più pretiosi monili. Col partire di questa dalla Reggia s'introdusse nell'Imperatrice il Dominio; quasi fosse destinata in quei tempi alle mani delle Donne ogni gratia, e a loro arbitri la dispositione intiera della Monarchia. L'amaua suisceratamente Alesfio, benche nel principio per cagione di gelofia fosse freddo gelo nel sodisfarla; ma confumati dal tempo i libidinofi ardori dell'Animo,e ceffati i sospetti,gl'accrebbe il rispetto, & il Dominio d'Oriente; s'aggionse l'infirmità podagrica d'Alessio, che impedendoli'l caminare, e tenendolo relegato nel letto, lo costringena cedere ad'altri'l Comando, viuendo egli pe'l morbo più de Serui stessi soggetto, li parea non potersi fidar e che della Sposa: tanto più che ne' giorni stelli l'Augusto Imperatore hauea donate le spoglie mortali al Sepolero.

L'intento d'Augusta in questa indipendenza di dominare, fu, che cadesse l'Imperio in mano della Figliuola,e di Brennio, suo Genero, temédo, non cader ella dal Comando, che così ardentemente bramaua, fe hauesse imperato il Figliuolo Gio: S'auuide però questi della sagacità della Madre; onde non mancaua co' Consanguinei, & Amici a stabilirfi'l mantenimento della fede, che prestata gl'haueano, acciò nella Mor: te del Genitore li conservassero le promesse. Lo fauoriua ancora il Fratello lfaac, effendoli Andronico contrario; onde fi vedeano emulationi difformi fra'l Figliuolo, e la Madre per competenza di dominare, e frà

Fratelli, e Fratelli per defio d'imperare.

Mentre la mole della Monarchia posaua così male sù le spalle d'Irene, al smisurato peso sproportionate, Briennio, Sposo d'Anna Cesaressa participaua la parte maggiore del Comando, perche così comandaua. l'Imperatrice. Era Briennio Soggetto allai dotto, e non diffimigliante la Moglic, che pure si dilerraua de libri, e con passi più che donneschi pasfaua per le strade gloriose della Virtù; onde non si sapea conoscere, qual dote si rendesse più mirabile, è quella, che sotto la virile toga si ri-

coura-

couraua, ò quella, che d'abiti feminili era ammantata. Così succedeua, che da ogni lingua essendo lodato Briennio, si conuertissero in Strali pungenti al Cuore di Gio: gl'encomi del suo emulatore, e diuenissero

gl'applanti della Moglie comuni col Spoto.

Memorabile fù l'astutia di Raimondo, Figliuolo di Romperio, Duce di Lombardia, che per inganare l'Imperatore, si serui di malitiosa fraudese col porfi con alcune condicioni al fuo feruitio, li feruì quafi di preeipitio, e tracollo. Hauca riceuuto molto dinaro da Alessio, per adoprarlo contro gl'Inimici dell'Imperio; ma errò Gio: in dimostrarsi sì liberale, perche profegui'l scelerato l'errore per offesa non per difesa del fuo Signore. Cominciò gl'oltraggi colla presa d'Antiochia nella Siria; nè tralasciò occasione alcuna di rederlo sfortunato co' motiui delle sue gratie. Determinò fuggire, per potere di lotaho auuentarli più rapide le Saette; ma temendo non rimanere prigione de Duci, e Pretori d'Ales-So nelle Città, per le quali era necessitato a passare, inuentò Stratagema pretiofo, con cui librò prudentemente i fuoi fatti, e si liberò dal pericolo. Si finle morto, e si pose in vna Cassa, quasi bara funebre delle sue membra Fece condurla su le Spalle, de Serui, che affeueranano ritro uarfrin quella l'offa del fuo estinto Signore;e coll'astutia di Morte peruéne vino al fuo Regno, per affalire i Regni di Cefare; tanto s'era fdegnato cotro vn suo diletto benefattore. Assediò Epidanne, & altri luoghi, ma la. Sorte non permise, che sortisse l'intento, anzi lo deluse delle concepite speranze. Vedendo di non poter conseguire ciò, che bramaua, stabilì, di chiedere perdono, e diuenire di nuouo Amico d'Aleffio, già che le fue inimicitie non gl'erano riuscite di profitto alcuno. Si ritrouaua allora in Tellalonica Cefare, & iui furono maneggiati i progetti, con cui da ambe le parti restò la pace conclusa e confusa l'ingratitudine di Raimo do.

Si irilianò prodigio lamente ne tempi flefii l'imperatore da quell'infermità, che vltima parea del fuo viuere ; poiche fattoli porte lopra! Corpo il Linofagro, che in Calice flatua appelo all'imagine d'va Re detrette antidoto folo giouando il e medicine celefti E de bene compariua per la Città, e caualcaua attorniato da gl'Otti mati, s'era pe'l Regno tutto disulgata la di lui Morte , e in Bilantio flefio s'era fipafa Farma fra'l volgo, che in quell'anno nel giorno del gran Sabbato fanto douca morite; per che così haucano predetto Haomini vani, che fi vantano di faper leggere le Cifre de Celie, Gono ignoranti de punti della Terra , e

per indagare le cose future, si scordano delle presenti.

Libero dall'infirmità i rasportò nel Cherioneso; ma poco vi si trattenne per graussilimo morbo accaduto all'imperatrice; onde condotto in Costantinopoli, a dispetto delle sine deliberationi di lasciare il gouerno alle Donne, su aftretto a mostrarsi Huomo, con assistere a biogni de Sudditi; e in ciò fi palesò così ardente, che feancellò in patre il biafimo della negligenza paffata. Perche foffe più libe to l'acceffo de popoli alla fita perfona, fi trafportò in luogo remoto fuori della Citrà in grande, e capace pianura: èc iui con veste di benigno Principe, e di Giudice giusto affiste a bilogni, e litigi, nel che consumò molto tempo. Volestie il Cielo, che così taueste principiato, e finito; che non hautebbe l'Oriente hautta innidia a secoli fottunati delle primiere Età, quado seruiuano le Campagne di Reggia a Principi, e le Capanne di commoda abitatione a Sudditi.

Ricuperata dall'infirmità Itene, andò in Filippopoli, oue' fi trattenne yn' anno intiero, impiegato a difputare co' Manichei, che come vantauano mì lee mani nel Corpo, così vo mitauano infiniti erroti dal Cuore: ene' riduffe gran numero dal finartito fentiero alla verace credezasconofeendofi in ciò, quanto foffe fentiorofo il fuo zelo, e la dottrina: e che.
allo folendore dell'imperatoria Dignità non vi mancaua la Stella della

Virtiger ren detla luminofa.

Hebbe due speditioni contro i Turchi, che futono Corona delle sue glorie, e termine della sua Vita. La prima fu intrapresa da Eustachio Camize; perche non potendo egli in persona andarui per l'impedimento de piedi, v'inuiò quel Duce, forfe il più valorofo di quell'Età; Riuscì però sfortunato il conflitto, perche diuenne quello prigione de Barbari, e i suoi Soldati trofeo miserabile della loro fierezza. Armò altre Squa: dre, e volle egli in persona assisterui, sicuro che al difetto de piedi non haurebbe mançato il valor della mano; Ma intimiditi per la fua moffa i Turchi, abbandonarono il Campo, e lasciarono illese l'att.nenze Cesaree:ritornando egli trionfante in Bisantio senza hauere combattuto, in compagnia del fuo diletto Camize, che a forza di doni donò alla libertà, e alla Patria. Nel secondo conflitto co'medesimi pure senza fatica. s'impatroni di Filomelio,e d'altre Castella,e condusse seco ad'abitare in luoghi più importanti della Monarchia buona parte de popoli foggiogati. Nel viaggio vsò con quelli atti di fomma clemenza; perche a vec-, chi impotenti al camino prouide di giumenti,e fece, che gl'infermi fermassero le membra sopra i Scudi de giouini più robusti, somministrandoli benande, e cibi; ondenella perdita della Patria rittouatono vn'amorofo Padre:e fi crederono felici, viuendo vbbidienti ad' vn Principe. che così al viuo esprimena le prerogatine di benigno Padte. Restò parimente nobilitato il fuo ritorno alla Reggia dalla nobile comparfa di principale Soggetto de Turchi Occidentali, della reale stirpe de Sultani, che li venne incontro, e fece con lui strettissima lega, dandosi scambicuolmente la destra mano per fede.

Col ritorno in Costantinopoli carico di gloria, ritornatono le solite indispositioni ad assalia i soli però credendo esperimentare, lortano

dalle cure de Sudditi, più fruttuose le cure de Medici, si fece condurre. nel Palagio d'Oriente,e di qui poscia in Mangano, per essere più salubre l'Aria, e più benigno il clima lui s'accrebbe il male, e si scemò la speranza di sua salute: e peruennead'estremitali, che statuirono i Medici di porli ardente ferro sù'l petto, non ritrouando rimedio nè più leggiero, nè più piaceuole pe'l suo morbo. In tale cuento di cose non mancarono i professori d'Astrologia d'affermare, ch'egli allora douesse morire ; essendogli minacciata la Morte dal Cielo , per mezo d'vn'-Amo; e quel ferro, essendo nella punta piegato, rappresentaua lo stesfo Stromento. Altri afferirono, che sarebbe ancora vissuto, essendoli prescritto da gl'Astri , che prima di morire haurebbe visitati i sagri luoghi di Gierusalemme ; Ma i Medici furono mendichi di Virtù al suo male, e i Cieli celarono i suoi segreti influssi a gl'Astrologi, perche non dissero la verità, e dalla Morte. assalito spirò, nell'anno appunto settuagesimo di sua Età; hauendo imperato anni trenta sette, mesi quatro, e alcuni giorni. Nella sua Morte su abbandonato da tutti; non ritrouandosi tampoco chi lauasse coll'Acque de fiumi'l suo Corpo, come non ritrouossi chi lo piangesse coll'Acque de gl'occhi, nè chi lo vestisse de gl'abiti Imperatori nella celebratione de funerali conforme l'vso de tempi : Grand'essempio dell'humana peruersità i anzi grand'inganno de Principi, che viuendo, credono veri ossequi l'adulationi, che prestate sono non al merito, ma all'interefle: e non preuedono, che restando esanimi ne gl'vltimi sospiri, restano i Consanguinei,e Cortigiani Statue senz'Anima nel rammentarfi i riceuuti fauori.

Il maggior Vitio di questo Cefare fii l'auaritia, ela maggiore Virtù la clemenza, e pietà: Moderato nell'ira, e nello sidegno, e d'altre nobili qualità ornato, che senon si lagrimata la sua Morte, nè meno si oggetto di riso la sua mancanza: Se si pogliò i Sudditi delle ricchezze, g si'arricchi d'altri riguardeuo li fauoti sonde si mirato come l'rincipe buono,

fe non come ottimo Imperatore.

In tempo del suo gouerno accaderono nell'Oriente formidabili cuenti; perche piouè con veemenza tale, che s'allagarono vaste Campagne: gl'Edifici più forti caderono alla forza dell'Acque, e la Terra parea diuenuta vn'orgoglios Mare, che amareggiò le consolationi de popoli stenturati. Successero in molti loughi della Città inestinguibili incendi; hauendo imparato il Fuoco ad incrudelire sino contro le pietre, mentre parea, la tenerezza de Cuori de gl'Huomini per la crudeltà impetrita. Sofstarono veementissimi venti, che distrussero molti Palagi, e gettarono a Terra la famosa Statua, che sopra

#### La Monarchia d'Oriente 290

alta colonna era fituata nella piazza Placota colla Morte di molti, che vi si trouarono vicini: cadendo più della Statua stessa Terra infranti. e stritolati pe'l graue peso quegl'infelici.

### I L GIOVANNI IL COMNENO.



OCCO' l'Imperio a Gio: Comneno, da Greci Calogiani appellato, fino in Vita del Padre decorato dell'Imperiale Digintà, e dichiarato Augusto. Nel principio esperimentò auuersioni tali della Madre, che fauoriua Briennio Macedonico, Spofo della Figliuola maggiore, Anna Cesaressa, che quasi hebbe malamente a finire. Questa superba Donna, per non per-

dere il Dominio, che godè viuendo il Marito, godeua, che lo perdesse il Figlinolo. Lo volca concedere ad'Esteri, per rendersi più famigliare l'ambitione. Bramaua, che sedesse nel Trono, chi si persuadeua non douer prinarla dell'Imperatoria sede. Che non fece vinente il Marito, acciò Gio: decadesse dalla sua gratia, e Briennio ascendesse ? Dicena ogni Vitio di quello, & asseriua ogni Virtù di questo. Opponeuaa quello esecrandi errori, e proponeua di questo prerogative sublimi . Sinone'gl'vltimi respiri del Marito, quando stana per dare l'Anima a Dio, volca, che togliesse il Trono al Figliuolo: procurò che coll'vitime patole lo prinaffe del Primato, che fra' Fratelli ottenena : e col Testamento giudicara hanesse la di lui testa di Corona incapace.

Nulladimeno poco poterono le feminili aftutie, per contaminare le virili ristolutioni d'Alessio; Questi col serrare degl'occhi senza guardarla, gl'aprì maggiormente i suoi sensi: e volle Gio: all'Imperio, benche procurasse Irene, che li volasse di mano. I Decreti inalterabili della Prouidenza celeste delusero le machine preparate; e'l suo Regno, descritto nel pergameno della diuina Mente, non potè venir me-

No macò in fimili cotingeze Gio:d'aiutarfi. Fuggì subito di Megano, per trasportarsi alla Reggia in Costantinopoli: e fu fauorito nel camino dagl'Abasgi, che lo gridarono Imperatore. S'vnirono con lui molti Senatori, e Duci delle militie, e auuicinandoli al real Palagio restò felicemente introdotto, benche nel principio facessero ripugnanza le guardie : non perfuadendofische foffe ancora morto l'Imperatore ;egli però mostrando'l regio anello, che con astutia estratto hauea dalle dita dell'infermo Padre, sanò l'ottinatione diquelli, e spalancate le porte, su portato più dal grido de popoli, che dal vento dell'ambitione al fospirato Trono:

00)

e riceuè per mano del Bisantino Prelato i soliti caratteri d'Imperatores Isaac participò gl'effetti maggiori della sua dilettione; l'amò, perchegli era Fratello, e perche gl'hauea seruito di scorta sicura all'Imperio. Il gouerno della Monarchia fù assegnato a Gio: Comneno, suo Cameriero, e a Gregorio Taronita, suo Guardarobba; ma presto perdè il posto Gio: per la sua ambitione, e lungo tempo continuò nell'amministratione Gregorio per la sua modestia. Sostituì Gio: al primo Gregorio Camatero; che essendo di nascita pouero, era altrettanto di Virtù donitioso, a cui diede vna parente per Sposa, e lo dichiarò Segretario maggiore . Superò nell'autorità questi due Gio: Assuco Persiano, che nella presa di Nicea fatto prigione, e donato al Padre Alessio, visse, e crebbe col Figliuolo Gio: essendo ambedue della medesima Età; Nè si scordò di lui Gio:inuolto ne graui negoti del Regno, hauendolo tanto amato da fan: ciullo ne scherzi; poiche molte Virtu, che risplendeuano in quello, illuminarono l'oscurità della nascità, e lo renderono ad'ogn'yno gratissimo.

Hebbe molti Figliuoli Gio: il primo Alessio, che vestito di porpora,
e (carpe rosse, su appellato dal popolo Imperatore; ma godè solamente
il nome, perche no permise la Morte, che ne fruisse gl'essetti. Andronico
fui il secondo, lsace il terzo, e Manuele l'vltimo, che possia diuenne pri-

mo de gl'altri nelle grandezze.

Appena participò Gio: l'Imperio, che fu a parte delle disgratie solite de gl'Imperanti . Non era ancora terminato vn'anno del suo Dominio, che cominciarono i suoi infortuni, e tanto più amari, quanto da amati Confanguinei, e parenti prouennero. L'ambitione dell'Imperare è come il veneno, che per dar Morte all'Huomo, comincia dalle viscere, che al Cuore fi ritrouano più congionte. Elessero questi Briennio per Imperatore; ma non seppe egli eleggere i modi per conseguire l'-Imperio . La Notte, che douea oscurare co' funerali di Morte le luci di Gio: e che teneua aperte quelle de Congiurati, per assalirlo nel Filopatio, luogo poco discosto dalla porta, eccitò quelle di Briennio al fonno. Dormi faporofamente in tempo, che la sua Fortuna vegliaua. Chiudè gl'occhi, quando douca essere tutto occulato, perche non si chiudesse la porta, che dalle guardie preuertite gl'era stata aperta, perche v'entraste; Ma mentre dorme, s'auuicina il giorno, inimico della quiete, che scuopre a Gio: l'ammutinamento de Congiurati : e perdè miseramente il Trono, per non perdere il sonno. O' come lo riprefe acramente Anna Cefareffa, fua Moglie, e lo rinfacció da molle,e più degno della gona di Femina, che del gouerno de popoli. Prefila matina i ribelli, e represi dell'errore, parue alla pietà di Cesare di

HQH

non punit li nella Vita, mane' beni, che poscia con facilità riebbero. Grand'esempio di Bontà, magran campo d'errare: nobile dimostra-

tione di clemenza ma pessimo motiuo di fallire.

Stabilito in questo modo il gouerno, e la folleuatione depressa, s'accinsealla guerra contro i Persiani ; perche contro le conuentioni fatte col Padre saccheggiauano le Città della Frigia, collocate al Fiume Meandro, e apportauano a popoli continue vessationi. Hebbe molte battaglie con quelli, e sempre li superò, acquistando per attestato della fua costăza la Città famola di Laodicea: haucdo astretto a partirsi Alpicara dalla difesa di quella, Intendendo, che, non acquetati i Barbari per le passate iatture, faceano ne' paesi stessi altri notabili danni, parti di nuouo di Costantinopoli, e andò all'assedio di Sozopoli, Città della Panfilia, quale vedendo troppo munica, e affai difficile a cadere, superò il valore de Barbari con nobile inganno. Inuiò fotto la Città vn certo Patiario con altri valorofi Soldati, e li comandò, che faettaffe le Torri, & vsasse altri indegni atti verso le mura, e poscia si fosse dato alla suga; acciò arrabbiati dell'infolenza i Persiani, l'haucssero inseguito per intricati fentieri, oue egli hauea di nascosto collocate molte militie. Patiario fece bene la sua parte, e partì. Lo seguitarono gl'Inimici, e credendo di percuotere persone intimorite, e codarde, incontrarono valorosi Soldati, che li prefero in mezo, molti facendone captiui, e molti vecidendone. Gl'altri intanto, essendo rimasta mancante la Città di difesa, l'occuparono, impatronendosi parimente del Castello, appellato la cima del Sparauiero, con altre Fortezze, e luoghi della Perfia. Cesì tal vota si riuoltano i precipiti contro gl'audaci, e nelle guerre la prudeza del Duce conduce l'Imprese difficiliad'ottimo fine.

Nel terminare d'vn luftro del fuo Imperio passarono l'Istro s'esti, che li setuiua di termine a statti e refero bersaglio della loro insolenza la Tracia, contaccia di negligente alla militta di Cesare; ma rimotò egli l'astutie, giàche inuecchiaua nelle cautele del gruetnare. Mandò ambaciatora s'esti, per repadressi beneuoli, g'inchinò co' Messi, acciò declinassero dal male, che cagionauano. Regalò i principali con mechissimi doni, acciò il adeiassero liberi s'esgni. G'olstenò con mobili Contuiti la generossirà dell'Animo; accingendosi intanto con atte-

stati d'Amore a vendicare l'odio, che gl'haueano dimostrato.

Quando credè d'hauerli afficirati del fuo affetto, s'accinfe co gl'Eferciti, per tendere se medessimo sicuro dalle loro ossilità. Vici di Beros, oue hauea la Notte stantiato, e nel far del giorno colla scorta del Sole assaltò con intrepidezza i Nimici. I Sciti, benche all'improusso giunti, prousitero subito alle cose necessarie per guerreggiate, e con multitudine di Saette si discesso de Cesarei. Vedendo, che non poteano vincete, procutarono almeno di non restate vinti; onde sormarono grandis-

iimo

fimo cerchio de loro Carri, nel quale alle volte correndo, quali con forti Baltioni, refiliteuano a gl'Inimici, e per oblique fitade v'entrauano di nuouo, fenza che poteffeto quelli infeguirli; Così il valore di Gio: refiò da quel vallo delufo, e fuperata l'aftuta con altro indoffrio fo inganno.

Deteriorauano in questa maniera assai le cose per i Christiani: quando auuedutofi l'Imperatore, che le speranze di vincere deuono collocarsi in Dio, ch'è il Nume de gl'Eserciti, e'I lume delle Vittorie, colle lagrime delle pupille,e co' fingulti del Cuore pregò la diuina pietà, e la Madre di Misericordia,a non permettere, che cadessero i suoi in mano degl'empije che non potessero gl'Infedeli vantarsi d'hauer trionfato degl'adoratori della sua Fede. Afficurato in questo modo della divina asfistenza, vniti assieme, quasi fortislimo muro, i suoi Soldati, con lungo Scudo coperti, si spinse ne'Carri de Sciti con empito tale, che molto li costò l'assalto, perche li ruppero; e poscia coll'Armi alla mano colpendoli, li fugarono; testandone innumerabili vittime della Morte, & olocaulto delle prigioni, conseguendo ricchissima preda delli alloggiameti faccomessi . Celebrò con pompe solenni'i trionfo, pagati più col Cuore, che co'volti al Cielo i voti fatti, e a perpetua ricotdanza de posteri institui'l giorno festino, detto de Pacinazi. Vinti questi superò parimente i Triballi, ò Seruj costringendoli coll'Armi sue vittoriose a disatmarsi: superando in vn sol giorno quanto pe'l decorso di molto tempo haueano vsurpato. Condusse molte di queste genti in Oriente, facendole abitare la Prouincia di Nicomedia, con che s'accrebbe i Sudditi, e sminuì i pericoli a regi Stati.

L'Éfate dell'anno medefiano i pullularono altre nobili palme, crefeiute, & alleuate col fangué de gl'Vngheri. Questi fotto sinti pretesti,
di digusti con Cesare pretese gustare cibi non suo i col passaggio del
Danubio danneggiarono Branizoba, trassportando per dispregio altroue sino i sali, & vecidendo con erudettà tutti i selli; e se este o seperime,
tare lo stesso inclusione medeltà tutti i selli; e se sono coperime,
tare lo stesso inclusione alla Città di Sardica. Armò Gio: Soldati pet
Mate, e per Tetra, per vietarsi i progressi: e pel Danubio tragittato l'Esercito all'altra sponda, vinta l'oppositione de gl'Auuersar; prese Fràcocortio, passe il più vberroso dell'Vngheria, Zeugmino, Cramo, riportando ricco bottino, con che soggiogò quella siera Natione, quando
credea imporre ad'altri il giogo di Seruitti, e la ridusse alla pace, e cor
rispondenza, benche violentata dal Fato, non dall'Amore allettata.

Terminato con felicità questo cimento, che parue di picciol mometo alla sua Virtu, & acquetati i popoli vicini, volle, che le vele delle sue. Naui, el serto de suoi Elerciti fossero esperimentati dalle Nationi lontante. I primi, che prouarono l'empito surono i Perfameni, che occupauano Castamone, perche ggli condotto l'Esfectico per la Bitinia, e Pastagonia, non accorgendo sene prima di vederlo gl'Inimici, appoggiate le.

lcale

feale alle mura, fi feruì di quelle non tanto **per ent**rare nella Città; quanto per rendere cittadino di quella il fuovalore: con che coftrinfe, alla fuga il Satrapa Perfameno, esforzò i difeniori alla refa; e cetto la preflezza vistatgi accelerò la vittoriaparendo, che per la dimora muo-

ra ogni più nobile Impresa.

Ritornato a Bisantio celebrò in stabilito giorno il triofo. Sopra eminente Carro era condotta l'Imagine della Vergine colla pompa maggiore, che delineare si possi. La tirauano quatro Caualli, retti da quatro principali Soggetti della sua Casa, & egli auanti de gl'altri caminaua a piedi colla Croce in mano, prodigiolo yesillo della Cristianità, quasi Gioue col fulmine, con cui hauca i Mostri atterrati: e condottala nel maestoso Tempio Soffiano, furono da lui, e da popoli rese le debite gratie al Signore. Non si leppe scorgere in questo gran Cesare, qual fosse maggiore, o'l valor della mano, ò la dinotione del Cuore ; col primo vincena gl'Huomini, col fecondo fuperaua Dio; Iodauano i popoli'l primo, ma efaltauano fino al Cielo il fecoudo. Li conuenne però godere poco ripofo; perche riprefo di nuouo Castamone da Tanismanio Perfameno, riprele egli l'Armi per riauerlo, e corr è al fuo acquifto. Mucumet, successo a Tanismanio, ch'era morto, reggeua la Città, quale vnitofi con Masuto, Presidente d'Iconio, procurò rendere le brame di Gio: deluse, ma dal suo valore restò la confederatione vinta, e la Città superata; correndo le vittorie a fuoi piedi, come le vittime a fagrifici.

Le difficoltà più ardue vertirono circa l'espagnatione di Gangra, pure illustre Cirtà di quei contornispoiche i difensori sprezzauano le forze di Cesarce, inon spezzauano gl'assalitori le mura per la grossezza, tressisse a colpi. Comandò, che le pietre, da luoghi eminenti lanciate, facésse colpo, comandò, che le pietre, da luoghi eminenti lanciate, facésse posò he non poteano oprare gl'altri militari Stromenti; quali comolto dano rouinatono gl'Edifici, se dificarono la tòba a molti infelici Cittadini, so de disperati gl'altri aptiriono le porte all'Imperatore, chiusero la strada ad'altre milierie, che Gura stauano all'ostinatione de loro Cuori. Accompagnarono Gio: in Costantinopoli molti Persiani, e lasciouni al presido due mila Soldati. Poco però durò l'acquisoperche fopraucnendo più numerosi i Barbari, colla fame la domarono, e colla

dieta li dicdero il Vassallaggio.

Non stancato Gio: da queste guerre, anzi più accelo dal desiderio di gloria, e d'aumenti a Statt Imperiali, preparò famba spedirione contro la Cilicia, hauendolo a ciò indotto Lebuna, Rè Armeno, che condotto il Campo sopra Seleucia, s'era impossessima il molte Città. Colà inuia tofi i presento allori la Portuna senza che affaticasse nel coggierii, poiche senza combattere hebbe Adana, e Tarso, e combattendo soggiogò importanti paesi dell'Armenia con poco spargimento di sangue, e grade raccosta di prede de luoi Soldati. Bacca, Castello fortissimo, e peno

dı

di valorofi difenfori li ritardò alquanto la carriera delle vittorie, perche reflifte; e fe bene era in ogni lato circondato d'affedio, rideuano gl'affediati dell'ardire, incoraggiti da Costantino Armeno, nobile di natali, e di cospicuo valore, che troppo superbo vilipedena Giore tutta la reale Famiglia, esfidaua a duello i Soldari. Oppose l'Imperatore alla di lui alterigia Eustratio, forte guerriero della Macedonica Squadra, quale preso vno Scudo della grandezza d'vn'Huomo,& vna Spada tagliente, andò alle radici del monte, e chiamò ad'altà voce l'Armeno all'esperimento bramato; quale quasi folgore, precipitò all'ingiù, e corrè per vendicare la temerità, com'egli affirmana, del fuo competitore. Riufcì di vago spettacolo a gl'occhi d'ogn'vno il conflitto. Costantino molte volte se gl'auuentò stringendolo, & Eustratio altretante alzò il braccio per colpirlo, ma sempre trattenne il colpo; onde da gl'Astanti ripreso veniua di codardia. In fine lasciò cadere la Spada con empiro tale, che ragliò per mezo lo Scudo, benche grande, 'e di teffitura infrangibile al Barbaro, riempiendo d'allegrezza gl'Amici, e di terrore il percosso. Perso lo scudo, e ripreso l'Armeno della propria superbia dal rossore del volto, intraprefe ignominiofa fuga: e ammuti tacendo, mentre tutte le lingne lo biafimanano. Vinto il Capitano, e capitato prigione di Cefare, fu inuiato in Costantinopoli sopra la reale Galea; ma l'Huomo ardito in tempo di Notte notò i suoi vantaggi: e percuotendo le guardie, fi rese libero; Sciolto da lacci da suoi, scielse per lo scampo della prigionia la fuga; ma di nuouo preso, diuenne Schiauo di Gio: Coll'auniso della sua captinità diedero i Cittàdini la libertà all'Imperatore d'entrare nel loro Castello, e di dinenirne Signore; non volendo opporfia. quella Fortuna, che li poneua nelle mani i fuoi crini .

Piena di difficoltà di tefe la vittoria d'Anabaría, Gittà non meno forte di Bacca. Tentò Gio: d'haucria per via d'Affici; ma i Soldati, per quelta caufa spediti co' gl'Ambalciatori, sò la porta ftessa sono feacciati con poco onore. Aiutati dalle Legioni Ocsarce ritornatono addietro, e cominciarono a bersagliare gl'assidiaticon gradissime pietre, che corrispotte da quelli con altre simili, causarono grani danni nell'Escretto, essendo già state consunte sono le machine, che s'erano auticinate alle mura. Ritornarono con tutto ciò più ardimentosi i Cesarcia all'assidio, de essendo con molti ripari coperti, per non restare ossessi all'assidio, de essendo con molti ripari coperti, per non restare ossessi feccero sì vicini, che ridussero in necessi i gl'Armeni ad'arrendessi, e a depotre l'audacia, che posti gl'hauea in considenza delle lor forze.

Ridotta con felicità al bramato fine l'Imprefa, fitrasportò in Celefiria, oue fu benignamente accolto da Raimondo, Signote d'Antiochia, e dal Tripolitano Coine, co quali contraffe lega, & Amictia, e poi inoltrossi in conservato de la Turchi. Pofe il campo a Piza , intomo la quale fuccessero leggieri combattimenti, artidendo la vittoria, or'ad' vna patre, "all'altra, ma in fine seruendosi di foltissima gragnuola di salli, vinse la durezza de Barbari, che s'vmiliarono, e conobbero Gio-per loro Principe. Pasò l'Eustrate, adonando Piza al Conte Edesseno, e per le preghiere del Principe d'Antiochia s'auuanzò a Calepio; ma essendo troppo munita la Città, Sc Ostinati disensoria, mon s'impegnò all'acquisto. Sitrasportò a Ferepo, che alla fua comparta cadè, e lo diede come nobile regalo al Principe Antiocheno. Lo stello fortì di Casarda maggiore, Città la più nobile di quella Protintia. Di qui pasò ad'litrio, Città della Mesoporamia, e la mise a sacco, concedendo la per premio a Scittici Soldatti, perche col proprio valore

l'acquistarono. In Seceri esperimentò molte difficoltà;poiche colà raunati i Satrapi della Prouintia, si difesero co tanto valore, che nulla temerono l'Esercito di Gio: benche abbondante di gente, e copiolo di Stromenti da guerra. Fece mostra della sua gente l'Imperatore, che pe'l numero su da gl'Inimici mostruosa creduta, ma non gl'intimori; anzi le nuuole continue di Saette, che li colpinano con ferite mortali, frà le stragi faceanoin quelli rissorgere il sopito vigore,e le Spade, che li tagliauano le membra,non toglicuano da loro Cuori l'intrepidezza. Forse sarebbe caduta la Città per la Costanza di Gio:a non cedere,e haurebbe prouate le catene di Scruitù, che nella fucina del regio sdegno s'andauano componendo, se non fosse stato necessitato a riuoltare altroue il pensiero, e a cose di maggiore importanza, come era liberare Edessa dall'assedio strettis. fimo de Persiani, Onde riceunti ricchi doni da gl'assediati, che consisteuano in Caualli, Armi, vestimenta d'oro, e di seta con vna merauigliosa. Croce, intagliata in Cornuola, coll'effigie del Redentore, opra di meraniglioso lauoro, acquistata da loro, come affermauano, nella prigionia. di Diogene Imperatore, lasciò libera la Città, e s'auniò verso Antiochia; riceuuto da quelle genti con ogni onore, e con diuoti apparati per le strade. Drizzò poscia a Costantinopoli'l viaggio, hauendo consumati tre anni in tante Imprese, che ricchiedeuano più lunghi benefici di tempo : appena potendoli con internalli si breni dilongare il discorso, per raccontarle, non che la mano, e'l braccio per terminarle. In tanto non ommise Isaac, Fratello di Gio: di riconciliarsi con lui; quale assieme col Figliuolo per picciola ricenura offesa, hauea cagionato molti moti, esera ricourato prima appresso il Satrapo Iconiese,e poscia ne' popoli Toparchi;onde refe più gloriofa la sua entrata in Bisantio, perch'era nobilitata dalla compagnia del Fratello, e dalla comparsa de popoli soggiogati,e de Principi incatenati.

Si trattenne in Costantinopoli poco i perche chiamato dall'Armi Persiane a nuoue battaglie, benche insermo, si necessitato a partire, per riflarcire i danni, che cagionauano alle fertili Campagne del fiume Sangrio, refe per le loro feorrerie fertili, e prine d'ogni primiero decoro. Appena fis veduto dag l'Inimie, che atterrit in tiggirono, lafciato in abbadono il befiame, che arricchi la Soldatefea, & adda a Lopadio, d'indi a Gineconite; oue s'ondottelle Legioni, determino di fermatfi, per attê dere ne tepi debiti, e in cotingéte più fauoreuoli a fospirati acquifti.

Inforfero in quel luogo molte mormorationi de Soldati: perche nella quiete della mano non potea conservarsi otiosa la lingua; altri lo taccianano di troppo ingordo di gloria,per la quale li costringena a vinere nelle miserie; alcuni li rinfacciauano le ferite in tanti cimenti riceuute. che doueano vna volta rissanarsi co'gl'antidoti delle loro Patrie : li ricordarono le Spose abbandonate, che sospirauano la loro presenza : e i Figli, che ignorauano per tanto tempo, chi fossero iloro Padri ; Ma Gio: non rispondeua alle querele , e benche lo pungessero, non lo piegauano; e ne' loro lamenti fissaua la mente ad' altre Imprese, che poteano immortalarlo. Li staua a Cuore, che assalissero le sue Armi l'Armenia, bramoso di vendicarsi di Costantino Cabra, che occupato hauea con Tirannide l'Imperio di Trabifonda; accrescendo Principati co' decrementi notabili del suo; Per quest'effetto s'incaminò per la Paflagonia, viaggiando vicino alla marina di Ponto; Arrivato il tempo di Primavera parti di Lopadio, e consumò l'Estate intiera, e l'Autunno nel viaggio. Nell'orrore dell'Inuerno si rinserrò in Quinta, Città di Ponto, oue' perdè la maggior parte de gl'Animali, sempre petò aumentandos la di Lui animolità;per mancanza di questi con difficoltà potea aunanzare la Soldatesca, e condurre il bagaglio. Non perserò gl'Inimici'i tempo, quando gl'apparuero l'angustie di Cesare, e determinarono assalirlo. Gio: benche da contingenze difficili agitato, vilipele l'incontro de Barbari, e scielti valorosi Soldati, proueduti de migliori Caualli, ch'erano restari esenti dalle fauci di Morte, venne alla proua dell'Armi, che riulcifelice per lui;Benche li manealle il cibo, per viuere, se gl'accrebbe il valore per combattere, e non hauendo che poco pane, multiplicò a gli Inimici le pene Fece condurre gra numero di Stendardi in faccia de gl'-Auuerlarij, acciò li feruissero d'argomento d'accresciuta militia: motino sufficiente ad'atterrirli, e nella loro copia a fugarli.

In tal guifa ributtati i Perfi arrivò co gl'Eferciti a Neocefarea, e ftrettaméte affeciolla. Succeffero in detro luogo molte battaglie, e Manuele, Figlio il più picciolo dell'imperatore, tece le maggiori prote del fuo valore; Trasportato da genero fo coraggio andò contro gl'inimici, affai più numero il de fuoi, e li vinie con gloria; (eguitato da altri Soldati, che s'arrofiliano di non correre a (infragarlo); vedendo vu giouinetto ad'ofercitare più che vitili tentati. L'Imptefi, che fu glorio [a., meritò lode; ma perche fu fatta fenza faputa del Padre, non andò efente dal caftigo, perche fu dal Genitore afpramente percoflo difpiacendo a Giosquella vittoria, ch'era flara riportata più con temerità, che con prudenza; e infegnando al Figlio ad'amare più l'vbbidienza del Padre,

che'l trionfo degl'Inimici .

La confernazione di Neocefarea in mano degl'Inimici dipendè dalla fuga di Gio: Figliuolo d'Isaac, Fratello dell'Imperatore, al Campo nimico, che palesando la mancanza de viueri, e le miserie, che patiua l'Efercito, li perfuade la costanza. Fuggi questi disgustato per lieue cagione. Gl'impole l'Imperatore, che cocedesse il suo Cauallo a valoroso Signore Italiano, che combarreua a piedi nel feruore del guerreggiare; ricusò di farlo Gio:non sò se per inuidia, che portaua al valore Italiano, ò perche temeua d'esporre se stesso al pericolo, dal quale bramaua l'Imperatore, che altri si liberasse; onde accusandolo di reità l'inubbidienza, e temendo lo sdegno del Zio, si ricourò frà Nimici, che lieti, e festeggianti l'accolferojin fine calpeftata la Cattolica Fede diuenne infedele, & hebbe in Spofa la Figliuola del Persiano d'Iconio. Per tanto allonranandosi l'Imperarore dall'assedio, ma con bell'ordine, acciò si stimasse prudeza,non fuga la sua ririrata, su da gl'Inimici inuestito, benche auuicinatosi alla Spiagia del Mare , s'assicurò dalla loro incursione , e ritornò a Costanrinopoli. Hebbe allora fine la guerra di Persia: che se non fu come l'altre di trofei onusta,no li macarono nobili palme, per adornarla.

Apparla la Primauera destinò la seconda mossa contro li stefsi : e si trasportò a Rindaco ; ma passati gl'estiui calori , e soprauenendo i ghiacci , non poterono gl'Eserciti più dimorare fotto l'inclemenze del Cielo, onde ritornò alla Reggia. Di nuouo resa benigna la Stagione passò in Frigia, e si fermò nella Palude Puiguia, che apparrenendo a Stati Imperiali, comandò a Turchi, che n'occupatiano la maggior parte, che partissero, e andassero alle loro contrade; Nulla giouando i comandi, oue era così grato il Comando, fu stimata più efficace la guerra a vincere, e più ferace d'allori, che le preghiere ; Fabbricò Naui fortissime , sopra le quali eresse alcune Fortezze, che in molri luoghi portate conforme'l bilogno, berlagliauano le Città, e le Terre, costrurte alla sponda della palude. In questo modo confegul nobile vittoria de Perfi vinti; perfenulladimeno affaico' venti, che col fommergerli molte Naui, quafi gl'inuolaronoil vanto di vincitore.

Nel furore dell'Armi intefe la Morte d'Aleffio, sito primogenito, a cui eta destinato l'Imperio, che quasi inerme lo refe ; alla Morte d'Alessi deguì quella d'Andronico, vicino a lui nell'Età; nulladimeno le lagrime, che spatte pet tenerezza ; non li smorzarono il Futoco nel Quore verso

il publico bene, & essendo i suoi trauagli particolari, non lo distolsero dal bene vniuerfale, che procuraua; nè volle per allora riuedere la Patria, benche rimafto infelicissimo Padre, se di nuoui acquisti non la fregiaua: stimando di ricopensare le perdite, se arricchiua quella di palme!

Era suo pensiero di coniungere Antiochia a Bisantio, per facilitare a se, e a gl'altri diuoti'l viaggio alla sagra tomba del Redentore, acciò no fosse in arbitrio de Barbari impedire vn'opra di tanta pietà. Persuase ardentemente i Latini a lasciare spontaneo il dominio di quella Città; e uimandò Ambasciatori, per ottenere l'intento; ma ritrouò le menti degli . Italiani aliene da suoi desideri afferendo, che i trattati passati di Raimodo con lui furono effetti del proprio capriccio: che non potea patuire in cofe, che costringessero a patire i popoli, e che quel Principato non a lui apparteneua, ma alla Moglie.

Lo riceuerono però nel passaggio, che fece per quella Città; con onore decente a sì qualificato Personaggio, nè pretese egli di fare in quella. nouità alcuna, rispettando conogni religione i Cristiani, de quali mai mostrossi Nimico,nè mai lifece esperimentare le sue Armi che fauoreuoli. Similmente Falcone, Rèdi Gierufaléme, temendo delle fue forze, c. penetrando le brame, l'anuisò, che non penetrasse ne paesi della Palestina con più di diccimila persone; perche altrimente riccuuto l'haurebbe non come Romeo diuoto, ma come Rèinimico. Conobbe Gio:che non potea eseguire i dissegni; onde segnandosi le repulse a dito per allora, concesse al sacco della Soldatesea i suburbi della Città, e poscia viaggiò verso la Cilicia, che sù termine del suo vincere, e del suo vinere.

Fermatofi in grandiffima valle in cui fituati fono due alti Monti, appellati i nidi de Corbi, ordinò vna caccia; voglioso d'esercitare la mano contro le Fiere, dopo hauerla atmata contro de Barbari; preparata chefù, si diede a seguitare feroce Cignale, e lo ferì nel petto con penetrante spiedo.L'Animale, addolorato per la piaga, s'auuentò contro'l suo feritore con empito tale, che conficossi liferro tutto nel petto. Tremò alla. formidabil scossa la mano dell'Imperatore per la violenza del moto, onde si torse, e vrtò nel Turcasso, che hauea al fianco, pieno d'auuenenate Saette, dalle quali restò, benche leggiermente ferito in vn dito; & il veneno tanto s'auuanzò nelle viscere, che no gl'auuanzarono, che pochi momenti di Vita, esperimentando, che ne'diporti ancora s'aprono alla Morte per introdursi le porte, e che le valli, benche più sicure da fulmini,non vagliono per vitarli.

Conoscendo Gio:frà quel passatempo essersi aunicinato il tempo del fuo passaggio, non hauendo mai permesso, che li fosse tagliata la mano, fi dispose co ogni pietà alla Morte;nè l'atterri'l vederla così vicina,mette tate volte le gl'era approffimata nelle speditioni intraprese Riccuè il Corpo sagramentato del Signore, celebrandosi allora da Cri-

iliani la Festinità della Resurrettione del Redentore, e dopo alcuni giorni morì, che fù nell'anno vigelimo quarto, e nell'ottauo mese del · ino Imperio. Auanti che moriffe, fece aprire le porte del Palagio, acciò foffe coceffo l'ingresso ad'ogn'vno, e a lui l'comodo dicoferire gratie, coforme fece. Furono parimente dispensate a mendici le viuande già preparate alla reale menfa, oftentandofi, benche vicino a Morte, prodigo de cibi, che conservano in Vita. Raccomandò al suo assistente Consiglio Manuele, suo vitimo Figlio, per successore all'Imperio, anteponendolo ad'Isac, benche fosse il maggiore, perche esperimentato hauea in quello Animo più moderato che nell'altro Fratello, e doti più necessarie ne'Comandanti; e poi'l valore di Manuele, che sempre su a parte delle vittorie del Padre,e de pericoli lo rendeua degno dello Scettro, e dell'affetto di tutti. Risplendè, quasi lucidissima Stella dell'Oriente, Gio: ma fù Stella errante, non fiffa, perche poco lo vide nelle delitie il reale Palagio, e spesso ne Deserti la Soldaresca. Visse più ne Padiglioni, come Soldato, che nelle tenere piume, come Rè. Più maneggiò la Spada, che lo Scettro. Atterrì i Persiani, gl'Arabi, e i Turchi, perche piantò i Stendardi Cefarei sù le loro muraglie,e in Cafa propria li vifito come Nimico, costringendoli a riconoscerlo come Amico. Fu Principe, che riuerì Iddio, e ruinò i Nimici di quello. Confagrò al Signore nobiliffimi Templise temprò colle lagrime molte volte i furori della diuina vendetta. Rese la sua Reggia abitatione d'Eroi, perche furono da quella banditi gl'errori.Le disonestà, e vanità, proprie della Corte, appellarono ad'altri tribunali, perche colà non erano ascoltate. I poueri erano con attentione vditi, e i Sapienti applauditi. Perfido veneno, che li diede la Morte. mentre volca la Vita con altre più fegnalate attioni immortalarlo. Crudeli Saette, che colpifte quella mano, che con tanta gloria maneggiate v'hauca. Infausta caccia, che scacciò dal corpo Anima così generosa.

# MANVELE COMNENO.

1143.

An i di Critto Nices. Vita.

N fecero difficoltà le Legioni, e i Senatori nel ricetiere per loro Imperatore Manuele, mentr'egli colle Virtus'hauea facilitata la ftrada all'Imperio. Le dote fingolari del Padre augurauano vn Figlio, che douesse con gloria imitarlo, e i successi di tanta Fama secero che'l fuccessore non dispiacesse. Prestato da questi'l

confento fù inviato alla real Città Gio: Afluco Gran Friên: Maestro, e Basilio Ziziluce, acció hauessero preparato l'ingresso, e trattenuto dalle nouità liaac, Fratello maggiore, quale vdita la Morte del Padre potea procurare la Monarchia. Il primo tentato dell'Affucco fu

cstrar-

estratre dal real Palagio Isac, quale rinserrò nel Monasterio dell'Onnipotente, edificato dal Padre, oue' perdè ogni potere, e commuto in pieciolo albetgo Domini yastisilimi. Si lamentaua: ma le querele percuotédo le pareti co gridi, non erano da parenti vitie, che non lo compatitano: non erano csimulte da popoli, che associate dal giublo del nuovoPrincipe, depopolavano la Reggia Presentò Gio: lettere munite col regio sigillo dell'estinto Imperatore, in cui palesaua la sua intentione circa il nuovo Cesare: lettere, che prometteuano Oro, & Argento al Clero. Quali più oprassero, sarà opra de politici l'assimarato. Prima d'entrare
culla Citta celebro Manuele i sunera la Padre, dandoli in ricompensa
dell'ottenuto Imperio il sino Cuore per riposarespostia porto I Cadauere,
sul e Naui, che stauano nel siume Piramo, che per la Mopsiestia score
in Mare, e lo mandò in Bisantio, & egil acquetari i tamulti d'Antiochia,
vicito dalla Cilicia , per lestrade dell'alta Friggia drizzò il sino viaggio.

Principio così felice alle sue cose hebbe da essere conturbato dalla, captinità d'Androireo Comneno, suo Cugino, e da Dassote. , Sopo da Maria, Egiluto da d'Andronico, in mano de Perfi; mentre andando a caccia di Fiere incontratrono quei Barbari, che stimauano loro delitia predare gl'Huomini . Nulladimeno stimòcosa più prudente captinarsi i Sudditi coll'ingresso alla Reggia, che liberare i captini in contingenza, del Regno. Non mancò poscia di procurarti la libertà liberato che si da

propri pericoli.

Non fi può esprimere con quanta allegrezza riceutute fosse, e come fino al Cielo volafilero le voci de popoli, che lo volamo lotro Signore Era Manuele d'alta statura, di colore mischiato, gratios nel trattare, è ridente ne gl'occhi ; qualità tutte, che lorendeuano amabile. Giouine d'anni, e vecchio di senoice nella prudenza superatua l'algente camitie de vecchie, nel valore i più giotini. A eciò fosse coronato imperatore, si necessario penessario più giotini. A eciò fosse coronato imperatore, si necessario penessario più giotini. A eciò fosse companda con capo a Michele, Monaco del Monafterio Actuo, Prelato di Vittivi fingolari, esendo allora morto Leone Stipiotta antecessore in quella Dignità. Entrò nel sagro Tempio, oue si celebro la funtione, accompanato non tanto al popoli, che dal Fratello l'asc., che con stuporo d'ogn vino allora si riconciliò con lui stimando, che nella perdita del Regno non era doueres, che in lui regnasse lo sidegno e già che il Cielo gl'hauea vsurpata la Corona, non li toglicife il Fratello.

Antepole a publici interessi, e alle riscossioni regie Gio: Puzeno, abrogato l'impiego a Gio: Protonotario Dromo, e stabili esecutore de suoi comandi, e delle sue Leggi Gio: Aioteodorite. Il Puzeno si mostro così scuero nell'estationi, e riscossi cuero ma li trattene da bruti. Huomo così rigoroso, e che ne'ète

preghiere lo piegauano, nè le lagrime lo commoueuano; e ciò chè fù marauiglia non curaua pretiofi doni, che gl'erano offerti, nè corretta. dietro l'Oro, e l'Argento, metalli, che seruono a Curiali d'ambita metà a loro diffegni. Se alcuno li parlaua, partiua fenza risposta, nè alle sue parole potea alcuno rispondere . Le sue determinationi erano come. quelle de gl'Oracoli, che si doucano eseguire, non ponderare. Comando, che l'Armata maritima, quale feruiua per difesa dell'Isole, fosse nell'Acque affondata, e fondata anhua entrata al fisco del dinaro, che fi spendeua nel conferuarla; afferendo, che non farebbero mai mancate a Cefare le Galce, se hauesse hauuto dinari, ma se sosse mancante di questi, sarebbe penurioso di quelle. Considerò in fine, che essendo pieni gl'Erari di Cefare, non stauano bene vuoti i luoi, che se prima volca ogni cosa. per altri ora douca arricchire fe stesso. Con questa intentione si sposò co Donna di naferta baffa, ma baftante d'ingegno, & aftirtia: Hebbe con questa molti Figliuoli, che rese douitiosi, e commodi al pari d'ogni Grade del suo Regno. Diuenne subito così tenace, che sdegnaua d'essere liberale d'vn sguardo co poueri, per non soccorrere a loro bisogn i. Cominciò a riceuere prefenti, affai rincrescendoli, che pe'l paffato disprezzatigl'hauesse. Ciò che riceueua vendeua, e molte volte in vn sol giorno fu regalato di ciò che hauea venduto Si variò in tanto frà Cortigiani la Sorre, come al folito nelle Reggie accade; poiche inalzato a più fegreti configli Teodora Stipiotta, precipitò nelle miferie Gio: a cui poco giouarono le ricchezze, perche si ridusse ad'estrema miseria; ne erano più ascoltati i consigli, già conosciuti artigli di sua rapacità."

Era flimato felice l'Imperio di Manuelo, liberato da gl'infortuni, che li cagionau ai l'Puzeno, perch'e gli prodigo con tutti dilpenfauai Tefori, lafciati dal Padre, & impartiua le gratif a chi il comparina col merito. Erano le regie flanze ad' ogn'uno aperte, e in quelle correua la multiradine, come ne' Tempi i ad' offerire voti, e a inportate fatori ; E de col creficere de gl'anninon fi fosfe tanta clemenza finimula , si farebbero rauniuati giorini dell'Innocenza, doue le repulle pullulauano in danno di chi negaua, e tramadaua la Terra a mille mani i Tefori, Ma' Felà ftefa lo rofe tenace: il tempo lo fece temperato nel dare, & auaro nel vitenere, onde all'improutio com metamorfosi fitana divenne la Reggia di Trono di Liberalità bànco d'vfure, d'asso d'intercessioni nido d'intereface quella Destra; che fempre daua, fi sitmau ol traggiata, e sono necueua, n'e fit fundeua co l'auori a chi non li tendeua la rete de doni.

Si sposò con vna Principessa Alemana, Donna, che alla sublimità della Stirpe accopiana, come a suprice di multiplicatirami, diuerse Virtà La bellezza del volto, ch'era rara, era superara dalla venustà interna dell'Aanmo, poncado ogni pensiero in questa, e nulla pensando a quella. Modesta a turti, ma molesta al Marito, che poco l'amò. Amata da tutti i Cuori, e nulla stimata da Manuele, che non li su sedele. O quanto in ciò degenerò dalla sita Virtù Manuele i Trionfarono in lui impudici Amorti d'altre Donhe, ne's arrossì pratticare con Teodora, sua Nipote, cò grande infamia del suo nome. Dalle lasciute di coste i allacciato, su quali per naustragare la sua Bontà, e per rendessi colpeuole la sua rettitudine.

Nulladimeno questi sensuali affetti non lo resero così stupido, che non sentisse i bisogni della Monarchia;nè lo fecero così cieco, che non fapesse guidarla; Perche allora si vendicò di Masuto, che rouinava l'Imperialiattinenze, edistrusse assieme colla Città di Melangi i Persiani, che l'haucano viurpata. Lo stesso fece di Raimondo, Signore d'Antiochia che danneggiana i Stati della Cilicia contro del quale mandò Gio: & Andronico, Nipoti di Contostefano, che abbassarono la di lui alterigia, el'abbiflarono nelle milerie. Andò in persona contro i Persiani, conoscendo, che gl'aggrauj maggiori dell'Imperio da quelli deriuauano. Passata la Licia liberò da sourastanti pericoli le Città della Frigia, e i luoghi fituati in vicinanza del fiume Meandro, e apportò tanto terrore a Perfi, che sembrarono veloci Saette nel fuggire. Combattè co' Turchi a Filomelio, e nel ferire vn Persiano, cadendo, su trafitto dal medesimo nella pianta del piede; la piaga, benche graue, mai lo sforzò a ritirarsi, anzi per quella ferita infierito contro i Barbari, posò l'Elercito a Taffare, e guerreggiò contro Masuto; necessitato in fine a partire, vedendo languire sopra modo i Soldati, e piena di difficoltà l'Impresa; benche esperimentasse nella partenza molte imboscate de gl'Inimici, ch'egli fuperò con pericolo.

Calarono in quei tempi dall'Occidente ne confini dell'Imperi o gl'-Alemani, có ducedo feco grandi prouifioni di vitto, a caufa di voto, diceano loro, per ricuperare la tóba del Redétore dalle mani de Barbari, e per afficurare quel viaggio a gl'altri diuoti;e ciò che più importa, coduceuano seco le Done loro, armate a guisa d'Amazoni, che sotto gl'ysbera ghi Martiali nulla dimostranano di feminile. Attione in appareza si pia, pareua nascondere altrifini, che la pierà, onde Manuele, che amaua la diuotione, ma temena la deditione de Stati :e ne' Dominanti più potendo la gelofía, che la religione, fu necessitato ad'applicare con diligenza alla ficurezza, non proibendo il viaggio, ma preuenendo il difturbo. Comandò, che ouunque passasse l'Esercito, fosse proueduto di vettouaglie,e ben veduto da tutti; In tanto afficurò egli la regia Città con Armati valeuoli a difenderlaje li spedi dietro altro poderoso Esercito, acciò hauesse osseruati gl'andamenti, e sempre amicheuolmente hauesse. leco trattato, se quelli nel viaggiare hauessero ostentata Amicitia. Seguì qualche scaramuccia nella partenza di questi da Filippopoli co'Cefarei, ma'l tutto restò acquetato dalla soaue eloquenza di Michele Iraliano, Vescouo della Città. In Adrianopoli putes'hebbe a venire all'Ar. mi, effendo stato incendiato colla Stanza da certi mali Huomini vn parente di Corrado, Re di detti Alemani, lasciato infermo, e da Teodorico, Nipote di Corrado incendiato per vendetta il Monasterio tutto, oue' s'era ricourato l'infermo; Si smorzò nulladimeno tanto Fuoco per opra di molti, & in particolate di Prusucco, Soggetto cossicuo della. Città.

Partiti di quì, & arrivati alle pianure di Chetabachi pet l'accreciomento dell'Acque del fiume Mela, che formontò le ripe più alte, e fembrò più tofto valtifilmo Mare, che vile fiume, com'egli.eta, furono ridotti ad eftreme calamità, e sforzati a combattere coll'onde, che frà l'ofcutià della Notte non fapeuano, onde forgeffero. Era fipettacolo degno di compaffione, vedere trafportati dall'Acque alloggiamenti, carri, Armi, Caualli, e tanti miferi Huomini, che l'Acque eftefic, così copiofe non erano vguali alle loro lagrime, per deplorate le mifente, nel fragot de flutti al veemente firepito de folprir. S'accrebbe maggiormente il terrore , perche fucceffel l'inondation en le più profono de del fonno, che per effere

quello di Morte, molti mai più si suegliarono.

Auucinata Coffantinopoli i foprauiflati, che pure erano innumerabili , occuparono ogni Naulio per tragitrarfi verfo i paefi di Gienfalfeme, a quali diccuano a fipirare, pon fit polfibile indagame il numero, beche Manuele comandato l'hauefie , perche ancora dopo la perdita di tanti fi petdeuali tempo in numerali. Chi potrà niferire quali difaggi patifiero nel rimanente del viaggio i Nelle literttezze de confini rittouauno Soldatti nafcofti, che li tendeuano infidie , e li ftendeuano fiti fuolo. In alcunè Città li furono in faccia chiufe le porte, e frà le feccie dell'immondenze li fecero mendicare le vettouaglie ; dalle mura li calauano i cibi, ma prima di dafli, volcuano i dinari , e alle volte fingendo dinon riccuerli, di nuouo li ripereuano. Furono coftretti a mangiare pane me(colato con calec con mortalità affaigrande di loro . Manuele fieffo con barbato elempio fi fernì di falle monete con loro, benche quelle, che ticcueva, foffero di vero metallo, Mai i danni maggiori i fiarono apportati da Turchi, così da Manuele eccitati a difruggetti.

Peruenne dopo alcuni contrafii l'Efercito al fiume Meandro. I ui ritrouarono i Turchi, che li proibirono il transito : e i Latini, che confusi afficme con quelli stauano colle Sactte alla mano,e coll'auidità al Cuore di trapassati il proto, chauestero passato il fiume. O'quanto differo glinfessio contro gl'Italiani i Quanto si dilatarono ne lamenti contro i Latini I in sine Corrado, hauendo anteposto alle Squadre le cause pietose del loro viaggiare. Poggetto religiolo de loro pensieri, e la crudettà de Cristiani gl'edoro all'interpidezza, e ad apricti fisme col serro, già che nen poteano sarlo co'Legni. Serui lui primo d'esempio a precipitarsi nell'onde col suo Cauallo con caduta così gloriosì , che fece ristorgete gl'A- gl'Animi proftemati de gl'altrijlo figuitarono vniti affieme in guita tale, che diufiero l'Acque, e le caminaron così ficuri, come fi calpefta lale, che diufiero l'Acque, e le caminaron così ficuri, come fi calpefta la
Terra. I Barbari nel vedere animofità così grande, diuennero pufillanimi, e dalle fipruzzaglie di quell'Acque più bagnati i loro Cuori, che non
furono i piedi de gl'Alemani, fi precipitarono nel fuggire; a ma i foro Caualli finperati nella velocità da quelli de gl'Alemani, furono prefi, e nefecero Carnificina così mietabile, che refarono le Campagne coperte d'offa in fegno della crudeltà, che tentauano, e piene di fangue le valli, quafi quel colore foffe della loro verecondiamanifetto indicio. Sino
al giorno d'oggi biancheggiano quelle catat de d'offa foplate, e fino alPettremo giorno impallidirà, chi leggerà il prefente fuccesso. Degl'traliani pochi ne motirnon ma molti reflarono fetti da Strali, che liverirono di sempiterui rimproueri, sino che vissero. Con fatto così giorioso
feccero impressione tale di timore nel Cuore de Barbari, che non hobbero più pensiero d'impedint'i viaggio, e sempre temerono le loro Saette.

Cessate in questa guisa le gelosie de gl'Alemani, l'ardore auuampante de Siciliani più coturbò Manuele, essendo le prime aperte, ma queste operte battaglie. Ruggiero, Rè di Sicilia, intefa la venuta de gl'Alemani, diuenne insolente, e con insoliti modi cominciò a danneggiare le maritime attinenze di Cefare. Partitofi di Brindifi, e arrivato a Corfu fenza adoprare violenza alcuna, hebbe in suo potere la Città; perche i popoli Gimni, afferendo di non poter sopportare le rigorose esattioni, che gl'erano imposte da gl'Imperiali, si contentarono di porsi l giogo di Vassallaggio al collo,e per non effere tributari, contribuire alla loro Seruitù Non li riusci lo stesso di Maluasia, che pure tentò, non ritrouando la maluagità de Gimni in quei Cittadini fedeli . Passato il golfo di Malea, saccheggiò l'yna, e l'altra riuiera: diede il guasto all'Acarnania, all'Etolia, e a gl'abitatori di Crifo . Il Generale dell'Armata, nella Beotia sbarcato l'Esercito, e presa Tebe, Città ricchissima, diuenuto di Soldato Ladro, trasportò tant'Oro, e ptetiose suppellettili, che le Naui pe'l pelo hebbero quali a sommergerfi, eltre la preda delle più belle, e vaghe Donne di quei contorni.Lo stesso accadea Corinto, & Acrocorinto, che infelicemente fatiarono colle loro ricchezze la fame ingorda di questo Lupo, che non la perdonò alla Figura sagra del glorioso Martire Teodoro, quale profanò; figurado si nel venderla di cauarne molte monete; non andando esente dalla sua mano rapace la Santità de Celesti Campioni.

La speditione, che preparò Manuele contro di questi, si grande, non voledoci, che regio apparato per superarli. Fece poderosi Eserciti martitimi, e terrestiri: raccolte soldate sche dall'Asia, e dall'Europa; Preparò Galee, piene di bituminosi Fuochi: e pose all'ordine sopramille Naui, per caricatui vettouaglie, Canalli, e Soldati;

1 Eleffe

### 306 La Monarchia d'Oriente

Eleffe Generale di tutta l'Armata Steffano, cognato di Contoffe fanote, della Fantaria Gio: Affuco, Gran Maestro di Casa Campeggiò in tale occasione la Veneta generofità in disesa di Manuele , che gl'inuio vna Squadra di munite Galee, che afficiene con quelle di Cefare li ritronò a llido de Feaci. Parti di Costantinopoli Manuele fiessi con poderoso E fercito, e hauendo vinti i Tartari , che passa vi il Danubio saccheggianano le campagne vicine al Monte Emo, s'aunicho a Corsi, accione quelle Città, estendo stata la prima a cadere, fossi la prima a rissore con valore. Sc apportarono grane danno a Cesarci con Morte del Generale, Fù assimina di Generale, che come Huomo sauto, e valoroso, con molta prindenza la reste de Cenerale, che come Huomo sauto, e valoroso, con molta prindenza la reste.

Erano scorsi tre mesi, nè ommessa alcuna militare fatica; e nulladimeno riusciua ogni tentato inutile, perche la Città cadesse. Inuentò Manuele l'ordigno d'vna scala di legno, costrutta a guisa di torre, che arriuaua alla Rocca, piantata fopra forti Nauilj: vedendo ogo'altro lato angulto, e difficile da penetrarli. Per quelta ascese valoroso Alabardiero per nome Pupace, feguito da quatro Fratelli Petralifi, di natione Francese, quali animarono in guisa tale gl'altri, che sino a quatrocento nè furono scielti; che allettati dall'esempio, & inuaghiti del premio promesso dall'Imperatore, ascesero, e accesero altri all'Impresa. Appena Pupace era arriuato alla Rocca, arecando stupore ad'ogn'y. no,e dalla scala smontato, che si ruppe l'ordigno, e precipitarono coloro, che lo feguirono, Furono coperti di fassi, e di gravissime pietre da. Nimici con che non volendo, fi fabbricarono gloriofo Sepolero, e fegnarono col proprio fangue alla posterità ventura il suo nome. Pupace. hauedo fugati i difesori del muro, fuggi, e ritrouata picciola porta della Città aperta, si liberò dalle loro mani, per maneggiare le sue a loro dani.

Alcune differenze, che fortirono frà Veneti Soldati, e Cesarei hebbero a differire, anzi a precipitare l'Impresa, quali con molta application e, e gratu difficoltà restanon se date da Manuele. Perseuero con ostinatione all'assedio, parendogli notabile diminutione alla Fama delle sue Armi, se proseguito non hauesse il cobattere il che causò ne disensori disperatione; se essendo bersagliati dalla fame, cominciatono ad aprire alla mormoratione contro i Capi le bocche, che chiusse si frittorua unano al cibo; ode stimatono bene d'arrédetsi al suo attro Patrone, per cossiglio di Teodoro Capellano, Capitano del pressione. Juniati a Cefare gl'Oratori, si pattuta si ressi dopo la pattita assimaza. Mosti partitoro, se datri restarono appresso Manuele, si si quali so stessi del capita del con capellano hebbe onoreuole posto. Lasciatoui grosso petto.

1dio

fidio di Tedefchi, s'aunio Manuele alla Vallona, per trafportarfi dipoi contra la Sicilia. Peruenuto all'Ifola Eronefia, tentò due volte di paffari il Mare, per condurfi colà;ma i venti con orribili tempelhe foute endo l'Acque, e agitando i Legni, glie lo proibirono; e cagionarono ruina tale a Nauil j, che no perirono molti, e lo fteffo Imperatore hebbe con infelicità a former gerfi.

Vedendo, che'l Cielo non volea ciò, ch'egli defiderana: perche molto li pefaua la moffa de Seruiani, pensò d'opprimerli jonde partito dalla. Vallona colle genti, s'auuò contro quelli con buona parte dell'Efercito, abbondante d'ogni necessaria prouisione. Il Satrapo Seruiano, conoscendo finseriore di forze, vitò coll'umiltà l'Ira già concepita., e a suo esempio molti fecero il medesimo. L'Imperatore entrato nel paese nimico, vi conduste il ferro, & il Fuoco, come principali ministri del suo degno, che affatto lo distrussero, e ridotti in cenere i luoghi più popolati, vi lasciò la memoria della

penitenza del loro fallo.

Ritornato in Costantinopoli dopo questo trionso, sorsero fiamme d'ardente sidegno ne' stessi Seruj: perche nel vedere vestigia inme d'ardente sidegno ne' stessi Seruj: perche nel vedere vestigia indelebili della crudeltà vata nelle loro abitationi , scancellarono dal suo Cuore le prestate promesse, evintissi co Peoni, s'accinsero alla vendetta. L'imperatore s'inuiò di nuouo contro di loro, ma come andas ca trassitullarsi, non a combattera, stimandoli poco. Hebbero però a couertissi sicherzi in lutto, e temè, quando si credeua d'ogni timore lontano; perche disperatmente combattendo i Seruj, e i loro confederati, recue molte ferire Gio: Cantacussino , principale guerriero di quella speditione , e perdè le dita delle mani , che gl'additato no mortificato il valore. Cesare stessi se sull'aliano, socialato di gigantea statura, dal quale restò percosso nel volto, e videsi ad' euidente pericolo; ma ferito in vna mano Archizupano con graue piaga, diuenne captiuo, e disordinati i Barbari, terminò con felice fine il conflitto.

Non s'era ripolato Manuele, nè riauuto delle fatiche paflate, che paflata la Setuia, andò a Francocotio, paefe il più abitato dell'-Vnghetia, per vendicarfi di quei popoli, che vniti co' Setuj haueano ardito di combattere le fue Squadre. Efercitò con quelli ferità vguale; fi difete con ardire dall'affalto d'un valorofo Peono, che fe g'era atuentato, e con auuentuato e uento lo vinfe; perche traffiggendolo colla Spada frà gl'occhi, l'ammazzò. S'aprirono allora le pupille degl'affanti, per mirare il fuo molto valore, mentre quelle dell'Intimico reftatono chiuse. La preda, che riportò fu grande, e ritorato alla famosa Metropoli l'illustrò con sublime trionto d'Vngbeti schiatu,

e di Seruj lerui.

#### La Monarchia d'Oriente 3.08

I Tartari fecero qualche empito ne' fuoi Stati, e vinfero con armata mano Calamano, generolo Duce, speditoui contro da Celare; ma. presto ritornarono a loro paesi, dopo esfersi dimostrati alle rapine veloci.La Sicilia li staua nel pensiero, e le ricenute ingiurie l'affligeuano in modo, che stimaua perdite l'altre vittorie, se non vinceua Ruggiero. Spedi contro di lui Michele Paleologo, Soggetto di valore, e di Famiglia antica, proueduto di dinari, e Soldati. Arrivato questi in Venetia affoldò affai gente;non impedendogli ciò il Senato, che con molto fenno rimiraua il fine di quella guerra. Portatofi nella Lombardia, in molte battaglie superò le genti regie, anzi gl'Animi de Sudditi, che a. forza d'Oro tiraua al suo partito; e colla violenza dell'Armi soggiogò alcune Città, e strinse d'assedio Bari. Cesare, che lodaua nel Paleologo le vittorie, ma biasimana la liberalità nello spendere, lo sospese con imprudenza dall'vfficio, e li fostituì successore Alessio Comneno, Figliuolo di Briennio Cefare, suo Cugino, accompagnato da Gio: Duca, non menone gl'eserciti di Pallade versato, che in quelli di Marte . Fecero questi nobilissime Imprese; ma li prese Ruggiero, e li fece prigioni, hauendoli assaliti con numerose genti. Così in momenti cangiandosi la Fortuna, riacquistò ciò, che con tante fatiche gl'era stato leuato. Benche affligessero sopra modo queste disgratie l'Imperatore, simulando con astutia il dolore, fece altra Armata, e costitui Capitano di quella Costatino Angelo Filadelfo; quale con inauuedutezza nauigando, dalle Galee Siciliane restò predato, e condotto al Rè; che molto godeua nel vedere i Capi dell'Armata nimica a dinenire berlaglio abomineuole de fuoi piedi.

Questo secondo colpo trafisse in modo tale l'Animo di Manuele, che applicò a trattati di pace : è vedendo accadere euenti così infelici alle fue Armi, li cade in pensiero di non più maneggiarle. Trecento centinaia di Libra d'Oro consunte, lo spauentanano: gl'Erarj vuotati senza. profitto alcuno, deteltauano gl'errori de fuoi Duci, a quali attribuina. le perdite:e'l sangue sparso l'aspergea di rossore. Perciò volontieri accolse i Pontifici Legati, che per tal causa s'erano colà trasferiti. Mandò in Ancona Alessio Protostratore, quale fingendo di radunar gente, per fpauentare Ruggiero, attendeua a concludere stabilimenti di pace, e di tregua, per afficurare il suo Principe Fece andare in Costantinopoli gl'-

Oratori Siciliani, che la terminarono dopo molti trattati-

Fù però pace finta, non vera; perche gareggiarono affieme Ruggiero,e Manuele a manifestare, chi di loro sapeua più fingere, e frangere i stabiliti accordi. Cesare, se non mandò nuoui Eserciti contro Ruggiero, eccitò molti Signori confinanti a ribellarsi contro di lui, acciò li conturbaffero la quiete, e hauesse in Casa la guerra. Ruggiero assalì con rimproueri l'Imperatore, e co'scherni lo combattè, come sogliono i fan-

ciulli

ciulli (cherzando Mandò Maio, fuo Capitano, con Armata di quaranta Naui in faccia di Costantinopoli, che accostato a Balchemia auuentò alcune Saette contro le mura:encomiana ad'alta voce il suo Signore, e biassimana Cesare. Le voci escrettauano le veci dell'Armi, e terminatono conflitti, essendo si combattuto colla lingua, acciò la mano i soliti furori non risuggliasse.

Ridotte con modi slinquietta qualche quiete le cose di Sicilia, riuoltò l'Animo contro i Peoni, perche, più animoli che mai, i li mandano contrò gl'esferciti. Conuocate le I egioni d'Europa a Sardica, egli, in
persona vi si portò Chiesero però i loro Ambasciatori la pace; onde non
procedè più auanti la guerra, come parimente fecero i Seruj col separaffi dall'amiciti ad egl'Vngheri. Eurono queste vittorie gloriose per
Manuele, perche venne, e vinse, senza vedere versato il sangue, nè defitrutti gl'Esercitie senza trauaglio alcuno ritornò trionsante in Bisatio.

. Il Principe Vnghero intanto fentendo i fucceffi, affalì Branizoba, e l'affediò; perche ogn'vno s'intende di guerreggiare, quando l'inimico Duce ad'altro attende. Spedi Manuele contro di lui Bafilio Triziluce., che combattendo lo vinfe, e in momenti fi vinto, commutando la Fortuna, conforme fuole, il rido della bocca in pianto del Cotre. Ma Cefare nel giorno fteffo gl'infegui, che fu per lui fortunato; poiche spauentati i Nimici, e temédo le catene, chiefero la pace, l'ottennero con che get. mogliarono gl'vini così de diderati di tranquillità in quei paefi.

Lo disturbò assar Andronico Comneno, il quale hauuto il Ducato di Branizoba, e quello di Belgrado, s'insuperbi, e procurò col soccorso de gl'Vngheri di togliere a Manuele l'Imperiosa tali eccessi s'aunaza la sete dell'ambitione, che ,quasi profondo abisso, vorrebbe assorbire il tutto !. Chiamato questi nelle campagne di Pelagonia, oue' s'era trasportato coll'Efercito Manuele, e conuinto delle machinate infidie, restò prigione nell'augusto Palagio. Così procurando maggiori Regni, terminò di regnare. Fuggidill a poco tempo di carcere, e libero da quella, parlò co tanta libertà contro la riputatione di Cefare, che lo riputò vno de maggiori Nimici, che hauesse, benche li fosse Cugino. Ogni volta, ch'era ripreso dell'incesto commesso con Eudosia, Figliuola d'Andronico, Fratello di Celare, riprédeua Celare dell'istessa colpa colla Nipote:asserendo, che i Rèco'loro reati insegnauano gl'errori a Sudditi. Costretto Manuele di nuouo a farlo stringere dalle caterie, nella carcere peruenuta la Moglie generò con quella vn Figliuolo, seruendoli di Reggia la carcere, e d'augurio di regnare la Schiauitudine. Ma qui parimente inuolossi per negligenza de custodi, che assai asfettionati alla Moglie, odiarono i loro patimenti, e con poca cura li custodiuano.

Cadè di nuouo prigione,e di nuouo si liberò colla seguente astutia. Si

## La Monarchia d'Oriente

310 finse ammalato di Corpo, aspirando alla Sanità colla mente, e impose al suo Seruo, che essendo le guardie sopite dal sonno, egli prendesse le chiaui della carcere, el'improntasse con cera; e questa mostrata hauesse a Manuele, fuo Figlio. Il Serno nella mollitie di quella cera indurò a. Stratagemi l'ingegno:ne'fece altre simili, e poste etro i fiaschi del vino, fe ne' ferui Andronico, per aprire le porte in tempo di Notte, e fuggi; e fe bene per certo omicidio fuccesso in quel punto, hebbe di nuouo a far morire le sue Fortune, fintosi Schiauo schiuò il pericolo: Salutati gl'Amici, e riceunti dinari pe'l viaggio, si portò in Galiza, Città de Sciti Iperborei; colà pure stimandosi sicuro, su seguitato da Blachi, e preso, per essere condotto all'Imperatore. Egli fingendo di patire flusso di Corpo, scende da Cauallo, e mentre s'oscuraua il Cielo per la soprauenuta Notte, conficò in Terra vn Legno, e lo vestì de suoi abiti col capello in tefta, per testimonio del suo male, e altroue riuolse il piede. Restarono più immobili del Legno stesso i conduttori, che lo guidauano, vedendofi vn'Huomo commutato in legno, quando loro più stolidi di quel legno, non haueano oprato da Huomini, nel custodirlo. Hauedo Manuele conosciuto, quanto influisse il Ciclo a fauorire Andronico, che co simulato flusso lo liberò dalle carceri, deliberò concederli la libertà. Conobbe, che quest'Huomo sagace deludeua sempre i suoi pensieri, e che a dispetto delle catene, lo volea il Destino sciolto da quelle; onde stabilì di seco pacificarsi, e li sece dono della regia gratia; anzi lo deputò Prefetto di Tarfo, Metropoli della Cilicia, e gl'aggionfe i tributi di Cipro, perche fosse con splendore visturo .

Assaliti quei Statida Toruse confinante, e nimico, molte volte lo combatte Andronico e sempre infelicemente; vna sol volta li permise. la Sorte di percuoterlo all'improviso nello Scudo, e di gettarlo di Cauallo, ma fenza offesa in alcuna parte del Corpo; onde annoiato dalle guerre, che ricchiedono tanti disturbi, s'applicò a gl'Amori. Fissò'l pensiero a Filippa, Figliuola di Petebino, Principe d'Antiochia, e colà trasportatofi, traffe la Fanciulla alle solite corrispondenze d'Amore, senza considerare, quanto fossero per dispiacere a Manuele i suoi affetti, per essere quella Sorella della Moglie di Cesare. Stupì alla nuoua Manuele, e per impedire le nozze, spedi Costantino Calamano al Gouernatore d'Armenia, imponendoli, che ponesse fine alle pazzie d'Andronico: e ch'egli sposasse Filippa; il che, se bene non successe, ottò nulladimeno alle brame d'Andronico. Sdegnato del dispregio riuoltò i pensieri amorosi in Martiali,ma con poca Fortuna, perche in Tarfo, combattendo co' gl'Armeini, diuenne captiuo, e fu costretto Manuele a riscuoterlo con molto dinaro.

Abbandonata Filippa, per non effere abbandonato dalla Fortuna, s'inuiò in Gierusalemme: e in quel viaggio, che da altri s'apprende per fcanfeancellare le colpe, egli l'accrebbe, peccando con Tecdora, Figliuola, d'Iface Sebafto Cratore, fuo parente, Vedoua di Baldouino, che fi Signore della Paleftina. Mandò Manuele ordini per tutta la Celefiria, comettendo, che da niuno fosse fiato accettato, ma, come meritatua, acciecato, e hauelse perfo le pupille, già che no vedenta il disonore, che apporta ua lla Famiglia reale colle tenebre de fioi gesti. Permise il Ciclo, che la lettera di Celare capitasse in mano di Teodora; onde scoperto il pericolo, non perì, com' era minacciato. Vicito da quella Protinitia, e codota feco Teodora con due Figliuoli, riccutti da quella, Alessifio, & Irene, e con Gionato della fua legittima Moglie, su accolto dal Soldano di Colonia Caldea, appresso il quale si trattenne, sino che ritomò a Manuele: tome col proseguimento dell'istoria prefente si raccontarà.

Morì ne' tempi medefimi Masuto, Imperatore de Turchi. Lasciò per testaméto a Clizaslan, suo Figlio, Iconio Metropoli co' luoghi vicini . A generi di Tagupasan l'Amalia Ancira, e Cappadocia: ad'Ansun Cesarease Sebastia co'Stati rapiti all'Orientale Principato: così d'vn Regno grande, fece molti, ma piccioli Regoli. Questi, benche congionti di parétela, attesero all'unione de Stati colla disunione degl'Animi: & ogn'vno procurò di spogliare il Compagno de suoi, per vestirne se stesso. Il Soldano d'Iconio, e quello di Cappadocia fieramente incrudelirono: e Manuele non mancaua con fegrerezza accendere quel Fuoco, dal quale speraua di ritrarne qualche gran lume: fauoriua però alla scoperta Tagupafan, & odiaua il Soldano d'Iconto, come inganatore, e fagace. Dopo mento dell'Armi s'acquetarono questi, hauendo oprato il sangue degl'estinti ciò, che non su permesso al sangue de Congionti; e andò il Soldano a ritrouare l'Imperatore in Bifantio, che fu da quello accolto con molti onori, e con munificenza regia regalato. Li promife nel fuo ritornoad Iconio, ritornarli Sebastia col territorio, come paese spettante alle regie giurildittioni; ma l'Huomo astuto imparò a riceuere, non a. dare:nulla effettuò di ciò, che disse, anzi rouinò Sebastia, e prese Cesarea, con Animo di più rapire, se li fosse stato permesso, e danneggiò tanto le Città dell'Imperio in quelle parti, che danni maggiori da manifeste battaglie non haurebbero participato. Nulladimruo fingeua amicitia con Cesare, e quando li scriucua lettere, lo trattaua da Padre, e se givmiliana da Figlio. Manuele, non potendo più sopportare fintioni, che gl'arecauano così sanguinose ferite, mando ad'assalirlo, destinari Duci dell'Impresa Basilio Zidanda, e poi Michele Angelo, che con alcune Squadre di valorofi Soldati fecero grande vecifione de gl'Inimici, assalendoli in tempo di Notte, acciòla strage fosse riuscita più formidabile, e la confusione di maggiore spauento.

E'neccssario riuedete l'Vinghetia, che su Teatro d'altra samosissima speditione. Morto Iza, Principe de gl'Vingheri, sauori Manuele pet quel

quel Principato Steffano, suo Figliuolo, che s'era ricourato appresso lui viuente il Padre, temendo l'infidie del fecondo Fratello Vladislao, che aspiraua allo stesso Comando. A questo Stessano hauea concessa per Moglie Maria, sua Nipote, Figliuola d'Isaac Augusto, perche se bene anco l'altro Vladislao viuente il Padre, essendo a lui riccorso, godea la sua gratia, non era però appresso di lui arriuato a quel segno d'Amore, a cui era peruenuto Steffano. Ricercò Manuele per via d'Ambasciatori il Regno per Steffano; persuadendosi d'accrescere maggiori tributi all'Imperio: e che li sarebbe restituito Zeugmino, e Francocorio da vn parente, & amico così vbbligato. Gl'Vngheri abborrirono la Legatione e la dimanda per Steffano; perche la congiuntione di parentela con Cefare era riputata coniettura d'vnire l'Vngarico Regno al Cefareo, & vna Moglie dello stesso sangue non migliorana la loro condicione, ma la fininuiua. Morì intanto Vladelao, e gl'Vngheri più oftinati che mai nella loro opinione, perche non hauesse toccata la Corona del loro Regno a Steffano, procurarono, che per via d'vn suo Cortigiano morisse, come accade:hauendo'l (celerato col veneno medicata vna piaga, e per quella portata pe'l corpo tutto l'infettione, e la Morte. Così non volendo che regnasse, non permisero, che viuesse, e perche cadesse dal Regno, si conuertisse in Cadauero.

Ciò sopramodo dispiacque a Manuele, conoscendo, che Steffano era stato prinato della Vita,e del Regno, penche era stato prouato da lui be. nigno parente;onde s'accinse all'Armi, per vendicare il torto; andò con poderoso Esercito ne'consini di Zeugmano, benche da gl'Vngheri li fosse contrastato molto tempo il passo del Danubio. Battè le mura con empito; ma quelle ressistendo, fù in fine necessario servirsi delle scale . per le qualifali la Soldatesca, entrò ne recinti, e s'impatroni della Città. essendo esercitate da Soldati le solite crudeltà, e rapine. Ciò eseguito. allegro della vendetta, che riesce dolce a tutti gl'amareggiati palati, ritornò come da vno de più infigni trionfi in Costantinopoli, hauendo lasciato per restauratore del luogo Costantino Angelo Filadelfo, suo Zio, e Basilio Tripisto, quali vsarono la diligenza medesima nel contado di Belgrado, e fortificarono con groffe mura Nilo, e Branizoba, fondando-

ui nuoua Colonia d'abitatori Cesarei. ...

Dese, Dispoto di Seruia; che hauca in molti modi dimostrata a Manuele l'ira implacabile del fuo Cuore, remendo, che le ruine de gl'Vngheri fossero preludjalle sue, si conduste all'Imperatore, hauendone prima richiesta facoltà, per via de suoi Oratori. Ripreso della perfidia. e di molte fintioni, con cui hauca ingannata la regia fincerità, promife giurando sù l'Oftia confegrata, che sarebbe stato fedele. Li credè Manuele; perche'l pegno de suoi detti era di sommo credito, ma all'Huo. mo astuto, basto allora liberarsi dallo sdegno, che li sourastaua:poco curandoli

randofi del giuramento prestato, e per fuggire il pericolo, non mirò, che pericolaua la fede

Non hauendo Manuele chi più lo moleftaffe di vicino, s'accinfe all'Imprefa d'Armenia, e peruenuto a Tarfo, e Abdana aggionfe al fuo Imperio i luoghi,da Torufe, Principe Armeno, nell'Armenia minore diffruttisnulladimeno non auuanzo i progreffi, che cerri li farebbero accaduri, lufingato,& addoleiro del fallace Torufe, e ol quale accordatofi ritornò addietto, e peruenne in Antiochia-Dopo efferfi trattenuto in quella Città alcuni giorni, fabill vn cóbattiméto di Dardi s'eza ferror. vàtadofi frà gi'altri gl'Italiani di no cedere ad alcuno i fimigliate Virtù.

A que fa folenne Gioftra interuenne il Principe Girardo, el'Imperatore fleflo, che con molta del frezza abbattè due Caualieri. Comparuie spettacolo d'alle grezza, in cui campeggiarono stimoli d'onore, e d'omulatione; dimostrandos i la Natione Italiana superiore, e la Greca noninferiore; de non meritò il nome di guerra, perche sesercitò frà Soldarti pacifici, si nulla dimeno gatta di competitori; e se non si pugna, si in-

pegno di riputatione.

Terminato il giuoco, non cesso di scon scherzare la Fortuna; poiche ritornando in Costantinopoli, sù assaina Turchi, che sector grande vecisione de stios, e se intrepido non si fosse riuoltato addictro, & esortati i Soldati a non cedere all'infolente Nimico le palme, maggiori si farebbero riasciti i danni. Sauuidero i Turchi dell'inauuedutezza di Cesare, che con poca prudenza hauca licentiate molte militie; e che ritornauano a Casa i Soldati senz'ordine alcuno; onde gl'ordirono l'imbossea, e lo riempirono ditimore, e abbracciata l'occasione, nella trafcuragine de Nimici stabilirono i loro trions.

Piané nel tépo fleslo Mannele la Morte dell'Alemana, fua Moglie; ma fubito applicò l'Anima d'altre nozze, parédoli, che gl'haueflero nocitte le prime, nó hauédo ottenuta mafcolina prole, có cui fi fufic flabilita la fuccellione dell'Imperiose fe bene da Principi maggiori dell'Orriète, dell'Orccidète il furono efibite bellifinie Vergini, egli applicò l'Animo alla Figliuola di Petebino, Satrapo d'Antiochia, Caualiere Italiano, d'èccellenti Virtujal quale efindo flati fipediti molti Senatori, il fideo prodotta la Spofa, e celebrate le nozze con quel fiplendore, ch'è proprio

del Sole, quando nell'Oriente apparisce.

La guerra Vigarica, che per qualche tempo era giacciura fotto le cenen de gl'etlinti carboni, e ne precipit propri alforbita, rifforfe, fe no come Fenice a trionfe, come famma alle mancanze, e o ferità maggiore dell'altre. Gondo tro fia Sardica Manuele per quest'effetto secondo il configlio de primari Ministri, non andò egii in persona a combattere gl' Vigherima cocess'il Generalato ad'Andronico Cotostefano, efortado la d'acquista glorial suo nome, giàche no macaus valore alla sua manose

#### 314 La Monarchia d'Oriente

a render gloriole l'Armi Bisantine; così famose per l'antichità de Cesari, che trattate l'haueano; lo stesso fece co gl'altri Soldati, assicurandoli, che le loro fatiche farebbero con regia munificenza premiare, e che no haurebbero sparso tanto sangue, quant'egli haurebbe speso, per solleyarlia gl'onori. Animati in guifa tale gl'Eferciti, paffato il Danubio, e la Saua, peruennero in Zeugmino. Gl'Vngheri codotte non diffimili Squadre commisero la summa della guerra a Dionigio, Huomo in altre belliche speditioni glorioso, e per riportate vittorie decantato. Nel giorno di S. Procopio Martire il Contostefano ordinò le sue genti, per venire alle. proue della battaglia, e benche nel punto stesso riceuesse lettere di Manuele, che l'esortauano a differire la pugna, perche le costellationi celesti minacciauano successi infausti alle sue Armi, egli ridendo di Cesare, perche credena a gente, che vedena in Cielo ciò, che non prenedena. in Terra, le tenne nascoste, e conduste l'Armata in Campagna . Tanto fece Dionigio, che seza distitione alcuna spinse la sua Classe, aggroppataa guifa di Torre, essendo tutti i Soldati d'Armi forti guarniti , e con Caualli delle stesse prouisti, precedendoli il regio Stendardo, piantato fopra groffa traue, e guidato da quatro paia di Boui.

Rotte nel primo empito l'Alte presero gl' Vngheri i Stocchi, co'quali fecero molto danno, e i Cesarei seruendosi di mazze ferrate, superano
no illoro valore, e secero strage tale, che' l terreno resto coperto d'estina
ti, e le Selue piene di fuggitiui, e per gloria maggiore de Cesarei ancol
Stendardo Vngheto retto predato. Andronico porto la nuoua felice a
Manuele, aggi ongendoli, che alla Virtù di Cesare hauea ceduto la fatalità de gl'Astri, ch'egli temeua. Atterrato in guisa tale l'Inimico, ritorno in Costantinopoli l'Imperatore col Contostesso, autore di quella,
vittoria, e la folennizò con insigne trionso, conducendo, conforme l'pio
vso sopra pomposo carro la Vergine Madre, che nel riuolgimento di
quelle ruote dinotaua per lia intercessione rotte, & instrante l'ynghere

forze.

Dicono, che auanti Manuele intraprendesse la mossa contro gl'Ungheri, cadesse la Terra vna Statua di Brozo nel Campo di Costantino in
Bissanto, intriolata la Donna Romana, e ch'egli in ciò apprendesso sindifica di allo mana Romana, e ch'egli in ciò apprendesso sindifica di controlata al Vingaressa
appellata, con cui venne a detidere la fatalità della Sorte, che in quella
guerra li pronosticaua cadutesma meglio s'afficio del trionso dizzazdo voti alla gran Dona Maria. Si occateno, quasi nuovo anello alla seria
di tante vitrorie l'ambitione di Steffano Neeman, che viurpata s'hauca
la Signoria di Cataro, e della Croatta; contro l'quale appena madò Teodoro Padiate cò podero la Escretto, che abbadonò la Tirannida, e si rinferrò nelle cauteme; sorte per impatare dalle Fiere la foggettione, metre
co gl'Huomini abitando, hauca appreso d'esser insolente, e su signi-

L'auidità di regnate, e di stendere la Monarchia, oue gl'antecesfori antichi haucano trascorso col loro Imperio, lo spinse all'Impresa. d'Egitto. La fertilità di quel ricco paese li rinfaeciana come sterile ogni fua fatica, se di quello non diueniua Signore, L'Acque del Nilo, che producono i Cocodrilli, che se sono Mostri della crudettà nell'vecidere l'-Huomo, sembrano Maestri di pietà nel piangerlo estinto, l'inuitauano ad' anuicinarsi a suoi lidistanto più che Amerigo, Rè di Gierusalemme, li promettetta aiuti. Per questo effetto mise all'ordine ducento munitisfime Nani col Comando a quelle d'Andronico Contostefano, inuiandole a Damiata. Fece, che Girolamo Maurozume con altre fessanta. Galee precorresse ad'aunifare Amerigo acciò non mancasse delle promesse assistenze. Giunse il Contostefano a Melibotto, poscia alle Celle, vicine a Sefto, & Abido, oue's'imbarcarono i Soldati. Arrivato in Cipro conobbe l'Animo d'Amerigo mutato, perche nulla determinaua.; ma infiftendo Manuele al mantenimento della regia parola, per non mettere egli in derifo la sua riputatione, stabili d'assistere; e si decretò il viaggio per Terra, come più spedito, e sicuro. Tanto fece Andronico, che nel camino riceuè in deditione Tunio, e Tenebio, Castella di molta confideratione.

Era di già peruennta l'Armata a Damiata, quand'essi arrivarono, e nel giorno stesso entrarono nel Nilo le Galee, non sò, se più nobilitate dall'Acque, che le guidauano, è illustrate dal Fuoco, che conseruauano in seno-Andronico sece molte battaglie co' Saraceni di Damiata, ma. non porè che con molte pene penetrate le murà, perche troppo patiuano i suoi Soldati nell'aunicinarfi a quelle, percossi da sassi, che di sopra. gl'erano slanciati; onde stabilì circondarla d'assedio, e non essendo sufficiéte il suo solo Esercito, instè ad'Amerigo, acciò sopranuenisse col suo; ma ogni preghiera fu vana, e venne a conoscere, che nutritia Amerigo fallità nel Cuore, & inganni; che però stabilì oprar solo ciò, che potea.; giache per la fame si solleuanano le militie, che soleano in altri tempi abbondare di vitto, e li mancaua il dinaro, per pagare le loto mercedi. Esortato l'Esercito all'intrepidezza, egli primo di tutti i suoi procurò d'entrare nella Città per vna porta e gl'altri con affalti, e scalate, concepirono ferma speranza d'vn gloriolo acquisto; già fatti vili i difensori dal loro coraggio, e dubbiosi di sua salute nella certezza, che i Cristiani teneano di trionfare.

Il fallace Amerigo, che inudiaua le glorie di Cefare, e mal volontieri miraua vicina va illuftre vittoria, entrato colle fue genti frà combattenti gl'efortò a defliftere dall'inuafione, afferendoli effere pronti i Damiati alla refa. Quelta parola di refa concepi rifo, & allegrezza ne' Soldati di Cefare, che fi feordarquo dell'Imprefa, & imprefiero nell'Animo loto: confolatione tale, ... che s'autiatono

## La Monarchia d'Oriente

alle Naui,per ritornare a Cafa; e fenza afpettate gl'ordini del Generaledifordinati pattirono conducendo feco, quafi i Legni untisonde appesa fei ne' reffarono,per Andronico, L'inganno di quefto Rèleuò a Criftiani yn fingolare tritorfo con macchia tale al fuo nome, che mai la lauò fin che viffe; e Manuele, hauendoli troppo creduto, perfe il credito di quella prudenza, con cui era riuerito da tutti . Spedirono pofcia i Saraceni nobile Ambafciari ain Costantinopoli con ricchi doma Manuele, co' quali stabilirono sicura amicitia, dopo hauer'esperimentata pericolofa, querra: liberi dal giogo, perche le falsità d'Amerigo assa il giouarono.

Hauea Manuele per mancanza di prole mascolina indotti gl'ordini principali della Monarchia a prestare dopo la di lui Morre vibidienza a Maria, fua Figliuola, ricenuta dall'Alemana, e ad'Aleffio Vighero. suo Sposo, come a successore del Principato. Insorfero grandi mormorationi per l'electione dello straniero, e Manuele stello pentito di quanto hauea operato, fi doleua di vedere l'Imperatoria Sede occupata da. gl'esteri, Iddio, che tiene gl'occhi della Prouidenza sourana aperti per gouerno della cieca Mortalità, concesse a Manuele colla seconda Moglie il bramato Figlio, ch'egli appellò Alessio, non tanto per memoria. del bisauolo, quanto, perche si persuase, che l'Augusta Dignità douesse. nella fua Famiglia durare, fino che foffero terminate le lettere della parola AIMA, che fignifica fangue:per l'A. intendeua Aleffio, per l'I. Gio: per l'M, Manuele: e per l'A.il lecondo Aleffiojoue hauesse appresa questa vanità, resta incerto. Cresciuto in Età il Figliuolo su transferito in lui l'onote d'Imperatore col folito giuramento. Non restò per questo defraudato di regia Corona Alessio Vngheros perche in quel tempo stesso venutoa Morte il Rè d'Vngheria, Aleffio affiftito dall'auttorità di Cefare senza contrastos' impatroni del Regno; non conduste però seco Maria perche annullato il Matrimonio, cosa facile a farsi in quei tempi frà Greci, hebbe la Sorella dell'Imperatrice per Spofa, ch'era venuta d'Antiochia con Baldouino, suo Fratelloje fu sposata Maria ad' vn Figliuolo del Marchese di Monferrato, giouine, e valoroso.

Confernò Manuele molto tempo náfeofto nel Cuore l'odio, che portaua a Veneti, nè s'era feordato de gl'accidenti di Sicilia; ne'quali li pareua efferfi fenza decoro acquetato, e pacificato con pregiudicio grande dell'Imperiale Macfà. S'aggionfe, che in que itempi el sendo diuenum notto potente la Veneta Republica, temeua de gl'accrefeimenti, e l'hauerla vicina gl'alienauà ogni affetto. Ordi molti inganni, e pauentando delle fue forze, adoprò la malitia. Serifie figretamente lettere a fouraftanti delle Protunitie, acciò che nel fletfo giorno hauefero tutti i Veneti imprigionati, per potere con vna fola ferita efetcitare l'empito delle fue furie; i ordinò , che fosfiero desolute al regio fifco le loe ricchezze, i acciò priundoli dello Softanze, più infelicement

te fossero diuenuti vittima d'infausti accidenti. Attione indegna de Ce-

fari, e solita de Tiranni.

. Non potè effere così celato il Comando, che non si manifestasse all'iocculara fagacità de Veneti, quali in Costantinopoli preparata gran-dissima Naue, di il fuggirono in tempo di tenebre. Scoperta la fuga furono da gl'Imperialifeguiti; ma mancarono l'ali all'Aquile Cefaree. per giungerli, accrescendosi la celerità del volare all'alato Leone, che li guidaua,e frà le caligini d'vna fola Notte distrussero le machine, che in tantigiorni erano state a loto dani costrutte. Non mancò di rissentirsi l Senato; perche nell'anno seguente li sece esperimentare i sforzi delle due Armate; sbarcati i Negtopote valoroli Soldati in numero coliderabile affediarond lo Stretto:fecero grauissimi sforzi nègl'Edificj:e poscia andarono a Ghio, apportando a quei Cirtadini le pene, che si doueano alle falsità del suo Principe. Spedì subito Manuele Andronico Contostofano con cento cinquanta Naui ad' opporfi alle Venete incurfioni: menomon ne volcano, per vguagliare l'auuerse; ma i Veneti, che bramauano abbattere, non combattere, vincere, non perdere, fuggiuano non fugati, e godeuano essere seguitati da Nimici, purche quelli non conseguiffero il suo fine, e restassero a loro i trionfi; onde disperato l'Contostefanoine aspettando alcun felice successo, ritorno in Costantinopolispotendosi gloriare d'essere stato esploratore de riceuuti mali, non d'hamer danneggiato. Non bastò questo alla Sapienza de Veneti, perche si collegarono col Rè di Sicilia, per legare maggiormente Manuele all'apprensione delle ruine, e per accrescerli motiui di timore; Ma pentitosi quello d'hauere con poco configlio tentatociò, che non potè riuscirli; pacificatoli co' medelimi li concelle quindeci centinaia di libra d'Oro peri danni patiti; imponerendo ne gl'Erarj, e nella riputatione per penuria della necessaria prudenza, & apprendendo, che gl'inganni, a guisa de parti della Vipera,non sono tramandati alla luce,che coll'vecisione dichi li produste.

Terminata la guerra co Veneti, ruppe la pace col Soldano d'Iconio; ma quanto con malitia fece co primi, tanto con ragione oprò col fecondosperche quello feordato i del flabilimento al Regno, che ottenuto hauca per la di lui affiltenza, vacillò nella fede, e contro le conuentioni, e patti affalli de ditonio Cefarce. Si combarte nel principio conaflutie, ma fi conuertitono in fine le fintioni in fanguino le fattionis il parte affai săgue, e apparte ogni fede delula. Arte le Manuele a fortificare Dorileo, e Subleo con forti muraglie, effendo lui 1 primo a portarui le pietre, acciò gl'altri Soldati non haue sero riculato d'esere fecondi nel farlo. I Banbari, priuati col muro drizzato della fertilità della Campagna, fret-bolofi corfero contro i Cefarci, ene' feguirono non leggieri conflitti; co poco danno però, quando non fi foliesa eci più graui nelle feguenti batta-

battaglie; poiche Manuele adunati molti soccorsi d'Italiani, e Tartari, ammassaro grandissimo Efercito, caminando per la Frigia, e Laodicea, giunfe a Conna, indi a Coma, e Miriocefalo : hauendofi prefisfo di distruggere i Persiani, di togliere al Soldano il Regno, e cogliere altori dalle sue perdite. Nel viaggio incontrò qualche impedimento per l'incursione degl'inimici,ma restò con facilità superato pe'l numero, evalore de fuoi.

Il Soldano, benche si sosse preparato all'Armi con molti soccorsi della Mesoporamia, e d'altri Sudditi, stimando più sicura la pace, che la guerra alla conservatione del suo Regno, la chiese per via d'Oratori a Manuele; dichiarandosi, che quanto hauesse piacciuto a Cesare, a lui no haurebbe spiacciuto;e geminò la dimanda, perche abbondò di sapere; ma Manuele per i configli de gl'inesperti, e per la troppa confidenza in fe stesso, col riso alle labra licentiò gl' Ambasciatori : necessitato poscia

ad'amareggiarle co' fingulti dell'Anima.

Vedute l'aperte, e manifeste repulse fece il Soldano nascondere l'Efercito nelle stretture di Clisura, e di Zibriza, per le quali doue ano tranfitare i Cefarei, acciò non hauessero veduti i pericoli, già che da cieco, e fenza prudenza si regolaua il suo Duce. Ordinate Manuele le Squadre s'accinfe all'infaufto paffaggio. Gio: & Andronico, Figlinoli d'Angelo Costantino, precedeuano rutti. Seguiua Macroduca Costantino, e Laparda Andronico.ll Corno destro era guidato da Baldouino, Cognato dell'Imperatore, & il finistro da Maurozome Teodoro: poscia si conduceua il bagaglio in sufficiente numero; & era vitimo di luogo l'Imperatore, come primo d'ardire. Scelero in quel punto dalle montagne i Perfiani, hauendo conosciuta da quell'altezza la bassa cognitione di Manuele, & inuestirono con tanto ardire il Corno di Baldouino, che la Morte stella s'atterri al numero indicibile degl'estinti ; poscia serratii passi a Romani, & aperte dal ferro le loro ordinanze, cadeuano gl'infelici auuilupati assieme senza potersi soccorrere; onde in momenti scorsero fiumi di sangue, e s'ersero monti di morti. L'infelicità era, che colti nel mezo nè poteano auuanzarfi,nè ritornare addierro; perche'l flagello degl'Inimici in ogni lato li percuoteua Pouero Manuele: che al funesto spetracolo esperimentò ranti colpi nel Cuore, quante ferite riceuerono i fuoi Soldati nel Corposimpallidì a quel fangue, s'arrossì al'pallore degli estinti. Hebbe quasi a spirare nel mirare la testa d'Andronico Bataza, suo Nipote, eretta sopra vna lacia per scorno da Batbari. Vide, ma chiufe gl'occhi per l'orrore, e finse di non vedere estinto , & empiamente spogliato Gio: Cantacusino, Marito dissua Nipote, alquale serui di pregiudicio il fuo valore; perche fe gli auuentarono in folte truppe i Barbari, per togliere propugnacolo così valido a Celare.

In quelle anguitie facea proue d'impareggiabile costanza, & ardire

Manuele; perche circondato da vn'intiera Falangè nimica, pieno di ferite, e di fangue per tutto l'Corpo, víci dalle lor mani, portando più di trenta Saette conficate nello Scudo per testimonio d'intrepidezza, e si formo sauore del Cielo, che non sosse frence l'Capo, essendo ji l'El-

mo caduto acciò l'Animo ancora precipitaffe.

Nelle fteffe calamità s'apprefentò a gl'occhi de finoi vna nebbia così grande di polue, cagionata dal vento, che annuuolatili gl'occhi, colpiuano, e non fapeuano, fe contro gl'inimici guerreggiaffero, ò co'gl' Amici; onde colle proprie mani accrebbero la crudeltà, e inficrirono ne' fuoi. Molti reftarono in quell'arena mezi fepolti, fenza che poteffero effere folleuati da propri Amici, effendo a Cuore d'ogn'vno correre a faluate. Et Reffo, e così prima di morire fi forgeuano forterrati i miferi, celebradofi colle fuel agritue i funerali, non conofcendo meglio d'allora, che l'humanità è polue.

Si pose Cesare all'ombra d'vn Pero saluatico; perche abbandonato di forze, e derelitto da tutti più raffembrana abitatore di Selue, che Perfopaggio reale. In tanto fu compatito da nobile Caualiere, che li compartì qualche offequio, benche in lui vedesse ogni Maestà abbattuta, e li pole la celata in Capo; mandato colà dal Cielo in tempo, che preso per la briglia il di lui Cauallo da vn Perfiano, lo volca feco condurre captiuoile bene Manuele alla presenza di tante iatture non scordatosi del suo valore, con vn pezzo di lancia, che gl'era restata in mano, li ridusse in mille pezzi la testa Giunsero altri Persiani; ambitiosi di così nobil preda,ma tutti gl'vecile, seruendosi della lancia del Caualiere, che gl'assisteua per inseguirli. Passò accompagnato dal medefimo i stretti fatali, allargandofi la strada coll'Armi, già che non era conosciuto al sembianteje canalcando fopra i morti, peruenne appena viuo, atterrato dall'attrocità del dolore, ad'vna Squadra del suo Esercito, che subito se gl'auuicinò, per riceuerlo, con quelli ressistendo al meglio che potè a Nimici, peruenne ad' altre Squadre, che l'attendeuano, e si pose in sicuro, vi. tato l'oscuro pericolo, che gl'hauca preparato il destino.

Asserta per la continua fatica del guerreggiate beuè picciolo sorso d'Acqua del fiume, che iui scorreua, ma appena gustolla, che la gettò a Tetra, e piangendo, ò me inselice, disse, che hò gustato con mio graue dis-

gusto Cattolico sangue?

lui fenti, chi foggiunfe, barbaro, e quante volte l'hai fucchiato, col togliere le Soffanze degl'infelici Sudditi?ma egli tacque a quel detto, e confesò col filentio, quanto dicea-Fece Animo a fuoi, acciò toglieflero il dinaro dalle mani de gl'inimici, che allora lo depredauano, e lo duideflero frà Soldati, come dounto alle loro fatiche; e quiui pure fù punto da mordace detto, che afferì, effere violenta quella liberalità, e non volontaria in tante angulfie. Volca fuggire folo, e la feiare gl'altri alla diferie del propositione de la feiare gl'altri alla diferentia de la feiare gl'altri altri altri de la feiare gl'altri altri de la feiare gl'altri altri altri de la feiare gl'altri altri altri altri de la feiare gl'altri altri altri

ictio-

ferettione de gl'Inimici, e alla compassione del Cielo; ma s'arross nel pensarui, e le voci de gl'Amici lo sgridarono in modo, che modificò il parere, e seccomune la sua coll'inselice Sorte de gl'altri.

Iddio, che non volea, che perissero tanti Cristiani, nè si spargesse più fangue fedele, colle stille della diuina sua Gratia ispirò nel Soldano defidet j di pace in tépo, ch'era per lui l'ostilità così defiderabile; e la madò ad'offerire a Manuele co fola codicione d'atterrare i Forti Dorileo e Sub leo. Fù destinato mediatore di quella Gabra; che prima dolendosi della difgratia, e poscia rallegrandosi della sua conservatione, li presentò valorofo Cauallo di Nifa, & vna Spada di due tagli, ricchiffima . Fauore, ch'egli credè diuino; essendo proprietà del Cielo tramandare colle piaghegl'antidoti, e nelle calamità far risplendere raggi indefficienti decelesti fauori; Onde gl'annifi portati a Bisantio di tanta strage, vennero mitigati dalla certezza di pace; e l'hauerla dimandata il Soldano, minui la credenza del fatto, e sostenne la riputatione cadente di Manuele, a cui era imputato ogni male da popoli. O fe i Principi hauestero ne' loro Configli Huomini più atricchiti di prudenza, che d'ardire, più timidi, che temerari, nè filasciassero trasportare dal genio superbo di non temere gl'inferiori, sarebbe al sicuro più temuta la loro potenza, e meno periclitante la loro Grandezzas e se non fossero tanto prodighi d'esporsi a pericoli, nonsi ricorrerebbe a prodigi del Cielo, per solleuarli dalle ruine.

Infuperbit i Perfiani per la confeguita vittoria, e più allegri per l'octenuta predagitabill'I Soldano di muono affaggiare il fangue Crittiano, che gl'era riufeito si foaue. Spedì Atapaco con venti quatro mila feicli guerrieti co commiffione di depredare tutte le Gittà di Cefare, fino the arriuafica là Mare, e li portaffe Acqua, & arena di quello, in fegno del lio valoresperche quella, benche amara, i fiarebbe riufcita dolorfilma, e quefta, ancorche vile, l'haurebbe fiimata a prezzo di gemme: Tanto efegui'l Mmiffreperche fenza pietà facche reggio il valto pacefe, fiturato alle fiponde del fiume Meandro, hebbe a parti Tralle, & Antiochia, & efpugnò Pentachira, coll orrore, e cofutione de gl'abbattuti popoli pertenne a lidi del Mare, e flabili le mete, o use la mente del fuo Signòre

tendeua.

Spedì Manuele contro gl'Inimici Gio: Bataze, suo Nipote, il Duca, Costantino giolinie, Michele Aspite, & altri samosi guerrieri con prenalida Classe, acciò impedistro l'empito, e victasse ole ruine. Bataze diusse l'Escreito al fiume Meandro, per oue doucano passare i Persiani, onusti di rapinesposcia colle Saette percuotendoli ; li fece cadere dalle mani le prede, e predere la siuga nell'Acque, nelle quali restarono sommersi in molta copia. Atapaco stesso, vededo, che'l passaggio de suoi era quello della Morte, perche vitato il pericolo del fiume , incontratano

quello

quello del fulmine, cercò passare in altro luogo distante; Ma per ogni via lo feguì colla falce l'ineforabil Parca, e menzognera refe la di luiastutia ; perche dopò hauere con felicità passata l'Acqua sopra amplo Scudo, che li seruì di Nauilio, incontrò vn generoso Alano, che lo trafisfe,e costrinse a morire nel tempo stesso del vincere. Seguì in fine totale esterminio di tutta l'Oste nimica, che restò ò assorbita dall'Acque del Meandro, ò dalle Spade de Cefarei trafitta. Fù in questo glorioso trionfo pianta da Christiani la mancanza del valorolo Aspiate, metre questi, non mancando in conto alcuno all'vificio di valorofo Duce, percosso il suo Cauallo da vn Persiano, & alzatosi in piede, lo gettò nel fiume: ritronando il prode nell'Acque la tomba, quando si esperimentaua più che Fuoco ardente nel guerreggiare. Restò in questo modo raffrenata la Persiana insolenza, estabilita la quiete in Oriente; perche, passando per le Squadre vincitrici di Cesare i Persiani, se gl'inaridirono i passati allorirreftando vinti, perderono d'inuincibili I pregio, e colle loro perdite restaurò Manuele con auuantagio le sue.

Futono in finigliante maniera fisperati i Perfi, abitatori de L'acerio, e Panafio per mano di Cefare ftessima nelle comuni allegrezze si mefeolarono molte lagrime per le perdite d'Andronico Angelo, mandato
in altre parti cotro li stessi liperche postosi pe'i timore de Nimici in sugaassi pso battuto i rittrò in Laodicea di Friga, el alciò in abbàdono l'Esfecito. Volea l'Imperatore, che fosse codotto co veste multebre per la Cittàggià che no hauca mostrata virittà alcuna nel cimentari coll'Inmircio,
ma la parentela, e la nobiltà de suoi l'esento da così ignobil spettacolo.

Con molto coraggio liberò parimente Claudiopoli da Bathari; hauendo paffato con celerità Nucomedia, per arriuare in tempo a bifogni dell'oppugnata Città. Nel difederla capeggiò la fua molta Virtù, perche non temè vegliare di Notte, e guerreggiare di giorno, e le bene dormina sò la la Terra, sò il la paglia, non lo pigliana a noia, anzi fitimana delicato quel fonno, perch'era fpecie di vigilanza, non di ripofo. Haurebbe voluto ancora cò gl'Occidentali cobattere, dopo hauerfi tanto cimentato in Oriente, ma la di lui Età peruenuta agl'eftremi no lo permife. Gl'Etari efaufti per tante battaglie, e le genti mancate in molte fpeditioni glie lo proibirono, Si tenne pèrò fempre Amici i Veneti, de quali prouò va fol voltatroppo perniciofe l'inimicitie, i Pifani, i Genouefi, & Anconitani, accarezzando i loro Sudagii in Coffantinopoli, e preflandoli aiuti, e affitenze nel mercantare.

Più volte concitò i Principi Italiani contro Federico Barbarolla, , Imperatore d'Occidente, accioche da quelli veflato, fosfe visituo dalle sue vessationi sicuro . Fece visici contro di lui al Romano Pontefice, acciò li vietalie i Roma l'ingresso, per riceutere la sopirita a Corona dell'Imperio, allicurando le serva estra che entrato, con difficoltà ,

#### La Monarchia d'Oriente

haurebbe rittouata l'vícita. Impedì allo stesso gl'acquisti, che facea di molte Città dell'Italia con poderoso Esercito, condotto dal Vescono di Magonza,suo Cancelliero; opponendogli Corrado, Figliuolo del Marchese di Monserrato, che fece prigione il Duce, e distrusse l'Armata,

Non posso tralasciare due casi, successi nell'Imperio di Manuele, quali così al viuo esprimono l'istabilità delle Corti, e la caduta de Cortiggiani, che dourebbero servire d'esempio ad'ogn'uno. Teodoro Stipiotta, che molto potea appresso l'Imperatore, su bersaglio della malignità, che se in ogni luogo si troua, si nutre nelle Reggie. Camatero Logoteta del Dromo l'ingannò, e tradì; poiche non potendo sopportare le sue grandezze, lo portò al tracollo. Infinuò a Cefare, ch'egli nelle guerre di Sicilia non hauesse ben seruito l'Imperio, perche hauca procurato per se stesso la Signoria:e ch'egli erastato causa del male accaduto. Cesare non crede così alla cieca l'accuse, ma affirmò di volerne certezza. Che fece l'Huomo afturo? Diffe a Manuele, che, stando nascosto, haurebbe fentito coll'orecchie proprie ciò, che gl'hauea palefato; e che i detti stessi dello Stipiotra gl'haurebbero dati i riscontri. Condotro ad'atte lo Stipiotta in luogo, oue fraua Manuele occultato, cominciò Camatero a feco discorrere di molte cose, e portando il ragionamento a passati successi della Sicilia, li diede motino di riprédere l'operationi dell'Imperatore. Copole di più con fintione diabolica vna carra, piena di false relationi, che parea scritta dallo Stipiotta a gl'Amici, acciò la capitassero al Rè di Sicilia, e questa per opra del traditore capitò in mano di Manuele. L'Imperatore fra tante tenebre credendo di vedere vna rifolendentiffima luce, e che fosse male ciò, ch'era malignità, priuò delle Dignità lo Stipiotta, l'afflisse con molti tormenti, e in fine lo prino de gl'occhi. Tato potè oprare il Vitio di Camatero contra la Virtù dello Scipiotta; l'vbbriacchezze, colle quali piaceua a Cefare, contro le fobrietà d'vn' Huomotanto fedele. Volle però Iddio, che si conoscesse l'innocenza delle Stipiotta; perche arrivato Camatero a Morte, temendo di perdere l'Anima, come hauca perduto l'Amico; nella cecità causata a quello vide la propria deformità, onde li chiese perdono, che prontamente dall'infelice cieco li fù concesso. Poueri Principi i che allora solo credono d'aprire gl'occhi, quando li ferrano ad'altri, e si persuadono di conoscere la verità,quando ignorano l'astutie de gl'Huomini mentitori.

pure non furono lognate, ma vere le sue infelicità; e confiscatili i beni, fu rinferrato nel Monasterio di Monte Papicio; doue a dispetto de traditori godè maggiori beni di quelli, che li furono tolti; e la malignità, vedendolorinchiusone' sagri Chiostri, si confuse in giudicarlo sacrilego. La Moglie, hauendo colle lagrime, e più colla fincerità dell'Animo manifestata l'innocenza del Marito, vedendo, che la ragione non valeua, e che la Religione glie lo rapiua, assalita da attroce dolore, terminò la tragica Scena col suo morire. I perfidi calunnia. tori, che furono Aron, & Isac, Cortigiani i più fauoriti, accufati di molti falli, restarono meritamente puniti : perche il primo si vide senz'occhi, e senza Lingua il secondo; Permettendo la giusta vendetta del Cielo, che chi hauca detto ciò, che non era, e chi palesò ciò, che non vide, ne' membri stessi, che errarono, hauessero prouato il castigo.

Meditaua Manuele, infaticcabile nell'operare, altre generole Imprese ; ma colle Parche venuto alle prese , e lottando dal mele di Marzo intrepidamente sino al Settembre, in fine diuenne sua vittima, e li pagò i tributi soliti della discendenza d'-Adamo, dopo hauer'imperato anni trenta cinque. Lo sepellirono nel Monasterio dell'Onnipotente d'abito monacale ammantato, beche di Martiale paludameto si fosse sepre vestito; costretta l'humana superbia a cofessare, che l'vmiltà religiosa aco nell'asprezza s'apprezza.

Cesare degno d'essere vguagliato a gl'Alessandri, e Pompei pe'l desiderio di dilatare l'Imperio,e di restituirlo alla primiera grandezza, se corrisposto hauesse la Fortuna all'eroico suo Animo co gl'effetti,e forse più glorioso, se nell'Imprese tentate fosse stato più cauto. Fece sentire i colpi della sua Spada a popoli più rimoti, quali se non superò, atterrì, e fe non li ridusse a soggettione totale, gl'impose il freno di riuerenza, e d'offequio.

Mosso dall'auidità di gloria accrebbe con Edifici smisurati'l reale Palagio, che di Reggia di Cesari lo ridusse alle grandezze d'vn Regno. Eresse su lo Stretto del Mare maggiore in Catape famoso Monasterio, ad'onore di S. Michele Arcangelo, al quale nulla mancò, perche hebbe tributaria la marauiglia. Rinouò il Tempio di Sant'Irene; che edificato da Marciano, erafi (epellito fotto le ceneri d'attrocissimo incedio, facedo capeggiare di nuouo in quelle il Fuoco auuampate della fua diuotione. Si mostrò assai liberale a Monasteri, & a poueri, con che corresse certa auidirà, che dimostrana, d'arricchire l'Erario.

Ne' fiori di tante Virtù spuntarono le spine di qualche Vitio ; perche fu molto intemperato ne luffi Venerei , da quali lufingato deturpò la sua Fama. Amatore dell' Astrologia a segno tale, che commise molti errori, credendo fausto a Pianeti ciò, che poscia.

li fu cagione di pianto. Perfuadendofi di prolongare il fuo viuere ad'altri quatordeci anni, perche così gl'haueano affirmato gl' Astrologi, poco pensò al morire; e folo conobbe quelle dottrine falle, quando la falce di Morte li recise il stame della sua Vita.

#### IV. ALESSIO, IL PORFIRO COMNENO.

Crifto 1180. Nicet.



VENNE per la Morte di Manuele Aleffio, suo Figliuolo, Imperatore; ma per non hauer paffaro poco più di due lustri, gl'imperava la Madre. Era più bisognoso d'essere diretto, che d'essere direttore a bisogni vrgenti della Republica, Erano spoi pensieri scherza. re co' fanciulli, non trattare co' Grandi. S'applicana alle caccie delle Fiere, escludendo dalla sua mente.

Vita.

ogni peliero de gl'Huomini. Maneggiaua meglio i Caualli, che lo Scettro:nè riuedeua'I Solio, che come sogliono i mentecatti, cioè per lodare. l'artificio, con cui era costrutto, non per encomiare le Virtù, che si ricercano in chi vuole con decoro federui.

Nella făciullaggine dell'Imperatore i più vecchi dell'Imperio diuetarono bambini, drizzando i loro pensieri ad'operationi, che nulla haneano di venerabile; perche attendenapo alcuni a tendere reti per raccogliere dinari con danno de popoli; altri confidati nella debolezza di chi reggeva, diueniuano nelle pretenfioni gigantise v'era chi, per acquistare il Regno, procuraua imperare nel cuore della Reina Sene, Madre dell'imperante fanciullo. Era la Monarchia d'Oriente piena di confufione; onde in vn Caos ofcuriffimo cagionato dalle nubi dell'ambitione, si caminaua di Notte: e poteasi appellare Costantinopoli Reggia de ciechi, perche fenza effere i pregiudici veduti, amauano molti di precipirare: & armanano il Cuore ad'Imprese più difficili a rinscire, che facili da penfarfi.

Alessio Comneno Proposebalto, e Protouestiario, Cugino dell'estinto Cesare, colpì più da veino de gl'altri; perche acquistò la gratia d'Augulta, & ottenne i primi posti d'onore. Vide l'Huomo cauto, che questa Donna lo potea ingrandire fino all'Imperiale fastigio, e ch'ella per acquistare vn'Imperatore, poco haurebbe stimaro perdere il Figlio, a cui fi douca l'Imperio. L'offequiana, perchebramana gl'offequi da popoli: la riueriua, per effere riuerito nel Trono, el inchinaua, perche lo folieuaffe . ...

Esercitaua questi il gouerno a suo modo; perche l'Imperatore attendeua ad'altri eferciti, e la Reina l'amaua, se bene con Amore, che da più faujera abborrito. Le gratie, se noerano sottoscritte dalla sua penna, diueniuaueniuano aggrauj del fauorito, e non grate, a chi l'otteneua; l'imperatote ftefio mendicaua da lui'i confenfo di quanto operata, e le non inclinata quello, declinaua questo. Compartiua a chi volea le regie entrate, & e rano a parte delle cariche principali coloro, che gl'entrauano in cofidenza; hauendo egli stefio molto bisogno di fede, mentre con tantainfedelta gouernaua l'Imperio.

Vn modo così affoluto di reggere eccitò in alcuni inuidia, in altri zelo, e difpiacere in tutti. Erano tacciate publicamente le fue operationi, ne erano tacciute le fue domeftichezze coll'Imperatrice. Maria Porfirogenita, Sorella dell'Imperatore, ma nata d'altra Madre, mosfrò più fdegno de gl'altri, e come Femina fi lafciò più precipitare, inducendo Cefare, fuo Marito, di natione Italiano alle medefime rifolutioni. Lo volea leuato dal posto, e posto in oscura prigione; credeua il di lui sangue doleissimo alla sua sette e che l'haurebbe solleuata a fasti sublimi la suaeadura.

Intefache douea Protofebafto andare coll'Imperatore a Riaco , per celebrare la feltiuità del gloriofo Martire S. Todoto, & cella attefe advinire i mal contenti, acciò contentara l'haueffero con darli Morte. Perfuade all'Imprefa Aleffio Comneno, Baftardo di Manuele, Andronico, Laparda, Gio:e Manuele, Figliuoli d'Andronico, Gio:Camatero, Prefetto della Città, & altri, quali guidati dal configlio di queffa Dona, e perche a loro acora affai difpiacena il gouerno del Protofebafto, accinicto al fatto. Ma non permife il Cielo per fuoi alti Decreti, che riulciffe, ben si che gl'y fciffe felicemente di mano; anzi feoperti i Congurati, furono

priui di libertà, e come colpeuoli condannati alle carceri.

Maria intimorita fuggi col Marito nella gran Chiefa;e vedendo, che Protofebasto hauea indotto l'imperatore ad'estrarlo a forza, s'ella non víciua spontaneamente, si fortificò con genti, e con Armi: e la Casa del Dio della pace diuenne afilo di guerra; si riempi all'improuiso di gladiatori Italiani,e d'altri Soldati, che corfero in fua difesa. Tumultuò la plebe confondendofi gl'ordini della Città a disordini nati, e tumultuò tanto ferro, che Protofebasto s'anuide di non poterli così facilmente vincere, se non si rendeuz vinto. Determinò però nell'Animo suo superbo di non cedere, & armò Soldati, poco importandoli d'immolare facrileghe vittime ne'luoghi di Santità, perche gl'olocausti fossero consegrati al suo sdegno. Si combatte variamente ne gli anditi del Tempio, ne si terminò il conflitto, perche terminò il giorno, e soprauenne la Notte ; quali li vergognaffe il Sole d'effere spettatore d'vna battaglia, esercitata in luogo si lagro, e fossero necessarie le tenebre, per oscurare fatto sì indegno, Si farebbe parimente nel feguente giorno feguitato a combattere, perche non framui la quiete del fonno l'inquietudine della mente, ne dormitono gl'odi, mentre ripofarono gli occhisfe il Patriarca Teo-

dofio,

, dofio, che vide il diuino Tempio profanato da tanta ferità, non hauesse chieduta la pace, et addolciti gl'Animi incrudessiti. Mandò particolate ministro ad'Augusta, minacciandoli bira di Dio, se mon tralasciaua la, guerra: e hauendo assicurata Maria, & il Matito, che non haurebbero patito danno alcuno, se con partiti onoreuoli si sosse acquetata, ridusse alla bramata calma la borasca inforta, e si stabisi la pace alla presenza d'Andronico Contostefano, Capirano, e di Gio: Duca, grande Eteriarca. Cefare, e Cefaressa, su ma su presenza d'Andronico Contostefano, Capirano, e di Scio: Duca, grande Eteriarca. Cefare, e Cefaressa, su mos su presenza de la presenza d'Andronico Contostefano, Capirano, e di Scio: Duca, grande Eteriarca. Cefare, e Cefaressa, su ma contoste su presenza de la presenza del presenza de la presenza del presenza de la presenza del presenza del p

Protosebasto, al quale parea, che l'Santo Patriarca fosse di parere cotrario a suoi pensieri, pensò prinario della Dignità. Se claminati contro lui Huomini ficelerati, lo cacciò dalla Sede, e relegollo nel Monasterio di l'anepopti; Ma la di lui Bontà, quasi specchio, dimostro l'altrui maluagità, e rispiende come Sole frà tante tenebre; perche conocitura l'Incoenza, non lo potò offendere la malignità, anzi si sforzato a ricchiamarlo in Città, con ingresso così applaudito da popoli, che l'accompaguauano l'acclamationi d'ognivo, e per tenerezza tramandauno gi'occhi le lagrime nella consideratione del di lui pianto, e di quanto per

l'altrui rabbia hauca patito.

Andronico, Cugino di Manuele , che fino a quel tempo era vissuo appresso il Soldano della Caldea; perche, se bene riconcitiva con Manuele con atri di molta sosmissione, se rea alicanto di Corte, per non incorrere in altre ruine, hauendo intesa la Morte di Manuele , e le riuolutioni di Costantinopoli, riuoltò i pensieri all'Imperio, parendoli di portelo ottonete in contingenze, e, che Ministro così odiato a'otteneua le redini. Coperto di pelle d'Agnello nascondeua Leonina sierezza: e appresso gl'amici si protessa ad violetsi auticinare alla Metropoli, perche hauea giurato a Manuele di dissente ri no gni occasso e la Casa sino all'occaso de giorni, e di proteggere la sua posterità. Scrisse molte lettere a chi l'anaua, & odiaua Protosebasso, che lette nelle piubliche radunanze, era celebrato il 200, e la venutu bramata.

Si parti egli adunque nontanto dal proprio genio chiamato, quanto dall'ingegno torbido degl'Emuli di Protofebalto, & in particolare di Maria, e del Maitio Cefare, che inuitarono la Serpe a vomitarli in feno il veneno per la loro Morte, & vn Nerone a godere di fine feiagnes accelerò verfo Coftantinopoli'l viaggio, febene con poca felicità, perche conoficiuto da tutti per l'iranno, non petè alle fue parti titrare i popoli di Nicea, nè Gio: Duca, Prefetto della Città, ne Gio: Comanon, Grà Dome-fitco, Comandante in Tracia, benche haueffero riceutte da Androbico, lettere piene d'affetto, perche s'autidero effere finti i caratteri, pe poter-

li rinfeire graditi coloro, che sospettaua esserii d'impedimento al suo fine. Raccolta gente in numero maggiore, che li su permesso, peruenne in Pencia, luogo vicino a Calcedone in faccia adella regia Cirtà: sece acceptere molti Fuochi da suoi Soldati, acciò haurssero quelle fiamme accessi a tumultuare i popoli, e sosse simmo più numeroso il suo Escreto alla comparsa di ranti ardori; Augurio infausto all'infelice Principato, che compingio col Fuoco, distributore del tutto.

Protosebasto vedendo, che per Terra non potea vincere l'Emulo, perch'era forte, e correuano a lui di continuo Soldati, & Amici; stabili affalirlo per Mare, come che l'Acque fossero più proportionate a sostenere nella loro lubricità la fua vacillante Fortuna. Adunate molte Galee,e con quelle occupata la Propontide, elesse Generale dell'Armata, Andronico Contostefano, benche contro sua voglia, perche molto temea della sua fede, Spedì poscia Giorgio Sifilino Sacerdote con sue letteread'Andronico, acciò l'esortasse alla quiete, assicurandolo, chese fosse ritornato al suo solitario viuere, non haurebbe mancato trattarlo colle solite forme di Principe grande. Il messo più lo commosse; perche in vece di fare ciò, che gl'era stato imposto, l'esortò a non deporre l'Armi, fino che non fosse Protosebasto deposto dal gouerno, che ad'ogn'yno riusciua così noioso. Il Contostefano parimente si ribellò, e coll'Armaras'accostò ad'Andronico; con che rese così certe a Protosebasto le cadute, che si diede alla disperatione, e prino di sì gran Duce, conobbe, non poter più condurre a fortunato fine l'Impresa, che per sua sicurez za bramaua. Correuano i principali di tutti gl'ordini a Calcedone, per vedere Andronico: parendoli, che fosse stata ordinata dal Cielo la sua. venuta,per liberarli dal Tiranno. Il volto, e yna finta dolcezza nel trattare tratteneus immobili gl'Animi a venerarlo, e vna maestosa canitie, che in lui campeggiaua, si rendeua ossequiosa la volontà de popoli. Il Patriarca stesso s'aunicino al di lui Padiglione per congratularsi della sua. venuța;ma conoscendolo nell'interno Lupo, benche sembrasse semplice,e pio nell'esterno, molto lo punse con sue parole; ma finse egli di non fentir le punture, perche non era tempo di vendicarle.

Chi crederebbe, che fosse così instabil le vicende della Fortuna. ? Appena cominciò questa a dimostrarsi con Protosebasto sidegnata, che perderono ogni Dignità i siosi fauoriti, & acquistarono gl' inimici ogni onore. Giore Manuele, Figliuoli s' Andronico, con molti altri furono estratti di carcere, e rinchini quellia, quali etano sempre aperte le porte delle regie Sale nell'amministratione di Protosebasto. Lo stesso intelice euenzo accadè a Protosebasto, che prinato dell'autorità sino allora goduta, si conobbe autore delle proprie miserie. Riteriuto nel Palagio dalle guardie Tedesche, non come primo Soggetto della Reggia, ma come vittimo nella Soggettione, in tempo di Notre si condotto prigione nelle cate del fagro Tépio. Forse lo puni l'Cielo nel medesimo luogo, perche nel Tempio stesso lenza riguardo alcuno ardì d'impugnare la Spada. Dio, che in quello i troua velato, li suelò il suo sturore; e e perche conofecsse, quanto empiamente hauca allora oprato nel Regno, oue in Tetra, rissiede, in quello li sece prouare gl'essetti dell'auuampante suo sogge.

Iui abbandonato da tutti, fuorche dall'oggetto compaffioneuole delle proprie miferie, piangea dirottamente le ine calamità; in a non compatinano i littori, deputati alla di lui cuftodia, i fingulti, perche biafimatuano le confolationi, nelle quali hauea tanto tempo vifluto. L'infultauano con rimproueri, e poueri diuentuti di parole, l'oltraggiauano colle mani, nè permetteuano, che poteffe dormire; così punito dal Ciclo, per hauer'eglicaufato perpetno fonno a tanti innocenti. Lo sforzauano a tenere fempre gl'occhi aperti, in pena d'hauerit iante volte ferrati nelle calamità altrui. Solo il fanto Patriarca, feordatofi delle riceutue offele, foftenne la fua difefa. Placaua lo fdegno de Soldati, e li rendeua miti, effendo muto Aleffo, potendo rilpondere all'accufe, perch'erano put troppo vere.

Dopo alcuni giorni fil condotto ad'Andronico: guidato per Corno fopra vile giumeto, e ateceduto da vna cana, che li feruiua di vile Stendardo. Pofto in Mare fipra picciola Barchetta, apprefe dalla commotione de flutti, onde deriuino le miferie; e che fempre prouengono a gli ambitioli dalla loro fuperbia, che in fine fi conuerte in tempetta, e Conugli e le fospirate grandezze. Per commissione d'Andronico fu ferito ne gl'occhi, & acciccato; aftretto ad'aftigers si sino alla Morte, per momentanei piaceri esperimentati in Vita, e a vedere colle pupille oscurate ciò, che non hauea mirato, quando fiammeggiauano, quassi Stelle.

Andronico intanto moffe guerra a Latini, che fi conferuauano ancora fedeli in tépo di tanta mancanza di fede,e cuttodiuano la Citrà, combattendoli con duplicato Efercito, terreftre, e maritimo, a quali nell'imminenti fuenture fu Virtù diuenire ribelli, e tralafciara la guardia della

Città, attendere alla difesa della lor Vita.

Ordinate le cose nella Citta, en el real Palagio da Figliuoli, & Amici d'Andronico, si partì di Damali assieme colla Madre Sene, e sopra munira Galea montato si transferì alla Città nelle Case di Mengano al Filopatio, portando al corteggio di sua persona i tradimenti, e gl'inganni. Dopo esse si trattenuto cola assieme coll'imperatore Alessio, alla pre-senza del quale s'era inginocchiato, e colle lagrime a gl'occhi bactatili i piedi, e riuerita l'Imperatrice, volle vedere il Seposero di Manuele, sito Cugino, nel Monasterio del Protosebasto . Restato solo in quel suogo proruppe in accenti non conociuti, accompagnati da veemente pioge gia di lagrime, si rerede, che ciutti, accompagnati da veemente pioge i di lagrime, si rerede, che contro! motro Cesare pronuntisse maddi-cenze, inuettine, & ingiurie, e giurasse sopra quell'ossa incadauerite di

far cadere la lua posterità in cenere, com egli nell'auello erasi conucrtito in poluc.

Diede a Figliuoli, & Amici, col fauore de quali era peruenuto alle fospirate felicità da direttione de principali vffici, e corrispose con gratindine a Paslagoni; perche fauorito haucano i suoi tentati, e prestata la mano austiliatrice, acciò presto conseguisfe il Regno. Disse da Alessio Imperatore, che attendesse a gli Studi; perch'egli estraza suo incommodo haurebbe studiato alla falure del Regno, che non si sossi dipartito da diporti piaceuoli, perche sarebbe stata sua cura attendere alle coste più grani della Republica. In tanto era suo principale pensiero atterrare le case de Senatori più grani della Rivaguere coloro, che attesero alla diffruttione del suo infausto Regno.

Era cofa difficile in quei tempi'amare il bene, perche perfeguitando il Tiranno i buoni, folo i maluagi crano fauoriti e ficome egli cra vn perfedo traditore, quelli gi'erano cari, che l'innocenza tradiuano, & impagnauano la Bonta; onde Gio: Cantacufino, di lui empio fautore, percoffe grattemente nel volto Zita Eunuco, buttandoli i denti di bocca, e fepzandoli le labbra, perche lo vide parlare con Aleffioscome che il riuerire il fino Principe foffe irruterenza fimata, & errore, e il parlarii foffe colpa meritetuole di perpetuo tacere; pofcia priuato de gl'occhi, e confiato in tenebrofa carcere, perfe la libertà del dire, nè vide la Seruità, in-

felice a cui fu destinato:

Maria Cefareffa, che tanto desiderò la venuta d'Andronico, e la depressione di Protoschasto, si penti dell'operato, perche pati pene condogne al suo operate; costretta a bere il veneno, che li mandò per premio il Tiranno, e a terminare cò sorso amarissimo il corto del suo viuere; Di lì a pochi giorni Cesare, siuo Sposo, l'accompagno al Sepolero, che non pote vitare d'esseri compagno nella, betanda dell'amaro liquore. Ecco infelici, come l'Eco delle miserie corrisponde a vostri voti i Come ha utene finita la Vita, perche temeuare la Morte : oppressi da vn Tiranno, mentre v'opponeste alla Tirannide. Altri molti morirono in simigliante maniera, esseni l'evene o l'Arma più ficura, ch'ama il Tiranno, perche vecide fenza strepiro, e con molta pressenza.

Melcolò frà la lene i finita de fuoi misfatti due grauiflimi errori, che apportano orrore all'orecchie de Giufti, e lo giuftificano per vn grandempio. Gl'era nata vna Figliuola, Irene appellata, di Teodora Comnena, fua Cugina, che proftergati i fitmoli della verecondia, ¿eguito l'hauea nell'efiliosvolle maritare quefta con Aleffio, Figlio di Manuele Cefaro, riccuuto con illecita copula dall'iftefià Teodora: e benche efclamafièro le Leggi, gridaffero i Sacerdoti, e'l Bifantino Prelato abbandonaffe la Città, per non effere a parte di tanto fallo, e fi ritiraffe a Terebinto, la fecepolare dal Vefcou o de Bulgati, che allora fi ritrouaua alla Reggia.

# 130 La Monarchia d'Oriente

feelerato Pastore I che presen la gratin di Cesare all'onore di Dio, perche Cesare li proferi grandezze, e tesè vn legame, che, subito sciosto da. Dio, lo legò, finiche visse, ad vn'eterna infamia, e in Mortea vna perpetua pena. Alienatosi, come dissi, il fanto Patriarca, nel suo partire pensò Andronico di conserire ad altri la Patriarca le Sede, e la vendè a Bassilio Camatero ; quale con indegna Sorittura li promise d'eseguire oggit cosa, che comandato gl'hauesse lenza riguardo della cosienza, e dell'onestà misero de la sussi della cosienza, e dell'onestà misero per su principe la Tirannide i Corpi, erano ancora in pericolo per interessa su los volore all'altriu arbitrio, ne temenano precipitarle all'Eternità del Fuoco, per godere per pochi momenti i calori della gratia del persono per godere per pochi momenti i calori della gratia del persono, per godere per pochi momenti i calori della gratia del persono.

Tenebre così grandi, che acciccauano le pupille delle menti più ordinare, celte caufauano ofcurifisma Notte nel più rifipladete meniggiò, futrono veduce da popoli delle lontane Prottincie, ch'erano più peripicaci di vilta: Stimò il Soldano d'Iconio, che fosse allota tépo opportuno d'aumétare i suò stata, perche poco sarebbeto conosciute i rate caligini e fue ra princonde s'imparton di d'ozopoli, assedio Astallo, distrusse contailo, e fottopose altre Città al suo Imperio. Si come Gio: Comieno, Gra Domettico, appellato Bataze, Pretore di Filadelfia, si ribellò, ne'obbidiva a Comandi d'Andronico, perche non li comendaua, ma biasimana ad'ogn'un. Così le Città dell'Asia erano affitte da domettiche inuasioni, e più temeuano dell'estene, e viucuano tenza freno alcuno di legge per le leggiere reze, che di continuo sentinuo cercitari nella Metropoli.

Ciò costrinse Andronico ad'inuiare contro Bataze Andronico Laparda. Erano ambedue Soggetti di valore, tanto l'affalitore, quanto l'affalito; ma si fermò in Casa Bataze, essendo infermo, & spedì Manuele, & Alefsio, fuoi Figliuoli, contro Laparda; pofcia fattofi condurre fopra vago Monticello, da cui potea mirare il conflitto, ordinò così bene le cofe, & ammaestrò i Figliuoli, che dopo esfere stata la vittoria molto tempo dubbiola, inchinò in fine a suo fauore. Troncò nulladimeno la Morte di Bataze, che successe di ll'a pochi giorni, maggiori trionfi, che si sperauano je i Filadelfi, temendo l'ira d'Andronico, si soggettarono per via d'-Ambasciatori: e liberarono col loro Vassallaggio il Cuore del Tiranno da molto timore. I Figliuoli diBataze fuggirono al Soldano d'Iconio, indi in Sicilia;ma nauigando pe'l Mare di Candia, e condotti in Città, riconosciuti dalle fattezze, restatono per commissione d'Andronico acciecati, perche bastaua allora essere creduto Inimico del Tiranno, per essere riputato idegno di viuere, ò di vedere la Vita. Il malitioso Andronico, per stabilir si nell'Imperio, i cui s'era furtinamete introdotto, acciò no li vacillasse la Corona su'l Capo, ordinò, che fosse coronato quello d'Alessio. Peruenuto il stabilito giorno alla preseza della multitudine

congregare, egli in persona lo conduste alla Chiesa, facendoli nobile scabello delle sue spalle, e ricoducedolo nel modo medesimosesprimedo si có quell'artione, che li seruirebbe sepre d'appoggio, acciò no cadesse; questo dicea, spargedo tate lagrime, che la plebe credula celebrava la pie tà, e credeua, che regnaffe in lui arderifsimo zelo, metre tutto ardore apparinadi stabilir'il veroRegnate; conoscenano però gl'Huomini prudeti, ch'erano quelle fallaci apparenzese che se comiciaua a fauorirlo col piato, no farebbe terminato il Regno dell'ifelice col rifore che quell'Acque doucano feruire per dare il natifragio alle fue gradezze no per stabilirle.

A questiatti di finta pietà aggionse épie operationi, quali tendeuano alla distruccione dell'Imperatrice. Li parea di nó poter tradire il Figlio: mentre tanto per lui vegliauano le materne pupille:dicea, che Augusta era persecutrice del Figlio:che non godeua d'esserli Madre, perche l'amasse,ma perche godeua d'essere Imperatrice : ch'ella danneggiaua gl'a interessi della Republica, perche troppo s'interessaua nel maneggiarli: che fourastaua ineuitabil caduta all'Imperio, mentre era permesso alla. Reina il gouerno; l'accusò, come traditrice del Regno, e del Figlio. Affermô, ch'ella co intelligeze segrete esortaua Bela, Rè de gl' Vngheri, ch'era Marito della Sorella, a distruggere Branizoba, e Belgrado, mébra cospique dell'Orientale Imperio. Queste vitime accuse, credute per vere,nè scusate da alcuno, benche protette dall'Innoceza, ch'era in quei tépi stimata colpeuole, causarono gl'vitimi precipiti alla misera; che seza riuerenza alcuna legata, fu codotta in ofcura carcere, cotigua al Monasterio di S.Diomede, oue' esperimento ogni strapazzo, e villania da perfidi custodi, che stimauano di fare cosa grata ad'Andronico nell'ingiuriarla.

Così si commutò per l'infelice la Scena, perche si couertirono in opprobri le sue gradezze: la porpora così riuerita diuene pouera d'ossequi: e cadédoli la Corona, tato venerabile, dal Capo, diuene ludibrio de piedi di quei maluagi; Di ciò no si cotetò Andronico, perche, se bene giaceua Augusta nelle miserie, si stimana misero, mentr'ella viuena: il vederla penare gl'apportaua pena, no perche la copatiffe, ma perche viuesse. Oproaduque in modo, che i Gindici la codanarono a Morte:e volle, per maggiormete coprire la sceleraggine, che foste la iniqua Senteza sottoscritta dal Figlio, Seteza, che cotene vn temario di soma epietà. Accusatori falfi, Giudici intereffati, e Principi violetati. Furono esecutori dell'efeerado misfatto Costátino Tripico Eteriarca, el Eunuco Pterigionite, che la ftragolarono col laccio, che meglio al·loro collo fi douca, essedo d'infiniti errori colpeuoli; perche inorriditi al barbaro Comando Manuele, primogenito d'Andronico, e Giorgio Augusto, suo Consanguineo, a quali fu imposto il farlo, non vollero effere Ministri di parricidio sienorme,e lo detestarono con molto sdegno d'Andronico.

Monasteriora Leone, Bernicio, Demetrio, e Costantino Patreno

Giudici di Belorquali son sollero giudicare l'impostre fangue, nè macchiare in quello lomani, sperche fortifie l'infanto fine la machina de l'irganoa giudi fratica il proprio; montre follettata da quello contro di loro lalkiciostro plebe, furono prefise spegliati e, perdifpregio maggiore, nudaci, e condotti per la Cittàte fe non motitono, hebbeto che fare per faltate la Viza, Anoo il fanto Partiarea, perche olifo alla crudele determinatione, conoscendo il fine del Triano, e l'integrità d'Augulta, si concitò in guidi atta il popolo, scheptoo vi manco do perdefie la Viza, che affalito non fosse coll'Armi, e co' pugni, perche direndeua la sua Bontà, Denegata si tomba al suo Cadauero, si sepulita nell'atena del Mare , acciò chi non si perse fosse derivato co si infante missatto, l'hauge se imparato dall'onde; e l'Acque (pruzzando il fabbione, quasi contante la grime hause sero l'Innocenza compianta o con quelle spume dimos stato il storo si degno contra l'omiciala crudele.

Inforfeto nel rempo medefimo; che Bifantio era diuenuto Teatro di tante iniquità, le folleuationi Bitiniche d'Ifaza Angelo, e Todoro Canaculino, i cuputti in Nicea con applaufi, ade popoi Prufariefi; che adi setropio de Niceni riperirono Teodoro Angelo; quali in vece di rendere occulati i Senatori, e i principali ; che vedeuano la diminutione dell'Imperio ne Stati maggiori, li refero più acciecati, dicendo, che per opprimere i tumulti bilogonata inalizare Andronico al Trono, e dato per copagno ad' Aleffios, cocici colla fuo prudeza hauefie apportato rimedio, oue no potea arrinate l'inesperieza d'Aleffio. Questa voce vicita dal la bocca de Gradite dulatata per opri luogo dalle voci de piccioli, termis nel berame del Tiranno, precette comigcio con affolluto Comando a zono le brame del Tiranno, precette comigcio con affolluto Comando a zono le brame del Tiranno, precette comigcio con affolluto Comando a zono.

gnare, e a crederfi Rè, perche era stimato buono per reggere.

Condotto in momentidalla Cafa Micaeliza, oue abitaua, al Palagio Blacherno, li fu participato il Tronoscosì per effinguere gl'inforti Tiranni, non s'auudero gl'incauti, che li multiplicatuano. Ciò non ricusò Aleffio, perche così volcano, le condicioni de tempie la violenza, che. con fupore de buoni oppugnaua la ragione. Conceffe adquea d'Anonico ciò, che volle, perche non potè ciò, che volca. Condotto nell'Augusta Chiefa, finite le ceremonie, cibato dell'augustifilmo Corpo, dell'unigla Chiefa, finite le ceremonie, cibato dell'augustifilmo Corpo, dell'unignato Cangue giurò alla prefenza d'ogo vno o che altro non lo fipronaua ad'affumere l'Imperio, che per fabilirlo con ficurezza in Alesfio, ch'era fuo Consobrino, Chegii haurebbe fentito di Scudo alla fua autorità, acciò full' filmata, e riuenta in lu l'Imperatoria grandezza.

Conobbe allora il Tiranno, che le sue asturie sortinano il fine, che per tanto tempo meditato hauea, e maturato co molti inganni ma la compagnia d'Alessio li dipiacena. L'autorità del vero Celare, che servina di qualch'ombra alla sua, gl'apparina a gl'occhi nube ottenebrante il proprio splendore. Lo Scettro in due parti mediato li divideua per la.

passione il Cuoreje la Corona, che legittimamente coronaua l'altrui Capo, li fembraus valeuole a rendere cadente la fin; Onde con fagacità indusse i Senatori a cospirare contro il vero Principe, acciò non più sospirate il spurio Regnante;a decretare più conveniente la tomba, che'l Trono ad'Alessio, e che solo regnasse Andronico, perche fatto comune a min Principi'l Regno, non precipitalle nella multitudine.

Aopena fi manifestò l'intentione del Senato, che volle Andronico confeguirne l'intento, parendoli, che ogni dimora serville di remora alle defiderate grandezze . Moti adunque Alessio strangolato con vnas corda d'Arco in tempo di Notte; scielte le tenebre, accionon si ottenebraffe la luce nel mirare l'indegno spettacolo. Steffano Agiocristoforita Costantino Tripsico, e Teodoro Dadibreno surono Carnesici del loro Rè, per seruire al Tiranno. Pouero Principe ! a cui l'essere troppo buono ferui di motiuo all'altrui malitia di farlo morirei La fua giouentu indusse i vecchi Senatori ad' oprar da fanciulli nel condannarlo. L'essere Figlio di Manuele lo fece Padre delle proprie suenture, e la Consangui-

nità con Andronico filoggetto di renderlo esangue .

Andronico lo calpelto co'piedi, per dimostrare l'infame possesso, che riceneua del Principato, e trapaffato yn orecchio con filo, e cera, vi fù improntato il sigillo del Barbaro, che se impresse segni d'autorità, segnò macchie indelebili di vituperio al fuo nome. Il Capo troncato dal bufto fu portato allo stesso quale appresso dise ritenne per sicurezza d'essere Imperatore, e perche più nó temesse di perdere la Corona, essedo suo prigione il Capo, che glie la potea cotendere. Il Corpo, posto in vna Cassa di piobo fu gettato nel Mare, acciò precipitalle al fodo.come s'era profondato ne gl'errori chi comadata hauca l'enormità. La barchetta, che condusse l'infelici mebra, come fosse ritornata da vn'insigne trionfo, fù riceuuta con allegrezza, & applaufi, e a guifa della Naue Vittoria encomiata .

Questo sù il fine miserabile dell'Imperatore Alessio, non ancora giùto all'anno terzo dell'Imperio, e decimo quinto di sua Età. In cui fini parimente la Casa Comnena, che con tanto splendore hauca cominciato a dominare l'Oriente, quasi Astro de più fiammeggianti del Firmamento. Cofa molto bene veduta nel torbido genio d'Andronico dall'-Imperatore Manuele, che studiò con ogni arte di recidere tronco si sterile,e infruttuofo dalla fua Calasma non v'arrinò la fua falces perche Iddio per castigo dell'infelice Bisantio,e dell'Orientale Imperio, che con grauissimi errori accrescena le colpe, l'hauca rissernato.

## LIDER NDRONICO. L. COMNENO.

1183.



NDRONICO annouerato viene frà Cefari, benche indegno d'effere ascritto frà gl'Huomini, perche. esercitò solo attioni brutali. Non hebbe cosa alcuna di grade, che la crudeltà, perche in ogni Virtù fo fornpre picciolo. Sparfe più langue egli folo, che non vedè la Grecia da tutti gl'altri antecessori trasfuso. S'erano nel Mondo dimenticate le memorie de Calligoli, ede

Neroni;ma egli le rinouò a fuoi tempi. Diuenne Bifantio di Metropoli d'Augusti Sede d'angustie, e Carnificina de gl'Huomini. Non puòl'occhio humano fenza piangere mirare quant'occhi egli costrinse a lagrimare per mancanza di luce. Il veneno impoueri la Libia, el'Affrica, perche tutto fu trasportato in Tracia. Le carceri, ch'erano abitatione di rei, e di maluagi, divennero afili di Santità, perche in quelle la Bontà fenza riguardo alcuno si rinchiudena, quando l'iniquità libera dalle catene. palleggiaua con libertà per le strade, nè le catene stancarono tanto gl'artefici nella loro struttura, quanto s'impiegarono per contentare Andronico.

Era vecchio il Tiranno, quando occupò l'Imperio; e come fosse stato giouine de primi anni, pigliò per Moglie Anna, ò Agnele, Spola dell'Imperatore Alessio, del regio fangue de Galli, che di poco anuanzana due lustri;ne teme, che lo fulminasse il Cielo contraendo così illecite nozze, essendo suo Cugino l'estinto Alessio; perche era solito d'inuere contro l'Olimpo, e fprezzaua i fuoi fulmini. Non sò, come Venere, Dea de gl'Amori, potesse vnirsi con vn Mostro, ch'era tutto fierezza : e come non tramortifle vna Fanciulla così tenera in feno d'un vecchio, che accarezzaua la Morte; ò non perdesse il niueo candore delle sue membra al folo tatto di quelle d'vn fanguinario.

Il Patriarca forse più scelerato del Tiranno, per infinuare, che giustamente hauca occupato Andronico il Trono, l'affolue dal giuramento, prestato a Manuele, & ad'Alessio, suo Figlio: facendolo apparire innocente colla veste d'vna necessità rigorosa, che tenena il Regno di sua. persona; Ma Iddio, che conosce de Cuori humani la maluagità, drizzò alla condannatione, di chi hanea ciò fatto, l'affolutione: e a fuo tempo la pena,a chi pretendè in sì fatto modo d'inuitarla, non di vitarla come è folito della diuina Giustinia Il primo, ch'esperimentasse gl'esferri di sua. crudeltà, fù il valoroso Laparda, che in tempo della di lui Tirannide si ritrouaua assieme con Alessio Brana nell'Vngheria contro Bela, Rè de gl'Vngheri:peruenuto a Niso, e Branobiza, per liberare i Stati Cesarei dall'inimiche inuafioni. L'efaltatione d'Andronico lo depreffe in modo,

che dubitò molto di fia falueza: conofcendo, qual fosse l'Animo del Tiranno, e come vineua lontano dalla sia gratia. Fuggi adunqué, e falutate le Sorelle in Adrianopoli, sua Partia, aunò in Oriente, èc imbarcatos, pertenne a lello. Castello, indi ad' Adramitio: e stimandosi quini ficuto, sit carcerato da Cestala, Soggetto principale del paese, mandato ad'Andronico, come dono de più segnalati, che potesse fie in Andronico lo mirè con voto a llegrose perche non lo rattristastro le sue pupille, lo fece acciecares posicia lo rinchiuse nel Monasterio Patopo, colà rinferrando gl'effetti di sua barbario, acciò veduti non sussero, e nascose nella Religione la crudettà del sio Quore, così nota nel secolo.

Liberato dal timore di Laparda, se bene sempre pauroso per i stimoli della macchiata coscienza, che stimano acutisimi Dardi i Tiranni, si diede a diporti, trassortatosi a Cipsella, attendendo a giuochi della caccia, e poscia a Circensi, tutti propri della sua fierezza, per che anco scher-

zando in quelli si spargeua il sangue dell'Huomo.

I popoli Nicení, libérati dalla di lui Tirannide, non lo rendeuano immune del concepito timore, onde determinò in perfona affairil; come dal valore d'Alefsio Brana furono i Lopadiani (uperati, e vinti. Si ritrouaua in Nicea I faze Angelo, Teodoro Cantacusino, e molti altri Nimici d'Andronico, onde fe li rendeua piena di difficola l'Impresa, e vacuo di speranza il Cuore. Applicò la mente ad' vaa grand'astutia, per ingannare i Nicensima quelli, che conobbero il sine, con van fune do delutero. Pecce condurre di Bisantio Eufrossina, Madre d'Haza Angelo, e la collocò sopra le machine, che circondauano la Città; acciò da suoi ferti i diensimi, e delle contratenuti dalle ferrite; Ma Eufrossina con vna corda tirata in tempo di Notte sù le muraglie, schernil l'arcano, e seruendosi Andronico d'avaa Donna per vincere, a gustà di seminella imbelle, prestò conssion.

"S'accrebbeal maluagio allora più la fete d'incrudelire; quale in fine smorzò con Teodoro Càtacufino; già che quefti vícito dalla Città, mentre và có coraggio ad'affalire l'Oile nimica, caduto a terra pe'l precipitoso Cauallo, che lo códuceua, e tramortuc, fu prefo, e priuato del Capo; quale appelo fopra un'Alta, fu condotto per icorno in Coftantinopoli, e per motiuo di piacere a chi, non (timaua delitto la crudeltà víata. Pet la perdita del Cantacufino perdetono l'intrepidezza i Niccinion de per non prouare la barbarie del Tiranno, s'artefero, così configliati da Nicolò vefcouo della Cittàquale d'abiti Pontificali vefitto, e da Sacerdoti accompagnato, l'inuto ad'entrarui: benche certo d'introdatui vn Dragone, non va'Huomo, che li douca diuorare. E così fù j petche non và lingua valeuole ad'esprimere, quant'egli incrudell'eo' Cittadini jaltri procipitati da muri, cadendo morirono, petche futono troppò

tardi

irardi nel cedere: molti Perfiani impalati furono attaccati alle muraglici, diuenuti esca d'vecelli rapaci, per che non haueano fatiata la di lui rapacità. Solo lfaac Angelo n'encomiato per valoroso, emandato in Bifantio. Confernato in Vita per giusto giudicio, del Cielo, acciò leutat. Phauesse alle impio nel tempo determinato. O'congeaccicca Iddio coloro, che credono vedereassa ipi de gl'altri i Andronico nel presente affedio non hà chi più se gl'opponga d'Isac Angelo : & eglipone ogni studio per fauoririo, Vuole Iddio, che essento feria presento del Tiranno, si storzi a riuertiso, come escutore di sua vendetta: e che lo cenga caro, douendo diucuniti Carnesse.

Andò in tanto contro Prusa; oue' parimente molto sudò, perch'era. Città forte, attorniata di Torri, e di gagliardiffime Mura . Esortò con lettere, tramandate sù le punte delle Saette, i Cittadini a renderfi, ea. darli Teodoro Angelo nelle mani, promettendo a tutti gl'altri, che immuni restarebbero dal castigo; ma all'improusso caduto a Terra vn pezzo di parete, e falendo con scale i Soldati, furono spalancate le porte all'infolente Eferciro. Allora sì che beuegrandissimo fiume di sangue la. ferità d'Andronico, e s'erse per Campidoglio de suoi trionfi mostruosa. catasta di Cadaugri estinti, Leone Ginesio, e Mannele Lacana con altri quarata furono appesi a gl'alberi vicini alla Citrà : Fiori, che spuntarono dalle spine della crudeltà, e frutti maturati dall'épietà del Tiranno. Ad'Angelo Teodoro, giouine di sigolate Virt à, furono cauati gl'occhi, e poscia lasciato codurre dalla discrettione d'u Asino, che più pietoso d'-Andronico lo guidò in mano d'alcuni Turchi, che lo curarono, e li prestarono gl'aiuti, che li negò u Cristiano Lapadio, che i simile modo cadè, esperimetò no diuerse sciagureje sù punito negl'occhi'l Vescouo; perche vedutigl'amutinameti,no gl'haueua acquetati;ellendo in quei tepi somo diletto vedere le pecorelle guidate da ciechi Pastori, acciò per l'oscure caligini precipitasseroje che trionfassero le tenebre, mentre teneuano i Monarchi inuolti nella cecità i pensieri.

Ma che diremo della crudeltà víata con Costantino Macroduca, e con Andronico Duca, così intimi, e suoi famigliari, diuenuti in vu subito forastiteri del suo affetto? Il primo de quali hauea per Moglie la Sorella di Teodora, ranto da lui amata, e che quando si trattaua di stabilirlo nelle grandezze, non nebbe riguardo a stotoporsi a Comandi più viligir il secondo gl'era così caro, che quando efercitata gl'atti della barbarie, egli n'era il ministro, e apea così bene secondare il genio, che impiegaua tutto l'ingegno in nuou i modi di crudeltà i poiche condotti nel Filopatto al Palagno di Mengano nella pianura, che di delitia di Reduenne Teatro d'ingiustitia, si turono all'improusso percossi da grandi-nespaneto sa di afsi, che composero alto Monte per le loro ruine; estende stato Agiocristostrita il primo a slanciarle, che seguitato da gl'assia-

ti,c hayendo colpito fenza fallire, induffe all'efectado fallo gl'altri spietati Ministri Poscia estratti da quelle pietre, che dinenute rosse pe'l loro fangue, si dimostrauano pietose, e compassione uoli di tanto male, furono conficati sù pali; fituato il Duca nel Cemererio de Giudei, perche esprimesse, non hauer mancato il suo Giuda a i prestati serunti:e'l Macroduca nel lido del Marejacciò l'Acque hauessero somministrata occasione di piangere a pellegrini alla vista del crudele spettacolo. E pure infelicità così lagrimeuole auuenne a i mileri, perch'erano parenti,e Colanguinei d'Isaac Sebastocratore, quale s'era ribellato, e occupana il Regno di Cipro. Tanto costò a gl'infelici la Cosanguinità, béche innocete, appresso d'yn Tiranno, poiche non potendo hauere nelle mani Isaac, volle fucchiare il fuo fangue dall'altrui vene, e non potendofi vedicare di chi haucua errato, non vergognossi errare co gl'innocenti. Così le ficre percuotono co'denti le Spade, che le colpiscono, non essendoli permesso lo Differeto Giorgio, Letrore del la Lini . ordiv ele mano, che le vibro.

Dicono, che gl'Auguri gl'hauessero manifestato, che la lettera I. gl'era infausta, e che se ne' douesse guardare; onde perche'l nome d'Isaac cominciaua con tale lettera, crede, che terminare douesse il suo timore colla Morte di questi, che per essere congionti di parentela ad' Isaac , egli non volle disgiunti nelle sciagure. Intelo l'esto miserabile di Soggetti così cospicui, pianse in apparenza, ma realmente si rallegrò, procurando d'insinuare, che l'omicidio non era successo per suo Comando, benche riguardasse solo

Ma perche l'humano sangue è vn liquore, che non satia i Tirannianzi sempre più dolce riesce al loro palato, non molto dopo fece sospedere al lido Perama due Fratelli Sebastiani, che seruirono d'ignominioso spettacolo a viaggianti, & auuisauano, benche morti, i Nocchieri a fuggire quei nidi,oue' gl'Huomini erano trattati da Fiere, e la Croce, che, appendendofi al collo de Canalieri, li fregia d'onore, colà teneua attaccati pe'l collo i Nobili, come Ladroni . Stimò , che questi hauesfero prestato soccorso ad' Alessio Comneno, che ambi lo Scettro di Bifantio, vedendolo stretto così indegnamente dal sno pugno. Poco gionò allo stesso infelice Alesso l'essere Marito d'Irene, sua Figliuola, riceunta da Teodora, che tanto amaua ; poiche non amapo i Tiranni se non se stelli, e vorrebbero oscurare le pupille d'ogn'vno, perche non vedessero, l'esercitata barbarie : e lo priuo de gl'occhi , confinandolo a Che-, le, Castello vicino al Ponto:anzi scacciò da se la Figliuola Irene, perche pianse il Marito, e nella di lui cecità aprì le pupille alla sua vedouaza. Tale fine fortì l'ifame Matrimonio d'irene, & Aleflio, che hebbe per primogenite le maledittioni della Chiefa, el'ignominia della Cafa Conena. Anco Costatino Triffico fu acciecato per alcuni sospetti, che

checocepi di lui Andronico; quali al fine li partori rono l'Altime ruine; rina egli iteffo fabbiteò l'coltello, che lo colpe confruile la Spada, che lo rafaffe, percibe Trifico er all mezano per cauate occhi, per conficar beni, per correte a danni altrui, quando le ne' compiaceu al Tiranno; onde la dinina Guifficia lo gianle co' catighi, ou'egli era giunto colla) crudeltà.

"Condanno alle framme in Ippico Mammolo, suo Scriuano, giottinet to di belliffino aspetto, che ignudo gettato nell'accesa catasta, vesti tutti gl'affanti di compaffione,nè v'era alcuno, che colle lagrime proprie non procuraffe d'estinguere quegl'ardori. Finse poscia Andronico col gerrare nelle framme ftelle alcune Scritture , che Mammolo con. quelle eccitaffe Aleilio alla confecutione dell'Imperio, congiuratofi cotra di lui; Ma quel Fuoco fece apparire illela la fua Innocenza, e le carte abbruggiate non poterono con quelle ceneri coprire il bialimeuole fallo. Difipato Giorgio, Lettore del Tempio maggiore, per hauere leggiera mente claggerara la crudeltà d'Andronico, quasi grauemente proudla; perche codotto in carcere hauca determinato Andronico di farlo in va Schillone arroftirejacció a poco a poco cuocedofi, non haueffe più pronunciate indigette parole; Monasteriota Leone, suo Suocero, lo placo; e ad vii Fuoco di tanto fdegno appofe validiffimo vento d'eforrationi ; che lo smorzo facendolo arrossire colla sola consideratione di voler'arrostite con tanta pena vn suo caro.

Alessio Comneno, Nipote di Manuele, natod'vn suo Fratello, si mostrò più cauto di questi, perche fuggi le miserie, e n'apportò grauistime al Tiranno Esiliato, e relegato nella Scitia, colà poco stimandosi sicuro da gl'artigli del crudel Auoltoio, andò in Sicilia appresso Guglielmo, che allora fignoreggiana quel Regno : condicendo feco Maleino , Huomo ordinario , ma che tesse ad' Andronico vna catena di straordinarie calamità. Si fecero questi conoscere quali fossero: e conosciuri fecero vedere a Guglielmo, quali douessero essere i suoi vantaggi, le si fosse aumato contro vn'Huomo di pietà ignudo, e che se bene rosseggiante di sangue, si sarebbe alla prima comparfa delle sue insegne impallidito. Tanto seppero dire, che non seppe disdire Guglielmos e sopra i loro attestati tentò la guerra contro'l Tiranno ; assoldò Soldati , foce formidabile Armata : e inuiò la Fanteria a Durazzo, che duro nel nome nulla durò nel refliftere a gl'affalti, e all'empito primo fu prefo.

Facilitata l'Imprefa da così fortunato principio, si drizzatono le Naui all'assedio di Tessalonica, cintala strettamente per Mare, e per Terra. Cadè s'insclisee 'Città per la viltà di Dauid Comineno, suo Gouernatore, che più Donna, che Huomo, non sapeane manag-

giare la Spada,nè vestirsi di ferro. Degno di filare colle Femine il lino, non di vestire co' Soldati l'vsbergo: e di fissare nello Specchio lo sguardo, non di guardare gl'acciai nelle guerre. Caduta in mano degl'Auuerfari, diuenne ricetto d'ogni imaginabile auuersità;non vi su calamità grande, che non seruisse di mezo ad' vna maggiore per la sua distruttione.Basta dire, che nè meno i Corpi santi andarono esenti dalle mani sacrileghe;e che esperimentarono più colpicosì morti, che non pronarono viui ò dalla crudeltà de littori, ò dalle discipline della Penitenza. Le Spose del Signore di caste Vergini diuennero corrotte Madri della più fozza libidine. L'Oglio pretiofo, che scaturisce dalle sagre reliquie di S. Demetrio Martire, preso ne' vasi, era adoprato per condimento delle viuande per vngere le scarpe e per medicare i Caualli; e se Eustachio . zelante Vescouo della Città, non si fosse presentato a Siciliani Duci, persuadendolia por fine alle crudeltà, non haurebbero terminato, che colla Morte di tutti i Cittadini, diuenuti olocausti infelici della Jor Patria.Ridotta a queste miserie Tessalonica, l'Esercito Siciliano si diuise; vna parte rimale nella distrutta Città, l'altra andò uel territorio Serrano, diffipando, e faccheggiando tutti i luoghi, e la terza fi conduffe a Mofinopoli, collocandoui i Padiglioni, per acquistarla.

Andronico fetito così al vino , si fineglio dal letargo : e lasciare le stragi , ch'esercitaua in Casa , s'intimorì di quelle , che gl'erano inferite di lontano : Mandò vasido pressisio in Durazzo; ma accostatis i , Siciliani Soldati s'acciarono Gio: Brana , e lo condussero prigione in Siciliani Postia delle genti dell'Armenia, dell'Occidente , e dell'Oriente ne fece diuerse parti ; altre nè consegnò a Giot sio Figliuolo, che allota rissiedeua nella Prouincia Filippica; altre a Cunno Cartolaio: la terza ad' Androni co Pateologo ; e la quarta a Nicesoro Eunuco . Ma Pesercito Siciliano , poco stimando i Cesarei , delibero di fare l'Impresa di Costanto, poco stimando i Cesarei , delibero di fare l'Impresa di Costanto ; quale stoltamente si persione deua , che vinto Andronico , e preso Bisantio , douessero i Siciliani porte sopra s'ino capo la Corona, e coll'altrus fatiche non affaticando godere. Tanto sono procliui gibunnani ingegnia sondare base

alle proprie grandezze nelle bassezze altrui.

L'Éclarei, le bene poteano perfuaderfi più facile ad effere affalito Pinimicio Efercito per la diulifione , non ofarono combatterlo ; man fiàdolene fopra i Motta guifa d'attoniti, e flupidi, rimirauano attorno, nè fapeuano, che rifioluere; perche pochi combatteuano volontieri, e turti odiauano la Tirannide, che tanto li cobatteua, e of frage maggiore de Nimici. Andronico non tralafciò in tanto dimunire la fua Metropoli , che conobbe diuenuta fopo del fine de gl'Auuerfari : rifecel le mura , oue' pareano deboli : le fortificò con ogui Stromento

# 340 La Monarchia d'Oriente

da guerra. Preparò cento Naui, acciò difeta l'hauessero dalle Siciliane. Squadre, se auuicinate si sossero. Li parue, che questi preparament fofero sufficienti: e che per reprimere le forze ostili, non sossero maggiore Armata. Benche arriuassero di continuo le nuoue infauste or della presa di Tessalonica, che per le crudella viate da Siciliani lo doueano rendere pietoso verso suo popoli; ora che Ansiopoli era nella, stessa di cultura inuolto, e che poco macaua, che Mossinopoli non cades se, quasi sossero guardi sossero della presa della successora della success

S'applicaua alle volte a ftudi della Filosofia naturale, benche contro i precetti di quella attendesse colle crudestà a distruggere la Natura ; ora s'accendeua a brame di nuouo Imperio, mentre li sourafiata la caduta del presente; altre fiate si trassullata frà le corti ignude di Meretrici, dandossi in preda a sozze libidini, mentre gl'inimici conduceuano si sou danni squadre d'armari Soldati. Si tratteneua in schetzico Cortiggiani, ei Siciliani opratarpo seniamete co loro Duci. Godetta de concentramonios musicali, mentre bellici stromenti in risuonatuna all'orecchio. Dormina in profondissima quiete, e vegliatano i Nimici di cottinuo per affalirlo-l'atatea oltre le guardice de gl'Alabardieri l'affistenza. d'yo Cane, di cui molto si fidataranon atuvedendos, she quelli haurebberto per poco argeto gettato via il fetro, che tencuano nelle mani se questo per vio osto d'abbandonarlo eduretebbe muto, se sossi passivato d'yo pane.

Ma vedendofi i Siciliani vicini, e conofeendo l'odio, che li portuau il popolo per le crudeltà, che feco v faua, cominciò a temere, Ricorfe agé, ti fiperfittiole, maliarde, ger fapere il fine della guerra, e del fiu Imperio. Riceuè rifiotte da Demoni, aftretti a comparire nell'Acqua, benche tempre accompagnati dal Fuoco, che lo confufero, e nella multiudine de pareri conobbe effere diuentut più ignorate. Nulladimeno l'asterriua la lettera 1, e i Demoni ferifero nell'Acque 1,5 que fai i rapprefentau aora l'alac Schaftocratore, che s' ufurpau l'Imperio di Cipro, ma fe ne rideuz, parendoli, che per la lunghezza del viaggio non poteffe così prefito auticinari i tumulti ora flaca fondo queffo patrofe, e timido, non lo credeta valeuole a teniona a ffendo queffo patrofe, e timido, non lo credeta valeuole a teniona e ffendo queffo patrofe, e timido, non lo credeta valeuole a teniona e ffendo queffo patrofe, e timido, non lo credeta valeuole a teniona e fine de la consenio del patrofe.

tare così grande Impresa.

Steffano Aiocriffoforita, per afficurare in qualche parte la falute del fuo Signore, dalla quale dipendeua la fuaze vedeua, che crollando quello al fino collo non era ficurosandò alla Cafa d'Itaca Angelo, per condurlo prigione; ma nó hebbe quello Animo così abietto, che lo temeffe; azi vedendo precluía ogni firada alla fua falute fuorche quella del valote, ed vn coraggio fo volere, lo gunnfe con colpo così furio fo fopra la tefta che la dinife per mezo perche teftificaffe a fuo mal grado, che l'corag-

gio,

gio, quale giace sepolto nell'Animo , è valeuole a rendere di ghiaccio coloro, che sono troppo animosi; colpito vn'altro Soldato colla Spada, e ad' vn'altro troncato l'orecchio, li si facile saluarsi da quelle canaglie, che quasi Mastini arrabbiati, se gl'erano auuentati, accio sosse si une une preda più del loro liuore, che delle loro mani; Poscia spronando il Cauallo s'auuiò verso il Duomo, portando sempre ignuda nella mano la Spada, che domo hautea con si eroico colpo il suo Nimico.

Entrato in Chiefa do a federe, oue foleano trattener figl'Omicidi, esfessando il lot fallo. Or chi haurebbe creduto, che quel Seggio indego
li fosse pronostico dell'Imperatoria Dignità che nel luogo de sanguinai hauesse tinta la potpota venerabile dell'Imperio e che oue foleano
giacere gl'Huomini tutti pallidi pe'l timore, e tutti rossore per la vergogna, e gli douesse nobilitare le sue attioni? Ogn'vno discorteua per la
Città di quest'eroico fatto: s' vaitono le lingue di tutti nel benedite il
braccio, che disunita hauea quella testa in più parti, cagione di tantidani. Corsero ad atutario Gio: Duca, suo Zio, e siace, suo Figliuolo. Alloggiò
nel Tempio la Notte, quale accrebbe oscurità di timore al Tiranno,
che intela l'occisione dell'Amico, vici sivori di se stesso per locusio, e
spiendori ad isaac pe'l Trono, che douea conseguire. Appena comparue
il Sole, che le voci di tutti diuenture sonora tromba lo gnidarono Imperatore.

Andronico, che la Notte fi trattêne nel Palagio Meludiano alla patte Orientale della Propontide, la mattina condotto da via Galea ritorno dalla Reggia, per acquetare i tumultigle non volellimo dire, per accelerare it tumulo alla maluagia fua Vita. Ruppe allora la plebe baldanzola le carceri, & efiratti da quelle tanti innocenti, ogn'uno accorfe ad'accelamare il fuo liberatore per Cefare, e i gridi, percuotendo l'Aria con via via a Alafjo saffre Imperature, trafigeuano il Cuore del Titanno, cha li fentina. Vi fuch in pigliando im mano vna Corona, pendente dal fagro Altare, gliela pofe in Capo, Gio: Duca, che li flaua appreffo, oftentando la cantite del Capo, efortaua i popoli a coronare il fuo; ma reflo la fua ambitione arrofita, gridando la plebe, che pur troppo la vecchiaia d'Andronico gl'hauea partorite giouinili pene, e prì che virili tormenti: e che le Volpi vecchie, come più perite nell'ingannare gl'incauti, e d'vopo tenerle lontane.

Coronato in questa guisa Isaac col concorso di Bassilio Camatero, Patriarca, che contro lua voglia fu necessitato a fare ciò, che volea il popolo, montato a Cauallo lopra valoros fo Polledro, ornato di fornimenta dorate, che in quel punto si tolto dalle mani de Serui d'Andronico, si parti dalla Chiesa, per andare al reale Palagio, accompagnato da gl'Ordio intri:

dini tutti -

Andronico in quella confusione esortò i suoi a combattere; ma era-

no disprezzate le voci, e odiati i Comandi. Non mancò egli dalla Torre Centenaio coll'Arco in mano auuentare Saette; si però quell'Arco incuncio di sue sine si però quell'Arco incuncio di sue si però quell'Arco incuncio di sue si però quell'Arco gionaua: perche il popolo rotta hauea la porta Cesarea principale del Palagio, gettate via le scarpe, e la porpora, con vna Croce al collo, softe per placare l'ira di Dio, che tanto si degnato scongeta contro di lui, entrò nella Galea Imperiale, venuta di Meludio, con Anna, sita Moglie; già Sposa dell'estituto Imperatore al sello, che si due volte costretta a vedere, essere più infelice la Sorte de gl'Imperanti, che de vassalli, e Maratiea, sia concubina. E non stimando luogo alcuno scuro per sua saluezza, s'asuniò verso i Sciri, abitatori del Monte Tauro.

La plebe, entrata in Palagio, rubbò l'Erario, e fi fatiò d'Oro. ; "come quello ingordamente fucchiard hauea il loro fangue: nel quale oltré l-Oronno coniato y terano dodeci centinaia d'Oro improntato, trenta d'Argento, e ducento di rame. Furarono l'Armi, perche furono miniftre di fue Ciaguree to lícro fino gl'ornamenti della fagra Capella. Così chi urbbò l'Imperio indegnamente, infegnò ad'altri efercitare i futri, e furono i lattocini d'va Regno, co' tradimenti acquiftato, ammaeftramento

alla Plebe d'inuolarlo a chi tolto l'hauea.

In tanto Ifaac trasportato in Blacherna, parendoli ancora, che fossero fogni i fegni euidenti del fuo Principato, intefe, che Andronico eraftato preso,dal che restò il dubbio oppresso, e credè ciò, che stimana impossibile, perche Andronico arrivato a Chelene colle due Donne, e pochi Serui, mentre entraua in Naue, per trasportarsi a Taurosciti, il Mare scuotendo dal suo Dorso il legno, perche portaua vn traditore, così abborrito, lo spinse in Terra: e ciòper giusto sentimento del Cielo tante volte successe, sino che peruennero i regi Ministri, che lo cercauano. Lo legarono questi, e lo posero in picciola Nauicella colle due Donne, e condustero nel Castello Anima, carico di catene, condegni monili alle scelerate sue mébra. Che dirano a questo spettacolo coloro, che credono fonnachiofo Dio, mentre loro non chiudono gl'occhi all'empietà? I peccatori, che fi vedono prosperati dalla Fortuna, e secondati dalle sceleraggini proprie,non restaranno confusi nella confessione di questo fatto? Andronico ènelle mani auuinto, che vinse tutti i Tiranni d'Oriente nella fierezza. Procurò l'infelice coll'eloquenza eccitare a pietà coloro, che lo conduceuano, già che non potea nè fuggire co'piedi, nè vincerli colle mani; ma gl'incanti della fua lingua alla prefenza di Dio punitore perderono la fua Virtù; le catene de fuoi detti non poterono fuperare quelle d'acciaio; nè le lagrime de gl'occhi rifuegliauano a pietà i Cuori, perch'erano vna fol stilla in comparatione di quelle, che sparsero per la sua immanità tante pupille.

Nell'essere condotto all'Imperatore esperimentò in se stesso, quant'-

era dificile fopportare l'ingiurie, ch'egli con tanta facilità fece agl'innocenti prouate. Li furono ltrappati i capelli, e fuelta la barbaiper mancanza de quali refo difforme, fembraua vii Moftro, & vin aborto dell'Humanità-direi vi imberbe bambino, & con attioni d'ogni prudenza,
prime fempre non fi folfe manifeftato per tale. Li sferzarono, comefolfefanciullo da Scola, le natiche, perch'era flato ignorante dell'altrui bene,
e feisecco nel preuedere il proprio male. Li percoffero i denti, acciò pagaffero la pena del cibo, fittiolato con ingordigia. Er Donne più abiette
diuennero Amazoni valorofe per tormentar lo, e particolarmente quelle, che pianfero ò morto, è acciecato il loro Marito. Li recifero la defitra
mano, effendo quella, che haueua fottoferitro tante Sentenze di Morte,
di prigionie, e di privationi d'occhi, e hauea empiamente ogni cofa,
operato.

Ricondotto in Caffello, flette alcuni giorni fenza mangiare, e bere : alimentato folo dall'amate viuande del fino dolore, e abbereato dallo proggia delle fue lagrime. Pofeia caustoli vin'occhio, pofto a federe fopta Camello fehifofo, fu condotto per opprobrio delle mancate grandezze in piazza, ornato l'infame trionfo con flerco humano nelle naricie nel volto, có mazatte sivil Capo, có pugni ne fiáchi, e fafate nel Corpo. Sino vna concubina sfacciata, vícita di cucina, gettolli nella faccia.

yna pignata d'Acqua bollente:

Condotto nel Teatro l'appirearono co'piedi all'insù, come Ladro di lefa Maeftà, e ribello dell'humana Diatura, che glera flata confegnata in cuftodia da Dio, & egli l'ifauea difinitra. Appefo in tal modo, in vece d'apprendere l'inflabilità delle vicende terrene la plebe ignorante, lo frogliò della vefte cenciofa, che lo coprina, e fenza vergogna li fitrò le pudende: apportando dolori attrori a quelle parti, che con tanta ingordigia s'erano nelle fenfualità ingolfate. Vi fù chi cacciandoli vna Spada in bocca, la fece vícire per l'intettina: non douendofi che ferro tagliente per e pre pena a quella bocca, che hauea tanta ferirà comandata. Due Soldati Latini gareggiando frà loro, chi faceffe colpo più bello, li cacciarono nelle parti prepoftere le loro Spade, (degnandofi forfe d'impiegarle in altro vificio, con chi pospose l'onestà ad'ogni piacere.

Mor in questo modo Àndronico: le pure non fi deue dire, che atterzita la Morte per la sua crudeltà; stimando inutili le sue forbici; per taghaze il stame di quell'indegna Vita; l'hauesse cosepato a robusti. Carnefici, acciò l'affligessero con quei crucj; ch'ella vecchia cadente noncra valeuole ad apportarli. Non vi su Cuore alcuno, che lo compatisse, benche sosse di venerabile aspetto, di voto allegro, e di bella staura; perche veniua dalla sua crudeltà così deturpata ogni dote, che niuno

la potena vedere.

Si dice, ch'egli íteffo mostrasse vna volta a Mannele Imperatore, suo

Éngino, le due colonne, sopra le quali è situato va Lupo, & va va lenda trame, in mezo le quali su appiccato, e che si predicesse l'insame Mortec, che douca patire. Furono l'Imagini, Statue, e memoiro di sua persona, che si ritrouauano nelle Città, distrutte, e seancel lates acciò la posterita predesse attato la memoria d'un Huomo, che solo participo humane, membra, ma costumi serini. Di l'a pochi giorin su gertato il suo Cadauero sotto va volto del Teatro, acciò spelliro sossi e di mismondezza, come putrido parto della natura ma in sine dalla pietà d'alcuni si tra-sportato in luogo vicino al Monasferio d'Essoro, sena se spellira però estadoli negata da siaca sa magne la temba nel Tempio de quaranta Martiti, che per suo Sepolero hauta costrutta; E su effetto della diuina Giustittamon meritando auelloquiell'ossa, che con barbatie, e crudelta lo denegarono ad'altri.

Conobbero i tempi d'Andronico vngrand'lnimico dell'Huomo, e vn grand'amico della crudeltà i lo credo, che'l fangue sparso dall'altrui vene lo viusificasse, che la Mortedol profilmo gl'autocinasse i contentu. Oltre i fatri crudeli già raccontati, che fanno inotridire per lo spauentochi li considera, si riferisce, che condannò vna siata a Morte quanti si ritrouatano nelle carceri richiusiscope i tonsinati nelle Prouncie, o cialcheduno con inostitato modo di si pplicio. Ne qui terminossi la crudeltà sperche sottopose alla pena medesima ancoi consanguinei, paretti, & aderenti loro, è ne sormò eigoroso editrus facendos subito lungbissimo catalogo de miseri, che icorretuano le promulgate penes serò no permissi didio, che sosse consultano de promulgate penes serò no permissi didio, che sosse con catalogo dell'empio

Giudicerestò l'enorme giudicio annullato.

In vn'abiffo di tanti Vitj non permife il Cielo, che tutte le Virtus a negaffero, perche ne rifflenderon alcune, benche picciole, come certo scelle, che, a difpetto delle tenebre, fi fanno alle volte vedere nel Firmamento; acciò fappia la cieca Mortalità, che i Principi del Mondo fono più fiabiliti da Dio, che coftinuit da gl'Huominise che, fe fono cattiui, lo permette la non errante Prouidenza per caftigo de rei; ma non reflano però in tutto foggliati d'ogni Virtà: acciò i buoni ancora poffino parti-

cipare il suo frutto.

Andronico, che fü tanto cattino, nelle cofe feguenti fü buono; petche odio l'auaritia ne' Grandi, e riduffe i fuoi Tefori eri a tale moderatione a che mai proturono di fipogliare i Sudditi, come ne tempi trafcorif; ma, pofero ogni cura, acciò vineffero nell'abbondanza. Non fece i Magiftrati venali, e venali le colpe de Giudici ingiufti; non veniuano Perfonaggi a lui colle mani piene, per confeguiriti, perche abborriua i doni, e fitmua cofa indegna de Regi i regali; onde trionfarono le ricchezzea fuo tempo, & crano le Softanze fecondo gl'impulfi della Giuftiria com-

partite.

partite. Ridusse a certo numero le gabelle, e numerò i gabellieri, ch'erano fufficienti, acciò nella multitudine degli stessi no si generassero estorfioni, & abufi. V diua vgualmente tutti, nè appresso di lui potea cosa alcuna la potenza degl'Ottimati, perchesecondo i bisogni erano i primi ad' effere introdotti i poueri, e bisognosi. Fece sferzate in publica strada Teodoro Badibueno, fuo Diletto,e di cui serui si per dare la Morte all'-Imperatore Alefio, per non hauer pagate le douute mercedi ad'alcuni contadini, come eratentto. Proibi con seueri divieti, che naufragando le Naur fossem tolte a sfortimati mercanti le merci; quali ne tempi de gl'altri Cefari ditteninano facoltà de popoli vicini, oue ficcedena il naufragio: parendoli cofa indecente :, iche oltre le rapine del Mare esperimentaffero quelle delle mani, e'forse più rapaci del Pelago; perche oue' questo softiene a galla su'l dorso ciò, che rapi, acciò ritorni in potere del fuo Signore, quelle nascondono, acció fi perdi ogni speranza di ricuperare. Attione veramente degna di lodes e che togliendo i furti, fà , che li fia liberale d'encomi la memoria d'ogn'yno. Riftaurò quel famoso Acquedotto, che in mezo la pi azza di Bifantio spande Acque così salubri, hauendoui con immenfa spesa condotto in quello il fiume Idrale, e sopra edificata vna Torre-nomi populare dupos de la contrada del contrada de la contrada de la contrada del contrada de la contrada del la contrada del la contrada de la contrada del la contrada del la contrada de la contrada del la con

Riffarci la Chiefa de quaranta Markiti nelle fabbriche, e nelle pitutre, non riguardando a fica, e la tridulle a ritupore dell'atte è bramofo, che li fettuffe di tomba. Ornò di pretto fa lustro l'imagine del Saluatore, fituata nel Tempio fteffo, e fri quella, che parlò a Mauritio Imperatore. Volefie il Cielo, che glianto ra approfitata o if foffe di quella mutolezza, che più d'ogni lingua parlante, Peòritaura al ben fare;

Fece altre opre di fingolate liberalità, si un beneficio de Sudditi, come in motre di Diosche, le foffero flate lontane dalla Titannide, e nona afpertie da torretti così mondantidi fangue, igl'hairebbero frà gl'altri Cefari acquiffato riguardeusle pofto. Si moftrò molto diuto del glorio Apolto Isa acquiffato riguardeusle pofto. Si moftrò molto diuto del glorio Apolto Isa acquiffato riguardeusle pofto. Si moftrò molto diutor del glorio di Agrandia del glorio di Agrandia del glorio di Agrandia del glorio del glorio di Agrandia del glorio del glorio di Agrandia del glorio del fatto de

cisione sino alle porte di Mosinopoli ; Cominciarono allora ad'imparare i miseri, che nelle Scuole di Marte or si ride, or si piange:e che la Spada, quale feri'l Nimico, serue molte volte per spauento dell'vecisore; E metre l'yno, e l'altro Efercito si porta nella Capagna di Demetriza, il Siciliano valore si couerte in timore, nè più temono il loro ardire i spauétati Greci.La costernatione improuisa dell'Animo fece, che chiedessero i Siciliani la pace;ma no volle cocederla Brana, stimando, che fingesfero, per ingannare, e per non esser fugati, ode, combattendoli co coraggio, li ruppe, restandone gran numero olocausto della sua Spada, e gl'altri fagrificio dell'Acque del Strimone, oue' perirono; rimafero capriui Ricciardo, Generale dell'Armi, e Balduino, valoro soldato, che se fosse stato più moderato di lingua, com'era forte di mano, con-

feguita haurebbe lode maggiore.

I fuggitiui peruennero a Tessalonica, e saliti sopra le Galee furono da flutti del Mare sommersi; facendo l'Acque del Pelago la vendetta de poueri Cittadini, che non s'erano scordate delle macchie, che deturpato haueano il loro candore con tanti Cadaueri estinti. Quelli, che non capirono nelle Galee, furono priuati del Capo, e diuenne Teffalonica due volte Sepolero de morti:e quando pianse gl'estinti suoi Cittadini,e quado rise de vendicati Nimici. Alessio Compeno, che per la viltà concepita dimostrò a Siciliani'l modo d'entrare nella Città, preso, perdè gl'oc chi,e non hauendo saputo maneggiare la Spada, toccò colle mani lo Spiedo, che lo traffisse. Il Rèstesso ritornato in Durazzo con altri Capi di guerra, temendo di non esser sicuro, ritornò a Casa; costandoli quella. speditione più temeraria, che gloriosa sopra dieci mila estinti, oltre quatro mila prigioni, che tutti perirono ò di freddo, ò di fame, e Ricciardo e Balduino codotti ad'inchinare l'Imperatore col Capo (coperto, e colle mani auuinte impararono a no insuperbirsi de prosperi succes fi dell'incostate Fortuna . Tale eueto accrebbe qualche gloria all'Imperiod'Isac;perche altri infelicissimi, che accaderono, li sminuirono ogni grandezza e parue faulto principio all'infaulto fuo Principato.

Li riusci infelice la mossa contra Isaac Comneno, che tiranneggiaua in Cipro:contro'l quale mandò settanta Naui lunghe, dirette da Gio: Contostefano, e da Alessio, che se bene nel fiore di sua giouentù, difficilmente potea raccogliere messe di vittoriose palme, perche, essendo cieco.non le potea vedere. Tanto auuennesperche ruppe l'Efercito il Tiranno con prigionia, e Morte di molti: Lasciate le Naui in potere di Megarita, valoroso Corsaro, che le donò al Rè di Sicilia : e peruennero con prosperità nell'altrui potere, per hauer'hauuto per guida vn Duce, che non le vide, quando s'accinsero al moto. Qual augurio di vittoria potea presaggire all'Armata,chi non vedea l'Armi,per confeguirla?

## 348 La Monarchia d'Oriente

Clizaftene per la Morte d'Andronico, e fuccessione all'Imperio d'Istace, conobbe presentarsi opportuna occasione di spogliare i Cristiani de Stati, e d'accrescere i suoi, sapendo, che le mutationi de Principi argriscono metationi de Principati, perciò instò Santo Ameria coscielte Squadre nella Trácia, e ritronata scitza gente la regione Celbana, resodonitios il suo Esercito di ricchissime Spoglie, e di ciò contento, ritrornò a Casa.

Non cosi fecero i popoli Mifi, ò Blachi, abitatori del Monte Emo: quali ftimandoli offeli per alcune grauezze, imposteli da lsac, riculatono il giogo dell' vibbidienza, e affatto fi ribellarono. Pietro, & Afaa Fratelli, furono principali ministri della folleuatione: stimadosi sopra modo offeso Alaa per vno schiaffo ricenuto d'ordine di Gio: Sebastocratore; Ma perche non poteuano indurre i popoli a guerreggiare contro'l hio Principe stimando quelli cosa empia frangere senza causa il vincolo del giuramento, fi feruirono di fagace afturia. Coftruffero nobile Tepio dedicato a S. Demetrio Martire, e costrinsero a portarsi inquello molti indemoniaci;quali,menere da Sacerdoti fi adopravano gl'Eforcif. mi,efortanano i Blachi a liberassi dalla Schiauitudine, che sopra di loro elercitava laac , a ciò ammaeftrati da perfidi precettori; così coll'apparenza di religione fecero comparire fagro,e (pirato dal Cielo il rusmulto, Prefero l'Armi i popoli, e credendo oprare per zelo di Dio fecero operetioni in tutto abborrite dal Cielo. Pietro si vesti dell'Infegne reali, e si portò a Pristlaba, appellata Ogigia ; ma alla fortezza di quella. Città non potendo opporre quella de fuoi Eferciti, affai inferiore, affalì altre Terre e atterri i popoli.

lfaac s'auuanzò contto i ribelli, acciò non auuanzaffèro la ribellione. e aiutato dalla nebbia dell'Aria, diffipolli, fuggendo i Duci al Danubio. Porea lsac troncare in tutto il Capo al Mostro della sollevatione, se profeguita hauesse la vittoria; ma incauto ritornò alla Reggia, ediede metiuo a gl'Inimici di diuenire più infolenti, vedendo, che niuno reffisteua a loro sforzite' Asaa, vnito co' Sciti, e co' Bulgari, assalì la Provincia vicina, priua d'affiftenze, e prefidj, imprimedoli piaghe letali. Inuiò Isac di nuouo contro i folleuati Gio: Sebastocratore, suo Zio, che in momenti fece cose degne di secoli, e apportò graui iatture a gl'Inimicisma lsace insospettito, che ad' vn' aspetto si degno si douesse la Monarchia, e che l'ambiffe , li leuò il comando , e inuiò in fuo luogo Gio: Cantacufino Cefare, che hauca la di lui forella per Moglie, prinato de gl'occhi da Andronico. Non potè quell'Efercito, che ciecamente combattere, effendo guidato da vn cieco, che restò tagliato a pezzi, e permise il sacco de Padiglioni:più cieco d'ingegno peròfù creduto chi lo mandò, che chi si lasciò indurre all'Impresa. Auuenturati Nimicit che feriuano, e non erano le loro ferite vedute, e i feriti non fapeuano chi ferite I dani apportatili da vn cieco refero più occultato Ifaze: quale inuiò Brana Aleffio a famoso guerriero in quell'Età a per risfarcire le perdite, questi superò moste volte i Nimiet, ea dispetto de passi più stretti amphò le vittorie; ma se vinse altruiano vinse se stesso, perche superato dall'ambitione, e arriuato a Monte nero annerri le sue glorie, che tanto coruscaumo di fiberadore. Solleuò l'Esercito contro Isac, entrò frettolos in Costartinopoli, e nella Chiesa della dinina Sapienza paleso la sua ignoranza; credè, di ritrouare l'Imperio coll'esempio d'Isac, ma nó influirono le Stelle per hai benigne affistenze, come secero per Isace. Disperato il primo tentato, cinse d'assedio la Città, e procurò colla fame domarla, afsistito dall'altre Prouincie, che a quella nouità accorsero, e dimosfrarono odio intecchiato verso suo primeje.

Cesare restò impaurito: tanto più che allora s'era veduto in Cielo impallidirli'l Soleje risplendere di mezo giorno le Stelle; cose, che non. bene penetrate, confondono gl'ignoranti, e li rendono stupidi ammiratori ne Fenomeni ordinari della Natura. Nulladimeno Corrado Cefare, Figliuolo del Marchefe di Monferrato, Sposo di Teodora, sua Sorelta, che a tempo di Manuele con tanto valore s'oppose all'Imperatore. Alemano, lo refe animolo, e rinfacciolli la codardia, onde fece copia di formidabile Efercito, per affalire il superbo Nimico, e lo diuise in tre parti. Nel destro Como rissiedeua egli stesso. Il Sinistro su assegnato a. Manuele Camize Protostratore, inimico di Brana;e Corrado Cesare imperaua a quello di mezo. L'Efercito di Brana era così ordinate; Elpume Scita hauca il gouerno dell'vno e dell'altro Corno con valorofi Duci , e Brana rissiedeua nelmezo. Era la metà del giorno, quando principiò il combattimento, e terminò colla vittoria, riportata dal valorofo Corradospoiche inuiatofi contro la gente di Brana, benche fosse ferito, colla. stessa lancia di Brana, che gl'era caduta di mano, lo colpì in vna guacia: e stordito cadendo da Cauallo, restò da circostanti Soldati priuato del Caposper la lui mancanza vacillarono le costernate membra, nè riuscà difficile facilitarfi vn totale trionfo.

Vinale Costantino Astrologo, Gouernatore d'Anchialo, li predisse, che seguendo la giornata campale, nel giorno stesso setto estionatate in Bisantio; e certoriuscil pronostico, ma non com egli si persuadeva perche si portata nella Città si le piche solleuata la Testadi Brana, & il pie destro, come per trions d'opprobrio, non di glora; è e lo stesso d'Astrologo, che predetta hauca la vittoria a Brana, auuenturò in quel cossi si cocetto di versico, e si lismato vi indovino da nulla. Così s'inganano i temerarjinol voler indagare i segui celesti, e penettarne gl'arcani, che co taccia d'ignoranti li riescono sogni fallaci, e

perde il credito di prudente chi pone mente a fuoi detti.

Celebrò líaac infigue triófo có solenne courto, lasciate aperte le por-

350 te del Palagio, e la più dolce viuanda fu stimata il Capo di Brana, che in dorato bacile li fuarecato; tat'è implacabile l'Huomo, che acora in occafione di piaceri oftenta effetti di crudeltà co' gl'Inimici : e fatiò più l'-Animo suo col riflesso della vendetta, che'l palato co'regi cibi, La mandò in dono alla Moglie, gloriadofi di farla lagrimare alla vista d'oggetto, per cui egli parimente, quasi pauroso fanciullo, hauca pianto- I popoli, che seguirono Brana, ottennero per mezo d'Oratori'l perdono, e dal Patriarca l'assolutione del giuramento violato. Concesse alle sue militie il sacco de borghi della Città, e della Propontide, per essere statiquei popoli fauoreugli a Brana; inauueduta rissolutionet che li causò più danno che non fece Branase nella Città stessa di Costantinopoli i Latini apportarono ruine tali a Greci, ch'hebbe a sorgere nuoua guerra, e più pericolofa dell'altre, se non restaua, quasi Serpe subito nato, oppressa da. Soggetti d'autorità; Così l'allegrezze di Cerere furono per riuscire a Cefare piene di lutto.

In tanto i Misi, non essendo bene fortificati i paesi Cesarei, vniti a Sciti, s'accamparono nel territorio Agarapolitano, e lo costrinsero alla seconda speditione. Andò a ritrouarli a Tauricomo, indi a Basterne, e dopo'l terzo giorno a Beroe; Intendendo ritrouarsi gl'Inimici ne'luoghi stessi col bottino, gl'assalì colla sua forte Falange, e li pose in tanto spauento, che fuggitono; ond'egli, liberati molti prigioni, deliberò il ritorno alla Reggia, a guifa di trionfante. Apparfa la Primauera ritornò contro i medelimi, & essendo inutile l'assedio di Lobizo, che durò tre mesi. ritornò a Casa, conducendo seco la Moglie di Assa, e Gio: suo Fratello, per oftaggio, che fù il fiore più odorofo, che raccoglier potesse, conface-

uole alle fue narici in quella Stagione.

Ma è necessario, che si raccontino molteribellioni, che accaderono in tempo del suo Imperio; dando motivo a non pochi la sua dapocaggine di rapirli lo Scettro quafi Scena di ridicolofi Perfonaggi foffe diuenuta la Reggia gloriosa di Costantino. Teodoro Mangafa di Filadelfia, tirati i Cittadini della sua Patria, e i popoli di molte Prouincie al suo seguito, fù acclamato Rèsstampado monete d'Argento, vi fece imprimere la sua Imagine, e persuase a popoli secoli d'Oro con quell'effigie d'Argento; ma serrato con lungo assedio in Filadelfia, non andò più a lungo la ribellione,e dati oftaggi finirono l'oftilità; lo stesso Mangafa li diuenne prigione per opra di Basilio Bataze, Marito d'vna Nipote di Cesare, che l'infegui, dopo hauer infestato molte Prouincie.

Si fece vedere vn certo Alessio, che, quasi Giano di due faccie, si fingena Figlinolo di Manuele Imperatore, afferendo, che quando Andronico mandò ad' affogarlo nel Mare, impietofiti dell'infausto caso i Ministri dell'omicidio lo condussero a casa loro, e lo conservarono in Vita. Si trasportò al vecchio Soldano d'Iconio, e seppe così bene dipinger-

l'Il falfo, che lo credè per veroji fece ricchi doni, è conceffe facoltà diammaflare gente ne li fuo paefe, e coll'opra d'Amera Arfañe, e d'altri fece Squadra d'otto mila Soldari, co quali ruino molte iluoghi del Meandro, e diffruffe la Città d'Alona deturpò con molte ofecnità il Tempio famofo dell' Accangelo Michele in Connte: guaftò lefagre Imagini , c calpetiò co' piedi la celefte Menfa. Nulladimeno diuenne cosi grato ad' ogn' vno, che parca fomma ingratirudine a popoli abbandonario. Mandò Ifaac compagnie feielte per opprimento, che fugare dalle Campagnie nulla oprarono. Aleffio, fratello d'Ifaac, feli oppofe, e equello così bene appofe le diffes, che lo fece partire con poco onore. Vi pertuenne il Sebaltocratore per vedere, fe hauefle efperimeutata più fauoreuole la Fortuna de gl'altri, ma quelti pati le feffe differatie, rifferuata dal Cielo la vendetta di tanti mali commeffi ad', yn Sacerdote, che li troncò la telflata n'amala, mentre dornnius, piero di vino; conuctrendofi in fogno la fin hernia, mentre dornnius, piero di vino; conuctrendofi in fogno la fin perrio, e feoprendofi la verita delle fue finitioni nel vino.

Ad'imitatione di coltui forfe vu'altro Aleffio nella Paflagonia, che pure fi diuulgana Figliuolo di Manuele. Miferi i che, al folo confiderare l'infelice fine del Figliuolo di Manuele, doueano inordiare pe'i fipettacolo, e non augurarti le fue deplorande Fortune. Tirò a se molti, che più pazzi di lui voleano vibidite a chi, non dimostrana occasione alcuna di comandate; reftò però fermato nel corso da Teodoro Conno, Cattulario della Caualleria, e si vide nel tempo medessimo afflitto dal dolore, e tra-

fitto dall'Armi Cefaree.

Bafilio Cozanella Nicomedia fignoreggiò Tarfia, con Animo d'estédere più oltre le pretentioni; ma fini la Tirannide pieno di lacci nelle membra, e vacuo di luce nelle pupille; perche ostentà troppa libertà cō

quelle, e molto fi ferui di quefte.

líace Comneno, Nipoce d'Andronico, fuggito di prigione, e ntrò nel Duomo, perfusadondoli, che come al prefente Celare, cosò alle fiue future Digintà fuffragare doucffesma prefo, e tormentaro, acciò manifeftaffo i complici della Congiura, infrantefi pe'l fupplici d'interiora, morì, rittouandofi'l capeftro al Collo, in vece della Corona al Capo, Idegnandofi il Tempio di patrocinare la fua i rreligiofa ambitione.

Costantino Tacio, che per molto tempo alimentò cinquecento Sicarj di nascosto, per tritrouare l'Imperio; in fine manifestato diuonne in va subito cieco nè gl'occhi, come su tardo ne' pensieri occulato. Tanto auuene a Raccadita Coneno, che perdè il lume delle pupille, perche troppo di lontano fissolle, e in vna Stera piena di chiarori, ritronò raggi, che

L'abbagliarono ...

Quelte ribellioni, che così frequenti accadenano, diedero occasione di temete ad' Isac; onde inetudeli con Andronico Comneno, Figliuolo d'Alessio, primo Imperatore Comneno, Rettore di Tessalonica; perche credè. credè, ch'aspirasse al Regno, castigato negl'occhi, senza poter' adoprare a sina disea la lingua, come s'era preparato di fare, e Alestio, Figliuolo naturale di Manuele, estinado sino Amore. Papicio, rimorolo di non restare monco nel Capo. Costantino Aspiera, che valoro samente hause a diseo l'Estectito contro i Blachi, e souuenutolo nell'vrgenze di grandissima fame, su d'ogni Dignità spogliato, e più de gl'occhi; credendo l'sac, che troppo all'unsi hauses e mirato con que

flie troppo all'ingiù precipitato con quelle.

Mentre fi efercitauano quoste feeniche mutationi in Bifantio; rapprefentauano nelle Campagne Gefaree altre infelici Tragedici Blachi, apportando colle loro Infegne il pallore, coll'Armi la Motte. Vicitona to di loro Celtare fiello, e dopo Vatie fitade potuenne a Beroc, oue' leli fininuì in modo tale la Soldatefea per i difaggi; che fit riputata insulo ad'ogai Imprefa, & egli patimente hebbe a lafciarui la Vita; Nulladimeno, ricomposto al meglio, che pote l'Efercito, doude ottrantitare per fit ettifimi patli de Monti; Barbati, lafciando che fi dilungaffe la Vanguardia, fi diedero a combattere la Fanteria, che molto rempo foftenne o'valore l'empiroma impedita dal fito dell'incommodo luogo, postafi in fiuga, restò nel numero maggiore, trucidata. La multitudine de Cadaucri facendo cadere a Terra i Blachi; onde non potezano transitate; fuluo la Vita a Cestare ja quale esseno mancata la celtar in Capo, non

potea più celarfà agl'Inimici.

Ifaac, temendo di qualche tumulto in Bifantio, conofeendo la volubilità della plebe,mandò aimifi di legnalata victoria confeguita, e pure nel risorno conduffe feco mille fegni di fue difgratie i dicea gian cole, e nulla faceua: vantaua Imprefe, e imprimenta forocchi concetti di femedefimo: appellata acquifti le perdite, e infelicemente perdeta ciò, che gloriofamente acquiftation gl'anteceffori. I Blachi godendo gl'effetti della vittoria, fafciando da "Ifaaci fimno" vanti del trionfær, soumarono Anchialo, Batna, Sardica, Stópio, e Nifo; e così ferirono i Stati Imperiali, che Cefare diuenne immobile Statua pe'l terrore, e lafciando da parte le bratutte della lingua, s'accinfe a penfare a quelle della mano,

così necessarie a gl'emergenti d'allora.

Venuto di nuouo al cimento dell'Atmi coll'Inimico, perdè la giornata. Dopo l'Autumo equinottiale hebbe Fortuna di riftorare le perdite col fuperare le Legioni degl'Auuerfar, entrato nella Prouincia di Filippopoliste di parimente vincitore del Zupano della Seruia, che difruggeua il pacíe Scopefe. Raccolti allori di tanta importanza, effendo vicino all'Vingherta, paffati i Fiumi Nifo, e Saua, andò a riuedere Bela., Rè Vinghero, fino Suocero è pure per ricenere qualche congramiatione d'hauere vna volta vinto, mentre pe'l paffato non hauea esperimentati che vifici luguloti, per effere stato vinto.

Lafciò al gouerno della Prouincia di Filippopoli Costantino, suo Fratello; Con ciò molto prouide a danni, che solea riceue e da Nimici 3 e poco s'auuide di quelli, che faceua a se steffo; mentre Costantino insuperbito per molti fortunati successi, tirati al suo partito i Capi principali dell'Esercito, si vesti i piedi di scarpe rosse; segno, che ambiua senza rossore conarstil Capo coll'Imperatorio Diadema. Partito di Filippopoli s'auuiò ad' Adrianopoli: stimando d'hauere l'assistenza del Cognato Bataze; quale, come Huomo satio, conoscendo vani i di lui tentati, sospirò installibili le sue cadute. Arriuato a Neuzio, preso da quelli stessi, che lo costrinse a sospirate la suce degl'occhi, per hauer perfa quella della prudenza, e per hauer goduto delle tenebre ad'incontrarte miseramente.

Per le fciagure di Costantino trionfarono i Blachi; nel miratlo alloranato, riassimose il rallentato vigore, e si posero alle
solite scorrerie, e danni della Prouincia. Vedendo Isaac, che
le cose dell'imperio haucano bisogno di chi le sostemosi a, sicuo
con si ma questi si gonso tanto nel vedersi preferito a gl'altri,
che a proportione dell'ambitione eresciuili pessimi mori pes
Corpo, terminò la sia Vira. Pose l'affetto a due Fanciulli
da Scola; non vergognandosi, che sossemo la sferza
cil pricettore, e da così tenner braccia, che non poteano tenedel precettore, e da così tenner braccia, che non poteano tene-

re non cadente lo Scettro.

Ma non è marauiglia, che inforgefsero tante ribellioni, e l'vedeflero così gl'ambitrofi aumentari a tempi di quefto Celare; mentr'egli giaca fommerfo ne l'ufic, e attendeua, a guifa de popoli Sibarriti, più alla cultura del Corpo, che a gl'ornamenti dell'Animo. Si dilettata più de Mufici, de Buffoni, e de Parafiri: gente, che sforzandofi di dilettare l'Humanità, la corrompeche del fuono de gl'Oricalchi, ò delle compagnie de guerrieri. Ogni due giorni fi lauaua il Corpose l'vrigetta con pretiofi vinguenti, come che i fuoi pregi doueffero mendicarfi da medicamenti sì molli. Seal fuo Conuito non mandauano i Bofchi tutti i feluatici, i Mari i pefci, el 'Aria gl' vecelli, il parea effere d'auaritia continto. Se ogni giorno non fi veftiua di nuoui manti, credea d'auuilire la Maestà. Fece nobili fabbriche, dilettandosi diftruggere l'antiche così venerabili, per drizzarne di nuoue, ma più curiose.

A questi lussi esseminati, che pure erano sopportabili appresso quelli, che lo stimanano più atto ad' imperare ne' serragli di Donne, che a comandare ne congressi d'Eroisaggionse altre enormità, che non si possiono compatire, nè può afcoltarte l'orecchio senza palpritatione del Cuore; perche fis suo vio profanare i fagri vassi, e adoptiral alla mensalaurari la mani ne catini serbatia Sacerdotti, e Leuti; portare al collo le Reliquie de Sati, come ordinari monisi; e fare altre attioni prè ne d'empietà, quali prouocarono lo sdegno diuino, che lo giudicò indegno del Principato: e più proportionato per le prigioni, che per i Scettri.

Conturbo affai l'Animo d'Isac l'Impresa di Terra santa, che pretende fare Federico Barbaroffa , primo Imperatore d'Occidente di questo nome. Arrivato questi a confini dell' Vngheria, chiedè per via di sei Ambasciatori libero'l passaggio per se,e per l'Esercito, al quale su inuiato da Isaac Gio:Logoteta del Dromo, col quale reltò pattuita, e prestata. fede di vera amicitta. Nell'ingresso di Federico nell'attinenze del Greco Imperio a sconcertarono le cose vacillando la fede,e si venne all'Armi; tant' è grande la gelofia de Stati, che per quella fi profana co'tradimenti la parola de Principi, ch'è così fagra. La caufa di tale mutatione fi afcriffe a Doroteo Monaco, di Patria Venetiano; quale, fingendo fi doraco di profezico spirito, affirmò ad' Isac, che mai Federico pensato hauea di passare nella Palestina, ma bensì d'impattonirsi di Costantinopoli, e che douca entrare per la porta Silocerce. Mac, credendo ad' vn' Huomo più pazzo, che sauio, perdè il credito di prudente, mancando alla parola prestata. Mandati in fine altri Ambasciatoridali'vna, edall'altra parte, si fece nuouo accordo frà gl'Imperatori : e fi stabilì , che gl'Alemani per dritto sentiero passassero per le ditioni d'Isac , senza inferirli danno alcuno : e che'l Greco Imperatore li concedesse vettouaglie per la militia, Barche per transitare il Mare, e guide per condurre l'Esercito; il tutto confirmato con giuramento di cinquecento Gentil'huomini, dati oftaggi da Isaac alcuni principali parenti . Si regalarono alla: grande : donando l'Alemano al Greco pretiofissimi doni, e'l Greco all'Alemano quatro centinaia di moneta d'Argento, e molte rele tessure di purissimo Oro.

Pafarono gl'Alemanel (fretto di Gallipoli: arriuatono in Filadelfa, indi alla villa dell'Aquila, sempre fauoriti da Greci, & entrati ne pacifi Turchi, benche foliero precedute le conuentioni steffe, furono sforzati seruisi dell'Armi, per aptissi i passi impediti, dalle quali restarono i Saraceni abbattuti, e Filomelio incendiato.

Vennero all'Armi similmente appresso Cingotario co Persiani squaliperche no vollero ciò, che promisero, permesse ciò, che no poterono più vitare, e ne morirono canari, che si pagarono i becchini duceto statere d'Argento, acciò hautsse o data sepoltura a Cadaucri, costretti su-

perstiti

petstiri, benche in poco numero, a placare co' doni lo sdegno di Federico, e datili oftaggi per ficurezza di non più oftarli ; onde rinfci il nome. di Federico formidabile per queste vittorie appresso tutti gl'Orientali, che li spalancauano nell'ingresso delle loro Città le porte. Di qui passato in Armenia, volendo transitare il fiume Selefio, inciampò il suo Cauallo e cadé con tanta ruina, che poco mancò non moriffe per la riceunta percoffa; se bene portato in braccio de suoi di li a pochi giorni spirò, e fu sepellito in Tiro. Pouero Principe I che morì dopo hauer vinta tante volte la Morte;a cui si dimostrò tanto sdegnato Nettuno, mentre Marre così piaceuolmente trattollo. Altri vogliono, che riscaldato dal calore estiuo, e dalle fatiche, andasse a nuotare in quell'Acque, e che vi restaffe affogato. Prese il Comando dell'Esercito Enrico, suo Figliuolo , che con facilità prese Barcoti , e molte Città della Soria ; ma le fatiche servirono di Fati ineutrabili al suo viuere, perche parimente morì. L'Esercito ridotto a poco numero, senza Capi, e vettouaglie, si disperse in molte parti ; altri restando ne' paesi stessi, altri imbarcatisi in Tiro ritornarono nelle loro Pronincie, e di così grande apparato folo vi restò picciola ricordanza .

L'vitima speditione, che intraptele Isaac, fu contro i Blachi, e Scitis che sempre infestato l'haucano, e allora sino ad' Arcadiopoli lo tratiagliauano, e quelta impose fine alle sue guerre, e termine al suo regnare. S'aunio con formidabile Efercito', che maggiormente s'accrebbe co' gl'aiuti coferitili dal suocero Rè d'Vngheria. Nel partite seco codusse il Fratello Alessio, che con grossa summa liberato hauca delle prigioni de Turchistimandosche douelle seruirli d'occhio perspicacissimo a vedere i bisogni imminenti, non per inuolarli, con crudeltà gl'occhi, per flabilitli l'Imperio, non per rapirlo. Giunto a Cipfella, vedendo Alefsio, che Isaac si dilungaua dal Padiglione con occasione di caccia, effettuò quei desideri, che tanto tempo hauea conseruati viui, benche sepolti nel fonno, fotto le ceneri dell'aftutia. Allora manifestata la brama, l'applaudirono i Congiurati, & Amici, per detta causa colà trasportati. Lo condussero nel Padiglione stesso d'Isac, e lo gridarono Imperatore, I principali, che composero rete così sottile, furono Teodoro Brana, Giorgio Paleologo, Raul Costantino, Michele Cantacusino, & altri stretti pareti dell'Imperatore, e aperti Nimici del suo Imperio. Tant'è nel Mondo vacillante la fede, che serue la parentela d'apparente motivo, per tradire i Congionti e la caccia per esfere scacciati da Regni.

Isaac inteso il successo, si raccomandò alla Vergine, di cui teneua nel seno l'Imagine, non essendosi mai scordato d'inuocarla per protettrice in ogni tempo, benche tanto offendesse il suo Figliuolo : e procurò di fuggire ; ma raggionto da vn certo Panteugeno . Yy 2

fu rinferrato nel Monasterio di Pera, edificato da Iliac, Padre d'Andronico Imperatoresperche in quei tempi la Religione ammantata la ribellione, e il commutatiano le Corone del Capo co quelle de Religiofi; e acciò non hauesse voltire se sue successo del comportuna del primario

de gl'occhi.

Împero anni noue, e meli otro, che fu moko ad' vino, tanto i netto all'Imperio mon prinento a meora all'anne quadragefimo di fina Età-Hebbe dalla prima Mogliedue Femine: la maggiore fi monacò, e diuennemalfima nelle comfolationi/filimando, che'l femire a Dio nelle Religioni, foffe codà più nobile, che l'imperare ne' Regni, l'altra fu Spofa di Tagrè, Figliuolo di Cuglielmo, Rè di Sicilia, & vn mafehio, appellato A.
leffio, a cui reftò dellinato l'imperio. Dopo la di lei Morte, fi (poò con.
van Figliuola di Bela, Rè d' Nigharia, che no paffiasa dicci anni, tanto
li pefaua ftare fenza Moglie, e come foffe neceffatio in tempo d'vii Cefare così effeminaco, che fi vedeffero nel Trono a federe le Femine, forfe più degrametite de gl+ Hamini.

#### ALESSIO III ANGELO:

Anni di Crifto. 1195.



OM E pertienne Aleffio all'Imperio con modi indegnicosi godo vilmente la Dignità. Non fi vergognò di porfi me tela la Corona, chi hauca firata al Frarelalo, anzigodò, che le fue cadute li feruiffero per nobili condotte al Tromoie che l'efler làdro li fosicocasiome di diuenire Cefare. Insegnò a gl'ambitio fi, che la firada ficile per regnare, no può manoare a chi ma-

ca difede : e che per l'acquifto delle Corone fi deuono correre fenzaroffore le ftrade della perfidia. Nelle tenebre del Pratello vide la fospitata luce, che in breue per lui ancora ecclifossi : e sparis e ne legami, che lo ftrinfero, felosse alla vergegna ogni nodos la barbarie vata con quello li riusci piaceuole:e perche lo viderinchiuso, non si stimò più c-

feluso dal Regno.

Acquetò la Soldatesca co dinari stelli, che Isaac hauta preparato per combattere i Blachi, poco curando si della vicinanza del Barbati, purche potessi el Blachi, poco curando si della vicinanza del Barbati, purche potessi el Borbata presenza i fatatello. Concessi e Capitani molti onori, anzi ogni cosa, che dimandarono senza riguardo stelle ricchieste, perch'egli similmente volle ottenere ciò, che non conueniua. all'equità Era in tanta allegerezza, che fottosfrisse trutti i memoriali, immemore dell'impossibilità delle gratie; non scacciò da se alcuno, bassa doli d'hauter s'acciato il Fratellogrutti gli survono grati, solo Haite i grato; quanto potea dispensua su forche l'Imperio, che con tradimenti hauta, procurato.

Entrò

Entrò in Città, e festeggiò con applausi la plebe tanta festiuità, benche da Alessio con grand'empietà celebrata la vigilia di quella; Si scordò in momenti del suo legittimo Signore, e adorò il crudele; che se non hauca amato, chi gl'era con tanti titoli auninto, haurebbe odiato, chi no conoscena congionto, che colla relatione di Suddito. Celebrate le solite ceremonie nel reale Tempio, li fu condotto valoro so polledro, per condursi alle regie Stanze; ma questi recalcitrò, scuotè il dorso, e nouello Bucefalo, conobbe, che'l suo lessore era vn spurio Alessandro; lo ricenè in fine per forzastanto però l'inalzò,e si torse, che lo gettò a Terrasfrangendofi nel cadere in due pezzi la Corona, che li cingena l'indegno Capo. Infelice augurio al principio del fuo regnare, e pellimo pronoftico al fine del suo viuere / Si muto subito il cognome d'Angelo in quello di Commenoje fi stimò permiffione celeste perche all'oscurità del suo vinere non contienina la denominatione di quei Spiriti, che sono indefesfi nell'operare e le miferie, in cui per fua cagione precipità l'Imperio, non fi confaceuano con quelle fourane Menti, che procuranano di follcuarlo.

Occupò egl'il Principato, ma Eufrofini, fua Moglie, fi vide ocupata. nell'imperare, era ella l'intelligenza del Bifantino Cielo, e airecausfia formma fortuna lo fteffo Cefare eleggi; per di comandi. Il Solio, ebrenelle Monarchie è folo, fi dinife in due feggi; per dite non daua valienza Alcifio, fe non vdiua Eufrofina; i fauori, che proueni uano dalla fua mano, erano più graditi, per ch'ella più gradina gl'offequipe fe fi parlaua al Ma-

rito, era necessario prima dalla Moglie ricettere le risposte.

Antepole Eufrolina ad' Alellio pe'i gouerno della Monarchia Cofantino di Melopotamia, che elfendo pocoamico di Cefare, per oprafina li ritorno in gratia; Soggetto abborrito da tutri, e folo da Eufrofina amato. Gl'inuidi, vedendo vu Huomo vile così efaltato, e antepolto alle cariche con loro depreficione, quali Mare agirato dalle tempefte, accufarono Eufrofina per adultera ad' Aleffie; benche in fine, pentiti del fallo, la manifeltarono pet innocente; onde riacquiftò la gratia del Marito, eritorno a reggere le redini della Monarchia a fuo modo; tanto può l'intuidia, e l'ambitione negl'Huomini di Cotte, che nulla ficurano di deturpare l'altrui onote, per effere folleusia gil'onori.

I Perfi cominciaron o afarli elperimentare i foliti difurbi, da quali fono agitati i Principi, onde laficiate le reali delitie s'incaminò a Nicea, e Prufa: & in Cipfella adunò l'Efercito ;' i dolori afpriffimi della gotta gl'impedirono i cimenti dell'Armitaffretto a perdere il fonno, non tanto perche loteneano (iegliate g'll'aimie in Campajana, quanto perche nelle piume l'affaltua cruciò sì tormento (o, Si percuotè le carni con infiocati ferri, diluento pentiente, ma finto; ciò facendo per vitare il dotor, non per intiffatto da' apportarti maggiori torment. L'aiutò preflo

many Linesple

358 a riffanarfi'l Cielo; mentre la Moglie andaua cercando vn'altro Cefare per marito, e li preparaua i funerali con nuoue funi, che lo cingessero.

Acquistata la primiera salute, ritornò a Cipsella, doue venne alle mani co' Nimici pe'l faccomano dato ad'Euperio, e Radesto, luoghi Spertanti alla Cesarea ditione. Poseia peruenuto in Tessalonica, si pose ad'infeguire Crifo, quale occupato hauca Stramiza, e Profaco, Rocca fortissima, & inespugnabile. Combattè Prosaco, e per mancanza di picconi da coficar ne' Macigni, e di scale per salire le muraglie, perdè vna vittoria, che estendo più contro i fassi, che contro gl'Huomini, fatebbero diuenuti infensati gl'Huomini per lo stupore d'hauer vinte quell'infragibili pietre, se superauano. Vedendo Alessio, che l'Impresa era impossibile, s'accordò con Crifo, cedendoli con molta fua vergogna Srramiza; e Profaco, e per tenerlo amico, li promife per Meglie yna Donna del regio fangue fenza riguardo, ch'egli fosse ammogliato, e tornato in Costatinopoli li mandò la Figlinola del Protoffratore, in vece d'emendare il

fallo dell'infame promeffa. I Sciti in simigliante modo conoscendo il Greco Imperatore più forrunato a dilatate le sue grandezize golle bassezze dell'Animo,e co'tradimenti del Cuorejche coll'Armidiuifi in quatro Eferciti, affalirono la Macedonia, rubbandola inogni parte, spogliarono i Monasteri de Religiofi delle ricchezze, e impaugrirono i Monaci delle Softanze, feruendoli'l timore d'Alessio di pungente sprone, per spingerli maggiormence al la crudeltà, e fierezza. Mentres elercitauano queste stragi nelle suc Pronincie, egli allegro in Bifantio attendena a vedere i giuochi Ginnici, Scenici, & altri, che si celebrauano coll'occasione de Sponsali delle Figlinole; delle quali Irene fu maritata con Alessio Paleologo, Anna a. Teodoro Lascari, e Eudosia la minore a Steffano, Figliuolo di Neeman, Principe de Triballisbenche venuti in discordia ; perche'l Principe la trattò da impudica,& ella l'accusò d'ybbriaco, fù scacciata dal Principato, e vestita d'vna stracciata camiscia, come vilissima Femina della plebe,mandata nelle publiche strade, oggetto compassioneuole dell'humane miserie; Quiui ancora le disgratie l'assalirono, necessitato ad' intorbidare la serenttà degl'occhi col pianto, perche seppe la ribellione d'-Ibaco, fuccessa in Filippopoli. Li promise l'Imperatore Teodora, sua Nipote per Moglie, e li diede il nome d'Alessio, credendo con pegni di tato affetto di tirarlo al suo partito; perche trattandosi di venire a cimenti martiali, pallido diueniua, etremante. Ibanco poco curauafi della Moglie, perche alla Monarchia afpiraua, nè volea l'ingannasse la gonna; onde tumultuò apertamente, ammassò genti, & assali quei Stati. Il pauroso Alesso procurò di placarlo per via de parenti, che gl'inuiò, ma poco furono vditi; in fine mandatoli vn' Eunuco, suo famigliare, questi precipitò la concordia, che si speraua, in vece di procurarla, perche esortò Ibanco alla guerra, e a non cedere, afficurandolo, che potéa ottenere ogni cofa da vn Cefare, che nulla hauea di Principe, e che al tumore del-

la superbia hauea congionto il timore del guerreggiare.

In tanto i parenti dell'Imperatore, e Manuele Camize, Protoftatore, infeguirono il feditiofo, che, (empre vittoriofo, hebbe il Protoftratore nelle mani; Ciò causò repentina fuga nell'Efercito tutto, c'l ribello s'impatroni dell'intiero paefe, che s'eftende da Mosimopoli fino a Lanta, Pangeo, e Abdeta, e foggettofi la Protonica de Somoleni. Si dolfe Co-fate delle perdite delle Città, mà godè di quella del Protoftratore; perche effendo ricchisfimo, appropriò a fe ogni sua ricchezza, e giudicò gl'infortutuj in qualche parte felici. Fece poscia condurre in oscura prigone la di lui Moglie, &c il Figlio; Tale si il premio dato all'infelice, per hauerto fedelmente feruivo, e benche dopo lunga prigionia pregafe Alessio a riscuoterlo col suo dinaro, nulla potè ottenere. Così Cesare imolto godè delle sue ricchezza: e poco gl'importò la congiuntione di pasentelaz come a quello molto danno apportarono le sue Sostanze.

Agitorno in Cipícila Alefío, indi a d'Orédiade, per potre freno a glempit dell'Inimico; ma troppo lo temena. L'inuitò di nuono a gl'accordi; promettendoli con patente, da lus fotto feritta, di lafciarli godere con quiete il paefe acquilitato, e d'inuitarli la Moglie Teodora, d'imperiali ornamenti arricchita; Putono le prometie accompagnate da molte fuffingheze corroborate dal giuramento fatto fopta i Santi Euangeli; onde filafciò perfuadere lbano al l'accordo; e andò a riucerire l'Imperatoric; ma qual fede potea mantenere a vn ribello, chi defraudate hauca il Fratel. lo d'ogni credenza subiro fi carverato, e colla perdita della di ul libera fa filabro Alefio del fossi dal vergognofo tithore, ch'hauca, e gl'occupati pacfi

dalla Schiauitudine, in cui erano precipitati per sua pigritia-

- Terminata in quefta guifa la guerra fenza hauer combattuto, ritórno in Bifantio; oue fu vifitato da Caicoffree, Satrapo d'Iconio, che li dimandò autri control Fratello, quale gl'affaliua i Stati, ad' imitatione del Padre, che con molta liberalir à in fimili vigenze reflò fouuentuo da Manuele: non potè però ammollire l'Animo d'Aleflio col tacconto dell'imminenti feiagure: e benche di nuouo ritornaffe all e fuppliche, nonfue faudito; perche non feppe compatire altrui, chi non pati nel vederei fuoi più Congianti effiiati dal Trono, e caduti nelle calamità.

Nell'anno seguente i Blachi, voiti a Comani, rouina rono colle scorerie la Tracia, e haurebbero sino si le porte di Costantinopoli seminate l'ossa de Cristiani, mentre Cesare corre ndo dierro a Viri, e all'auaritia non sapea come ostarli, se i Rossi, popoli Cristiani, e religiosi, mossi acompassione di ranto sangue Cattolico, che si spargeua, e indotti dalle preghiere del loro Vescouo, non si sossero inuiati contro i Barbari; quali costrinsero a ritornare addietro, e trastiti dalle soro Spade a non gloriar-

fi del-

fi delle cicatrici impresse a Fedeli. Fecero, che le Campagne bollissero pe'l sangue delle lor vene, e che le loro ferite pagassero le meritate pene

della crudeltà víata.

Essendo diuenuto Bisatio vna Babilonia d'errori, gouernata da Principe così inatuueduto, ne fit commesso vienome in persona di Calomodo, Mercatante sopra modo doutitos di quei tempi; o che fii stato prigione da Soggetti di Cotte; non perche volesse punirso di qualche fallo, ma perche volasse i suoi si more consecutatione meta della loto ingordigia. La plebo, vedendo chuiu gl'occhi del suo Principe, che non conosceua l'ingustitica, apri suoi, e si solleula fauore del carceratoral quale in sine ad' instanza del Patriarca si diede la libertà, acciò non s'auuanzasse il tumulto; sforzato il popolo a diuenire Rè, col procurare l'equità nella Reggia, quando il Rè diuenuto suddito d'ogni Vitio, non la bramaua.

Gio: Lago, custo de delle prigioni, diuenne Abisso delle rapine, e più meriteuole d'essere carcerato de gl'altri, perch'era più ladro; conuertina in vso proprio ciò, che dalla pietà de gl'Huomini buoni era contribuito, per folleuare le calamità de captitui la Notte apriua la prigione, e. permetteua, ch'vscissero gl'Huomini facinorosi, e assassinassero i passaggieri, perche passassero nelle sue mani i furti. Si concitò la plebe per i misfatti, quale vedendo, che la Giustitia taceua, perche co' doni gl'era. chiusa la bocca, gridò, e determinò d'eleggere altro Imperatore, a cui fosse più a Cuore di rimediare a gl'abusi;e Gio: Comneno, cognominato il grasso, corrè nel Tempio, e si pose vna Corona in Capo, e condotto all'Augusto Palagio esercitò Imperatorie funtioni, mentre le lasciaua. Cefare in abbandono; ma quanto fu cauto in procurarfi l'Imperio, tanto fu cieco in conservarlo; perche lasciate in tempo di Notte le porte del Palagio aperte, l'Imperatore di Crisopoli, oue allora si tratteneua, mandò i tuoi Alabardieri, che l'yccifero, e attacarono la di lui Testa ne'volti della piazza, come indicio della tentata pazzia; poco però vi mancò, che non perdesse in quel punto Alessio il Trono, ch'occupaua con tanta. Tirannide.

Elsendos spezzata vna Naue, carica di molte ricchezze, che partita da Fasida, viaggiaua per Costantinopoli, sotto fintione di ricuperare per i mercatanti le merci, spedi Alessio Schattone Francopolo con sei Galec; il fine tendeua a spogliare le Naui, che ad' Amianto perueniuano, e per inuolare ciò, che non voleua il Mare. L'escutore sece ogni danno, perche così voleano i comandi dell'Imperatore, e i commodi propri 3 ondes eccitarono tumulti ne' popoli, lagrime ne' spogliari, lamenti ne' depredati: & in particolare ne' Sudditi del Soldano d'Iconio; e da Giot Schatscoratore, che se gli ribellò, sauorito dallo stesso Soldano, sucono vessa con caracteria del Meandro per vendetta delle Sostanze rapite. Questa

era la Bontà de Comandanti in Bifantio, e la Giufitita d'Aleffio, collaquale efercitaua le vect di Dio, di cutè proprio dare, non togliere le nicchezze a Mortali, con con eglicor ingordigia opraua fonza al cum riguardo. Hebbe però il Marca fare la venderta di tanterapine coll'affaitire il pertido taptore, poicte Aleffio, paffando il Goffo Oltareno per di porto, e piaceer, reftò quafi afforbito dal l'Onde, che bramauano védicare glottaggi, per vininforta borafea. S'acquetò la tèpefta, & egli fi traferri a Blacherna per celebraro i giuochì Gircenfi, puì attendendo a folleuare i popoli co feherzi, che a faluariti a gl'Imimici. In Blacherna cadendo il patimento della Stanza, oue dormiua, fi gran prodigio, he più apriffe gl'occhi alla luce; Credo, che la Terra, non potendolo più foftenere, aggrauata dal pefo di tanti errori, crollaffe; lo conferuò un lladimeno iddio à al pentimento, à alla pena, che preparaua condegna di fromotto fallire.

In quel tempostesso l'affisseil Cielo coll' incursione gagliarda di Giouanni , Duce de Miss , che assalì Gostanza , famosa Città del Monte Rodope, e la prese, non lasciandoui per testimonio di sua. durezza, che isassi. Combatte Varna: ebenche con valore difesa da gl'Italiani, che vi furono posti al presidio, egli, fabbricata altiffima machina, che s'aunanzaua fopra le mura, e corrispondena alla larghezza del follo, fe n'impatroni in tre giorni , e come haneffe a trattare con Animali immondi i trucido i Cittadini infelici s li gestò nel fosto, e poseia li coprì di Terra, dandoli Sepoltura, non mosso da compassione , ma commosso da timore , che nonfossero ancora viui : Sorie, quasi auuampante fiamma , desiderosa d'incendi , Giouanni Spiridonace di nascita Ciprio : di questi, benche fosse in tutto dissorme, a innamorò Alessio, lo sece sourastante del regio fisco, e gouernatore d'Imolani; ma l'odiò Giouanni , econfidato nella firettezza de luoghi, fi ribellò . Aleffio fi delena della di lui ingratitudine : e in tempo, che le gotte l'addoloratiano, s'affligeua per la perfidia viatali, e per la difficoltà di fuperario a nulladimeno feruendofi dell'opra d'Aleffio Paleologo, fuo Genero, lo vinfe

Non haues ancora Iddio dato ad'Aleffio il meritato caftigo per la ficeleraggine commeffa control Fratello, e Nipote; quando cominciò pian piano a fignidere la verga caftigarrice, rendendolo nella prudenza cièco; contegliannea prino della luce il Fratello ; perche se bene Padra; e Figlio erano stati tinchiusi in prigione frà le duc Colonne, bes sono di lidodel Mare, che, come l'Erculee, dinotatuano il non plus vitra di sita erudeltà; , al Figliuolo Alessio emano spalancate le porte ; onde porea discorrire , e trattarea sua dispositione contutti. A guisa d'occello vscitto di gabbia; , adinuenne ogni astria, per non delle di controlla di

effere più aggabbato i e vedendo, che coll'alloncana copote ano raffem tarfi i fuoi tranagli, accordatofi con vionocchiero Pifano, fuggl. Intefa ta fuga d'Aleffio , mando fubito l'Imperatore a cercare con diligenza la Naie; ma non lo conobberd i litteri , perche veltitofialla Latina, e ro cifa la chioma . fi melcolò cogl'altri marinari , onde hebbe Solte di restare illeso, & illuso il Tiranno : aftretto a pensare, oue nulla pens faua . Condotto in Sicilia fi manifesto alla Sorella frene , Moglie di Filippo Sucuo, Imperatore dell'Occidente, che pregò il Marito adaiutarlo in caula cosipia; e benche fosse quello in attroce guerra occuppato con Ottone y Figlinolo d'Enzico di Sallonia, Duca di Bransniche ottenne promesse di certi soccorfiad'acquistare perse il Trong ; e pe'i 

In quei tempi la Francia vogliofa di fpiegare il fuoi Scendardi nelle contrade di Palestina , furate dal Saladino ! Soldano d'Etairo, a Guidone Lufignano , Rè di Gierufalemme a e che i fuen Gigli tramandatiero le fragranze odorofe sino alla romba del Redentores inuiò il fiore della fua Giouentu Le Nobiltà a quella fagra libre (1) evn' Eferciro de più fioriti ; che mai terreno così abbondante d' Broi tramandato hauesse. I principali furonò Bonifacio o Marchese di Moriferrato, Baldouino, Conte di Fiandra, Arrigo ; Conte di Sant Polo; Doloico - Conte di Bles a In Venetia per tre anni continui fi fabbi idarono Naui per rale effetto uche arriuarono a cento dicci Galee : per condurre la Canalleria si fellanta Nani da carico , & altre fellantal più groffe, delle quali vità fu appellata il Mondo perch'era di forifurara grandezza ; restando atterrito Nottuno nel vedere, che Legni così pefanti volaffero pet fuo feno, non proueduti d'ali, è che ne lini si benefic tellero imprigionaria venti, amiolaro cami da ettel edante

6 Conobbero molto bene que gran Princi pi , che per terminates apradi tanta pietà ; vi volcano i pietofi concorfi della Republica Ve ne ta ; che nata, e cresciuta colla Religione , non tentena d'esporsi ad'ogni finiftro incontro per dylacarla . S'imbarcacono fopra i coftrat Bant, ti Legni mille Huomini d'Arme : trenta mita Soldati, gedrairi di Egnat. Scudi, e di Saette; e perche più pomposa riuscisse la spedicione

Enrico Dandolo Doge , benché cieco , e cadente per la vecchiaia, occulato però per molta pitrelenza , e giouine per va fontano grafre, li volle affittere ; inalgando il Stendardo della Santa Groce , per cui andaua a cobarcere restando in suo luogo a Ven ena per i negori della Republica Reniero, luo Figlio, di non diffinsile espensatione Conformé al concertato fu fubito affativa Zara nella Sohianonia che s'era ribellario alla Republica y che con facilità leuarono di mano a Bela , Rèdegl'a Vngheri : il che fecena dell'Istria , e di Dalmatia ; augurando ogni possibile feticirà alle loro Armi con princippi di fatili . So

prauenuto

P

ľ

£

ľ

ċ

(

n

prauenuto l'Inuerno fi trattonne l'Armata in quei porti , fempré però bollente di coraggiofo ardire frà quei rigoti del freddo; Ma doue li foprauuanzaua l'Animo per cimentarfi, mancò a Francefi il dinato, almima di tutte le guerrejal che prontamente fupplirono fupplicati i Veneti, gloriandofi di coccimente il toto haueri, per hauere vn merito già mai mancante all'eroiche operationi , ch'efercitauano per accrefcimento della Fede.

Mentre i ghiacci eosì trauagliauano, per l'intemperie della stagione l'Armata, capitò il giouinetto Alesso, libiolo d'ssac Angelo, con letere del Sòmo Pontefice Inocentio Ill. di Filippo Imperatore, e del Rè delle Gallie, colle quali efficacemente raccomadauano a quel valoroso Congresso la restitutione all'Imperio Bisantino del legittimo successore ; infinuandoli la gloria, ch'haurebbero acquistato in operatione sì giusta, e'l mentro appresso la Santa Sede, se hauessero sottoposta alla Latina Chiesa la Greca: cosa, che tanto da tutti si sospira-

Alle pietose instăze protis îl dimostratono quei Principi, de quali il sine principale era la causă di Dio, nê mancô il Doge Dandolo d'elortarii all'impresa, perch'egit conservaua nel Caore non solo stimoli di diuotione, ma motivi ancora di giusta vendetra contro i Greci per esfere state esferte da quelli a torto summe cosiderabili di dinaroja Veneti Mercatări: per esfere stati preferiti a loro i Pisani nelle Dignita, e grandezzez: perche furono trattati indegnamente gl'Oratori Veneti, mandati a Manuele per causta de motivi bellici di Sicilia, frâ quali v'era lo stesso Dandolos per non hauer Alessio pagato ducento libre d'Oro, che manca-uano alla summa delle quindeci centinata, che'l sopradetto Manuele conssico al Serando, e a Mercatări Veneti. L'autoriti del persissore eta grande, ne' vi su minima ripugnanza, e si fissò così vivamente il pensero a Costantinopoli, come per auanti erano tutti costanti in voler tentare il solo acquisto di Palessina.

Promié Alessio, per facilitare i côsederati al l'Impresa, di pagare a Veneti ciò, che li sossiero debitori i Fracesi; come pariméte l'impressava lora fattali, e quato restauano credictori da Greci per l'accordato cò Manuele, & ossiero i a Fracesi duceto mila marche d'Argéto, vettouaglie per l'Esterito, dicci mila Fati, pagatia sue spese pre in proto simo alla Morte cinqueceto Caualli, per spedirli in Terta S. ecò giutaméto aftermò di voler sottoporre la Chiesa Greca alla Latina. O' come era proto in promettere, mentre nulla hauea da dare i ò quanto prometteua, se metteua nella Reggia il piede i ò quanto volea dispensare, senza pensare, che l'ossette non sarebbero state de Geguire per l'impotenza! Si stabili adunque di prolungate l'Impresa di Palestina per quella di Costantinopo-

lice prima di porre la Corona in Capo ad' vn' Imperatore, per augurarsi quelle, che bramauano alle loro vittorie . Compatirono le cadute del giouine, le catene del Padre, la crudellà del Tiranno, e stimarono non, meno grato a Dio questo (agrificio d'impiegare le loro forze a follieuo dell'oppressata Giultitia, che quelli doueano osferire in Gierusalemme coll'espurgarla da barbari sagrifici, che si faccano nelle Maomettane-Meschire.

Aleffio, benche intendefle la riflolutione de Latini, e che l'Imprefa di Terra fanta douca ditenir maluagia per lui: è non ci penfaua, è non li pefaua la Seruiti. Attendeua alle accie ne bofchi, godendo di trafigere le Fiere, mentre poco li mancaua, che trapaffato li foffe il Cuorcutale. Rideua degl'intimici, e rendeua come fauole gl'anuifa chi gl'apportaua; anzi permife, che Michele Strifno vuotalle l'Arfenale de Nauilje vendefle gl'ordigni neceffari alla nauigatione; acciò vedefle, ogn vno, che gli non haueatimore. In fine intendendo, che Zaras'era ricuperata, e che Dutazzo hauea rituerito il fuggitiuo Aleflio per Imperatore, cominciò a temere; ma futimor da bambino; poiche per opporfi ad vn' Armata di tanta Legni, coe fabbricare venti piccio le barchette, colle quali citcui Colfantinopoli, per vedere fe al di finori era munita, i del rimanente commife al Calo fa cauda di fue Fortune.

L'Armata Latina con felicità di Viaggio vícita dal Mare Ionio, mai fifermò, le non trapaffato l'Arcipelago, l'Elespoto, e lo Stretto, che guarda la reale Città di Bisantio. Si fermò a Pera per l'impedimento d'una.

Catena di ferro, che vietaua l'approffimarsi.

Alla comparsa de Latini peruenneto gl'Ambasciatori Cretensi, che diedero il loro Regno alla soggettione d'Alesso, del quale egli con genero si liberalità ne fece dono al Marchel Bonifacio, duo parente. Il Legno appellato Aquila, ch'era il maggiore, spingendosi con preflezza incibile, aumazzolli, e fece strada a gl'altrizonde simonatoro i Latinistal' Lido; Francesi combatterono a predi con valore, benche con disauntaggio, no esca baccati i loro Caualli, de quali i Greci erano in minero costiderable promis il no rocu volore, benche con disauntaggio, no esca baccati i loro Caualli, de quali i Greci erano in minero costiderable promis il no rocu vonte Galee vuote e estima suntero di fertanta unila i Greci ma impossibili di Arrivatono al numero di settanta unila i Greci ma impossibili con vittime su del oro Cuori, o si diedetro alla signa si futono vittime suente alle glorie de vincitori, che con ogni felicità salvatorono.

Riauutifi alquanto dalle fatichela maggior parte delle Naui, ela Caualleria s'approfilmò a Cofinidio, benche i tofile contralifazio il pafoa Pietra fortata lui fi (tefero gl'alloggiamenti, es'accampò l'Efercio così vicino alle mura, che i Cittadini di Bifantio poteano difcorrere co' Latini, e offetuare a fuo modo ogni loro attione. Alli diccifette di Lugliofi fiabili ftabili combattere con tutte le forze la Città per Març, per Terra; alcunis accoflatono co' Nauili, coperri di pelle di Boui, perche gl'incendi non gl'offendessenzi legate le scale all'antenne procuratono, che
li semissere per falirete disposti i Sacttatori per ogni luogo, sionatono le
trombe, e inuitatono i tamburi il valore latino all'Impresa. Rotto il muto molti v'entratono, ma furono da Pisani, confederati co' Greci, i cacciati le Scale giouarono assi, perche cò quelle ascessero i Scolati, e percosseto i Greci; il maggior danno dell'infelies città in su porrato da
Veneti col Fuoco; perche attaccato in alcune Case, con notabile accrefeimento si dissonate properti con la controla Cole di Blachernassino al Monassero il conseguente di Deutero.

L'Imperatore, che fino allora hauca penfato alla fuga: e che autilito dormina nella piggitta, no pote più refliftere a quelle fiame, che co fuoi splendori li rinfaccianano le caligini della sua negligenza; onde acceso di sdegno raunò il fiore della Nobiltà Bisantina, per inuadere gl'assalitori;quali vedendo quella refliftenza improuifa,mentre credeuano,che la Greca Virtù sepellita si fosse, e non douesse sorgere così facilmente, s'vnirono all'Esercito Francese, per potere con forze maggiori reslistere, etrionfare degl'Inimici, che pareano nelle cadute gloriosi. Alessio pulladimeuo, come li riuscisse di vilissima paglia quel Fuoco, che gl'hauea accesa la mente, all'improuiso diuenne ghiaccio, e senza combattere, & oprare cosaalcuna degna di Principe, fuggi a Debelto alle cinque ore della Notte, quasi vergognandosi, che lo vedesse il Sole a commet. tere rissolutione, più propria de fanciulli, che di Personaggio reale; trasportò con lui dieci mila monete d'Oro, e i regi orna menti, carichi di gemme pretiofe,e di gioie: & alcuni de fuoi più Congionti. Huomo nato per la villa, non pe'l Regno:per coltinare l'Orto, non per gouernare l'-Oriente. Mite, e benigno con tutti fuor che col Fratello; perche a niuno fece cauare gl'occhi, ne mutilare le membra fuor che ad'Ifaac per ambitione di regnare, Piaceuole nel discorrere, purche non se li parlasse di guerra, perche l'abborriua; ascoltaua volontieri ogn'vno, e li conferiua gratie, e fauori: solo Isaac suenturato diuenne appresso di lui ; l'essere Cesare, li rouinò la cesarie, che sù costretto atagliarsi; l'essere luce dell'-Oriente, li causò ofeure tenebre alla prefenza dell'ambitione. Resse l'-Imperio otto anni, tre mesi, dieci giorni, più auuenturato, se fosse stato retto dall'altrui mano, perche non farebbe caduto negl'errori commcfli.

tol kuno, & ardori la tidufeto a al vna Reggia d'Abiffo, mai più Coffanria poli pati incendi pali, benche tutta ardelle nelle feeleraggini, & timputta i e-poco vi mancò, che non diuentife cenere, e la Reggia dell'Vniuene i i amgiaffe in fitmo . A quefto s'aggionfe la folleuxtione del vecchio Alefio : quale di nuouo tento d'effere Imperatore anco fra 'le ruinie » editriflo lendere approfilmato alle finamme, poco importando il di vedete ogni cofa fofforpa , putch egli atuanzaffe ogni vno nelle grandèzze; adiali com ardre Adrianopoli; fe bene coftretto a ritorna readidictro con poco onore dal valotte del Marche (Bonifacio, a cui promife l'Imperatore quindectientima a d'Oro per detta Imprefa.

L'efforsioni , che faccano gl'imperatori delle ricchezze da Templi. che tante volce effendo state preservate dall'invasione de Barbari, allora non poteano elentarfi dalla rapacità de propri Principi: benche fosse sculabile l'apparenza, di voler sodisfar'a gl'obblighi contratti co'Latini: fuscitarono molto tumulto nella plebe, che più religiosa de medesimis arthò a fauore delle Cafe di Dio, e tumultuò apertamente, con rifolutione di lasciarsi più tosto toglicre il Cuore dal petro, che di permettereiche involate fossero le restanti suppellettili fagre: e s'accrebbe in modo tale la commotione, che fù astretto Isage a chiamage a se il Marchese di Monferrato; acciò all'ora terza di Notte ampicinato si fusse alla Città, choglifiaurebbe spalancata la porta contigua. Non poteperò l'accordato riuscire così segreto, che non lo penetrasse Alesso Disca, del regio fangue, appellaro Murrzuflo, dalle fopraciplid congiome; quale hauendo congregate moltégentimentre i Latifii doneano effere introdotti; egli vicì a combatterli vicinoa Pietra forana ma caduto da Cauallo, e. non foutientto da fuoi, non potè colle generofità del fuo Cuore oprare ciò; che bramaua, non foto pe'ibeneficir commune, ma per i profitti proprjafferrando l'imperio cuobroccio e un servicio enla c

Il popolo annoiazo dal gonomo de due Cefan; chenon opravano per vinfoto, anzi denneggiavano per molti, ricorfe nel gran Tempio, oue? Seriava, eg l'altri Ordini Edelefattici, efeculait fi ratmanono per eleggene variatro Cefare; perando que he la Sorte van volta flaticata di follomare al Trono Huomini così l'elerari, e da nulla, gl'haustife antepoffó Soggetto degno di quell'onore. Molti futono d'opinione, che fi togliefe fa flatto l'Impefià del pl'Arigeli, o he ino la fospanà defitodire, e che festife gladife additori; ma ellegado pieno diratire Sactivil Trono; e di miolec punte lo Seerie, e chi piagana chi fo maneggiava, riculatono quella Dignità i Nobili, e fi videre a dispetto dell'ambitione umiliati ripetandanti, e dispreziat vina Corona, che per l'addietto fi firmaua, più rifiplendente di quella del Sole In fine dopo tre giorni cade l'elettione fopra Nicolò Canabo, beriolic contre fia voglia, giguine d'anni, Scinefore al Comando.

Duc

Due gran mali riduslero a givitimi estremi gl'imperatori infelici, el? Imperio stesso ad'irremediabili suenture s per i quali sdegnato Iddio. quale vide così derurpata la regia gradezza, che con tanta liberalità gl' hauca restituita, di nuono glie la leuò, non potendo lauare le loro lagrime le macchie impresse al loro onore : ne rimediare alle machine ordite alla loro Vita. Isaac dinentto Cesare, ritornò di nuono alle siperstitioni, e abbandonato il culto del vero Dio, sperana nelle predittioni de gl'auguri, e malefici; quali li prediffero, ch'haurebbe acquiftata la vifta; non auucdendosi l'infelice soprastarli allora la perdira della Vita; gl'affirmarono che farebbe diuenuto Signore del Mondo tutto abbracciando i due distanti confini dell'Universo, Oriente, & Occidente; non rimediando in tanto a difordini, che ogni giorno nasceuano, nè riguardando all'occaso, che preparana la dinina Giustitia al suo viuere.

Per l'esortationi di questi sece trasportate il porco Calidonio dall'Ippico al reale Palagio; cofa poteffe sperare da vn' Animale immondo. solo Huomini anuezzi alle fozzure del fango poterono infinuarli. Permife, che'l Simolacro di Minerua, collocato vicino alla colonna di Costantino, fi riducesse in pezzi;non accorgendosi, estere sopramodo desiderabile l'vnione della gran Dea del sapere, e che quei fragmenti non poteano gaerary materzadi

partorirli intiera prudenza.

- Aleffio, che collocato nel Solio con fauore così grande del Cielo, & affiftenza di Dio, douca far scorgere a popoli, ch'egli riconosceua i dinini fauori,nè meno riconobbe le stesso; anzi seordatosi d'essere Principe, s'immerfe in operationi viliffime . Pratticaua co'plebei : entrana con quelli nell'Ofterie, come entraffe in Corte : s'applicaua all'ybriachezze, e folo fi ftimana maggiore de Compagni, quando più di quelli reftana sopito dal Vino: del rimanente era in ogni cosa inferiore. Attendena a giuochi de Dadi,e Carte,e più s'intendeua di ben maneggiarle, che non facea lo Scettro. Alle volte scherzando con persone infami, li leuauano la Corona di Capo,e li ponenano in luogo di quella i piedi; e in ciò fi dimostrauano Principi, perche non ostenzana il suo Principe granizzalenna degna di Real fasto; onde iddio, che ne Regrama la Vittu, e non il Vitio, castigò istioi errori con toglierli Regno. . Herri Thomas

Dender the O. IX.A. NICOLO CANABO

Criflo. 1203. Nicet. in Cren. Baptift

PIR O' Ifaac il vecchio mentre Nicolò Canabofii affunto al Trono. Murtzuffo, che lo bramaua, benche fconolto, e lacero, fi ferui d'ingano, per roglierlo al credulo Aleffio, e farlo poscia cadere in sua persona; Finfe, che malti della plebe, vniti co'fuoi Cogionti, fi tratteneffero alla porta della Reggia per veciderlo, eper fagrificarlo al loro fdegno; immerireuole giudicadolo

del Comando, é andò in tempo di Notte a residerlo di ciò aunisato; vergognandosi alla presenza del Sole di tentare attione si detestanda. Intimorito Alessio, permise d'essere coperto colla veste del traditore, temendo non lo vedeffero i folleuati, e l'vecideffero po folasciò condurre al fijo Padiglione .. Il fagace Murtzuflo, vedendofi alquanto dilungato da gl'altri, cinfecon lunga catena i piedi, e le membra del fuenturato Imperatore, e lo tinchiufe in angulta prigione; dopohaner chiufe alla. compationellorecchie, e prestato adito barbaro all'ingratitudine nel to Chore be in the a standard manufacture of a first destroy only

Saputofi'l cafo gode l'incoffante plebetlelle milerie d'Alefsia. che poco inanzi hatica così ardentemente bramato di follettare ; e gridò Murtzuflo Imperatore, hauendo eglishi gia pigliate l'Imperiali Infegne, con infegnamento roppo verd di repentine cadute a ciechi Mortali, ch'aspirano alle grandezze wi Nicolò Canabo, che ancora si ritrouava nel Tempio, non potè da luogo sì sagro effere difeso; perche fu all'improbilo prefo da gl'Alabardieri , ne posto in cateere ; cessando il fanore di quell'aura popolare in momenti, ... che poco inanzi , quali gradito Zefiro spirando al suo volto tanto fauorito l'hauca. Carcerato per effere Imperatore, benche sforzato a non ricufare l'Imperio. Grand'esempio alle posterità venture desbenturati fuecessi de Dominanti; ea coloro , che non s'ainedono , che la Monarchia ben spesso si connette in Naumachia di Sangue reale : e che i posti più solleuati de gl'aleri, fono più fottoposti alle misorie. gall tillsog in leggadd reigen dan leggin i opilye leggin i dagal adal de leggin i Mahamoldy, letti analas sa sa sa da a raa leggin i opilye i opil

#### A L E S S I O IV. Duca, detto Murtzuflo. 5.V a tooch committee of the characteristics of the



E con quella facilità, che otterine la Monarchia Murt- Anni di zuflo, conferrata l'haueffe, non haurebbe mirato l'ini de l'entre l' tempo assieme coll'Imperio la Vita; non permetten-do il Cielo, che fiano lunghi i sonni de traditori, ne le

veglie de traditi.

Non potendo prouedere a gl'imminenti bisogni dell'Imperio, per mancanza di dinato, condannò a tormenti coloro, che intempo de gl'Imperatori Angeli erano i più fauoriti : e ne' cauò dalle loro mani rilenanti fumme ; stimando meglio gl'infelici , esfere poueri, che tormentati : e più vtile donare le monete alla forza, che alle manette le membra. , or, they stable ... they det at the man all

Tentò d'incenerire l'Armara Vénera ; hauendo émpiti di folfo, pece, e d'altri bitimi sedeci Vascelli, da quali doucasi procurare il concertato incendio con annicinarii a gl'altri; ma i Veneti allora preuededo il pericolo, co velocità addietro fi ritirarono, e'l Tirano inuentore reftò confuso. Procurà poscia d'ottenere la pace, promettendo a Collegati dinari, e vettouaglie per la speditione di Terra fanta; ma hebbe risposta dal Doge Dandolo, che allora sarebbe creduto desideroso di quiere , che liberato hauesse dall' inquietudini l' innocente Alesso ; eche sarebbe prestata sicura fede a suoi detti : le Alestio gl'hatiette confirmate don sue parole . Ingelosì talmente quetta risposta Muttzusto l'empio, che dopo hauer dato due volte, il veneno ad Alesho . non s'arroisi di diuenire Carnefice dello steffor. e di strangolarlo col laccio a xcon che lasciò nella Morte d'Alessio fingolare atteffato a policri delle terrene incoffanze a hauendo imperato l'infelice folo mefi fei, e giorni otto . Filofadio, Suocero di Murrzuflo ; gl' era di continuo motiuo ad'oprar male ; onde congionte affieme due volontaismaluagie ... diuenneto pellime . Nonfi fapea da chi guardarfi peffendo perniciofa alla falute, e alle Softanze la luce di tutti due ; i e opure bifognatia. che ricorreffero a queste facali fiamme i Cittadini, per incenerits . Amandolo fuifceratamente Murtzuflo, lo folletò alla carica di Sommo Cancelliero, e Segretario, prinandone fenza niuna ragione Niceta. Coniate . Riusci Filosalio così superbo nell'amministratione dell'ottenuto vfficio, che si fingeua stroppiato ne' piedi dalle gotte, per non sedere in vguaglianza de gl'altri : e persuadeua di non poter caminare, perche altri non l'auuanzassero nel sospirato camino.

Víci contro Baldonino il Tiranno, per impedirii lacco; che daua a luoghi vicini a Filca ; e se bene all' improuiso lo giunse , non manco a Boldouino il coraggio ; perche ruppe con ardire i fuot; appena condottoli in faluo Murtzuflo . Allora fù abbandonato datutti : e ciò che più importa, dalla gran Madre di Dio; perche rimale in mano de gl' Inimici la fagra Imagine della Vergine, che folcano feco condurre nelle loro fpeditioni gl'Imperatori Greci . In cauto s'approffimarono le Naui de Collegati alle mura pronedure di scale, e d'ogni sorte d'Armi, per abbattere i difensori. Diedero due affalti , e ogni volta restarono ributtati i Latini; in fine due valorosi Soldati de medesimi, desiderosi di vincere, infegnatono ancora a gl'altri la ftrada delle vittorie ; poiche precipitandosi dalle scale, ch'erano contigue a Petrio, secero fuggire i Soldati deputati alla custodia del luogo , e l'occuparono , feguitati poscia con molta generosità da gl'altri . În tanto vn tal Pietro di statura gigante, co'sforzi del proprio valore 15 . 3

valores aprì la porta, per cui introdusse le genti de Collegati nella Città, & il timore nel petto de Greci, che senza combattere s'alie-

narono dalle trincee.

Entrati i Latini, corsero senza ressistenza alcuna per la Città, e secero tanto danno, che dopo essere stata deputata Metropoli de Cesari dal gran Costantino, non n'esperimentò vn simile. Riceuè ferite talinelle Softanze, nell'onore, e ne gl' Edifici, che le Spade tutte Orientali , & Occidentali vnite affieme non poteano più barbaramente colpirla. Il Fuoco distrusse quanto riguarda verso l'Oriente dal Monasterio Euergete sino alle Case Drungarie, e ciò che giace alla sponda del Mare . Le mani de Soldati si multiplicarono, come quelle di Briarco, impiegandofi nelle ruine, e ne' furti . Spogliarono il Padiglione dorato dell'Imperatore, nel quale si conseruauano i Tesori, e gl'addobbi pretiosi della Monarchia, e ne' vestirono la loro auidità; s'adirauano contro i poueri , perche adorauano folo l'Oro de ricchi ; fe bene la mendicità era felice in tempo, che feruiuano di calamità le ricchezze. Nelle Case del Signore si commisero rapine tali , che ne' commiserò l'empietà il Clero, e andò processionalmente contro a Latini colle Sagre Imagini di Dio, della Vergine, e de Santi, pregandoli , che per i meriti de Capi principali della Cristianità , hanessero perdonato alla rinerita Metropoli della Fede in Oriente, e hanessero ossequiari i Santuari, le suppelletili de quali erano patrimonio di Dio . Ma chi'l crederebbe ? Quei gemiti così pietofi, & amari, gli accesero maggiormente allo sdegno, e quelle lagrime furono stimoli alla vendetta . Entrarono nelle Bassliche , rubbarone i fagri Calici, strapparono i Diademi di Capo, e gli anelli di dito alle venerabili Imagini , e fino contro la celeste Mensa freneticarono', gettando a Terra il venerabile Pane , per furarne l'Argento , che lo conteneua . Calpestarono co'piedi le Reliquie de Santi : e più crudeli de laureati Carnefici di Roma antica inquietarono il ripofo de Martiri fino sù gl'Altari, che li feruiuano di pierola tomba. Efercitarono disonestà tali, che s'arrossifce l'inchiostro, benche oscuro, nel raccontarle. Era graue male nelle Donne l'essere Vergini, perche solo s'amauano le corrotte, e l'effere Serue del Signore ne' Chiostri, serui di scorno maggiore a quell'infelici ancelle, e di pascolo delitioso alla sensualità de Soldati. I stupri con stupore d'ognvno, e senza riguardo si commetteuano, le fornicationi mai forniuano, gl'adulteri sempre adulti, i sacrilegi sagrifici dell'impurità,& ogni enormità norma dell'operare. Che più haurebbe fatto vn'infedele Efercito ad'vna Città, Capo del Cristianesimo nell'-Oriete: Gl'Arriania Cattolici: Bisogna quì cofessare, che ciò permetesse

lddio, per purgare quella (celerata Babilonia da tanti errori. Che'l Ciclono'g'! Animi di persone si pie inspirasse l'empietà, per correggerla. Che preuertisse la Sanitià de Latini, in altre occasioni esperimentata sì umile, perche Bisantio era dittenuto nido d'errori, e nudo d'ogni Bontàse che permettesse! Ripapazzo de Santi, per etuditione de peccatori.

Murtzuflo in tanto, vedendo precluía ogni firada alla fua faluezza; se non abbacciaua quella della fuga, montato sopra picciola barchetta; fuggì, seco conducendo Eufrosina, Moglie dell'Imperator Alessino, sua-Figlinola Eudosia, del di cui Amore era pazzamente acceso; non estinguendo l'impute siamme della sua libidine le lagrime abbondanti de. Cittadini, che in quei suentrati tempi versauano; nè hauea altra consolitation in tante sciagure, che di stringere Venere nel suo seno, d'usenuto

Marte sfortunato della fua Patria.

Diufa la preda, che farà per tutte l'Età memorabile in quantità, e ricchezza, e deteltabile per la crudelia; benche alcuni principali frà Collegati folfero di parree, che fi doueffe diffruggere quella Città, fi determinò confernarla, e d'eleggere vn'Imperatore Latino, che apportaffe
più quiete alla Monarchia, e tranquillità maggiore a popoli. Allora fi
vide a campeggiate grande moderatione nel Dandolo, che rifiutò quell'
augusto onore; quale cerro caduto farebbe in sina persona, s'egliprestato
hauesse l'affenti; mentre di dodeci Voti, che doueano eleggere, ven 'erano sei Venetiani. Conobbe collochio perspicace della sua menre il sauio
Principe, che vn Principato così rimoto dalla Patria, haurebbe ricceuto
no cocorrenza d'assaini minici languidi foccori si per la lontananza e che
l'esse attorniato da Stati barbari haurebbe causato secoli di ferro alla,
sua Republica per assistenti., in vece d'apportanti quelli dell'Oro con sì
nobili acquisti.

Peruenne adunque l'Imperio a Baldouino, perche preuenne il Dandolo ogn'altro motiuo di contradittione, e lo rigettò, acciò fossero gettati i fondamenti delle sue grandezze. Non condescese al Marchese di Monferrato; perche, effendo Principe molto potente, Patrone di molte Città in Lombardia, e contiguo a Stati Veneti, haurebbe potuto in molte occasioni molestarli sapendosi molto bene, che i gran Principi confinanti, se norrassorbiscono, come il Mare, i Stati vicini coll'inondatione delle forze, lo fanno almeno tacitamente, a guisa di quell'Acque, che se bene paiono morte, vanno rodendo per di sotto il terreno, facendolo infenfibilmente precipitare. S'aggionge, che Baldouino hauca innestate di pietà le viscere, & altre condicioni degne d'un vero Cesare: non hauca più che trenta due anni, quando principiò a regnare e stimaua il Dandolo quasi Padre, approfittandosi sauiamente de suoi configli. Ritronandosi in questo Stato l'infelice Città, contesero dell'Imperio Teodoro Lascari, e Teodoro Duca; e pure lo vedeano affatto perduto. Eleffero

Eleffero il Tempio per arringo della contesa ; in cui'l Clero stabilì a fanore del Lascari. Egli però in fine conobbe, ch'era soma infelicità l'esfere Principe, hauendo gl'inimici occupato da ogni parte il Principato; onde non volle ritenere l'Insegne, ch'erano cuidente indicio a gl'ambitiofi delle cadute.

Auanti l'elettione dell'Imperatore si patulda Collegati, che l'eletto fosse Signore della quarta parte di Costantinopoli, e li sossero assegnati per abitatione i reali Palagi di Bocalione, e di Blacherna; onde l'altre parti fi dinifero frà Veneti, e Signori Francesi; toccando al Doge Veneto la Signoria d'una quarta parte, e meza del Bifantino Imperio, oltre l'Ifole dell'Arcipelago, alle quali fu aggionta l'Isola famosa di Creta, comprata da Veneti a rigorofo prezzo dal Marchefe di Monferrato; restò ancora decorato del titolo di Dispoto: onore di molta stima in quei tempi . L'altre dinissioni si fecero nel modo seguente . Fù dichiarato Rè di Tessalonica il Marchese, e Gottifredo, Vescouo di Tricaso, Duce d'Atene, e Principe d'Acaia . Il Clero, il quale si risteruò l'autorità d'eleggere il Parriarca, elesse Tomaso Morosino, che in Roma restò confirmato da. Innocentio III, Sommo Pontefice, quale coronò Baldouino col Cefareo Anni Diadema; il che accadè nell'anno mille ducento quatro, nel mese di 1201 Maggio.

In canto presero i Latini'l scelerato Murtzuflo ; quale condotto in. Costantinopoli fù precipitato da altissima Torre, situata nel Tauro; terminando l'Imperio rubbato con crudelissima Morte, come cominciato l'hauea con quella dell'innocente Alessio; non hauendo imperato che mesi due, e sedeci giorni Quì possono i maluagi conoscere, che gl'errori, quali ancora in occulto si commettono, dall'occulata Giustitia di Dio si puniscono, quando si scorgono maturati, e che, se resta per qualche giorno differito il castigo, non è dimenticanza di Dio punitore, ma motiuo di più rigorofo flagello. XI.

## BALDOVINO I. Conte di Fiandra.



Imperio di Baldouino, che certo hebbe la direttione da Dio, esperimentò agitationi così grandi de gl'Huomi- di Chr. ni, che meglio per lui faria stato, hauerlo mirato lonta- 1204. no, che maneggiato vicino. Quella Sorte, che colla mano di canti gloriofi Electori glie lo diede , non fù in ciut forte nel mantenerlo. Lo godè poco, e travagliò affaise via. fino gli Amici più cari li conturbarono il possesso con

gravi molestie. Il primo a mancarli di fedeltà parue il Marchese di Mo- Baptifl. ferrato, perch'egli prima stimò Baldouino insedele; si lasciò persuadere, Egiat. che volesse Baldouino furarli la Regia di Tessalonica, che gli era coccara:

eche mon voleffe cól fopportare l'Imperio di tanti Principati, dimbuiti re la grandezza del fuo, e fi confirmò nella concepita opinione nel veder re, che Baldouino s'auniò a quella parte; ond'egli, che l'accompagnana per le Prouincie d'Oriente, arritiato a Moffihopoli, ritomo àddietro: e degnato occupi Didimotico, & altre Città della Tracia, che furono fortificate da Baldotino. Solo Oreftiade reftò intarta per la valoro di difefa de Cittadini. Impofe tributi a popoli, e raunò molti Soldati, che volonieri lo feguitarono, per vedere in vu fubito cadente l'Imperio Latino, ch'era così di repente riflorto; per maggior mone cecitati, diede l'abito; d'ittodo d'imperatore d'Oriente a Manuele, prinogenito di Maria Vughera, fua Moglie, prima maritata ad l'Iaca Angelo, e poficia da fui feffo (pofata. Nulla dimteno entitato il Marchele in Jefalonica, dopo haueria vifitata Baldouino: e bauendo refitinito Didimotico, fi pacificò coll'imperatore, e depofe quelle gelofie, che s'erano connertiti en l'ottoco così minacciolo.

Il primo ingresso del Marchese in Tessalonica parue di Padre benigno, ma inuaghitofi delle ricchezze de popoli ; li spogliò delle più pretiole Softanze: e molti condanno in dinari, non hauendo altro errore. commesso, che d'hauere assierne annesse molte ricchezze. Diede a suoi Caualieri l'abitationi più cospicue della Città, piangendo in vano le perdite de capitali tanto pretiofri Cittadini, che non lapeano a chi ricorrere per Giuftitia. Lafciò la Moglie Maria commolta Soldatefca a cuftodire Tessalonica, mentr'egli senza freno alcuno si diede alle rapine, & al facco delle Città cofinati, che furdno Serre, Berroe,e Tepe della Teffaglia, e'scorse per la Grecia, e Morea, non come pietoso Principe, ma come Tiranno. I Greci l'esorratiano a gl'acquisti, godendo di far rouinaro l'imperio Latino con modo così piaceuole, e apportandoli piaghe, che pareuan gustose I Macedoni, i Tessali, e Traci riconobbero per Imperatore il Figliuolo di Maria, acciò colla multiplicità de Dominanti li fosse la grandezza mancata. Scaro Leone vicino a Termopila l'affalì, ma fi penti dell'ardire : non potendo contraftare l'ardore veemente del suo valore.

Seguitò gl'acquisti nella Bebria il Marchele, impatronendosi d'Attica,e della forte Rocca di quella Città, come dell'Islola famosa di Negroponte, appellata da gl'antichi Euboea. Vinta Tobe, & Atene con celerità indicibile peruenne nell'Islamo, & acquistò Corinto, Città la più vbertosa di quel gran tratto; cedendoli senza contrasso alcuno Argo, Licaonia, Acaia, Pile, e Modone; tha molto fudò nella preda d'Acrocorinto,
e Nauplio, che solo potè ottenere con lungo, e difficile assedio così l'Imperio de Latini patera, che a vele gonsie corresse per stabilire a formezza, qual perpetua, ne gl'Orientalia, & Occidentali passis, basendo allora determinato Baldouno di fare l'Impresa di Nicea, e di Prusa, quale

douca affatto stabilirlo; già che opraua il Marchese con tanto valore nelle sue parti; benche non tanto hauesse riguardo a nuoui Comandi, che

a maggiori ricchezzo.

Si ferul Baldouino ancora dell'opra d'Enrico, suo Fratello, e di Pictro Plancio per accelorate i trionsi. En rico per une me sino del Addramitio, passindo le si trettezze del Monte Ida, soggiogando ogni cosa coll'assistenza del Troiani i Atmeni. Combatte con valore contro Teodoro di Fladelsa, del quale suppe in momenti la Fanteria, quassi diuento ruspe di costanza i si suo petro parendo, che la Fortuna godesse delle sue palenere Pietro andato da Pega a Lopadio, senza contrasto alcuno s' impatroni di quell'ampla Regione, riportando giloriosa vittoria di Teodoro Lascari, che curca Pemanino se gl'era opposto. Solo i popoli di Prusa ricustarono di Vassallaggio, considati nella fortezza del luego, onde i Latini dopo l' primo assalla, per non perdere inutilmente il tempo, si partirono.

Ora chi fi perfuaderebbe : che inforgeffero da lieui caufe le mine dell'acquiftato Imperio : e che cominciasse a languire nella prima comparía nel Teatro del Mondo ? Viueua allora nel Monte Emp yn certo Giorche fortificato dal fito inespugnabile del luogo, e molto più dall'afferto de popoli,non temeua alcuno,e fignoreggiana la Missaye mentre gl'interessi dell'Oriente mutauano faccia, cadendo in poter de Latini,egli facea vna permanenza ficura, e miraua di lontano l'incoftanze della Fortuna Intendendo l'elettione di Baldouino in Bifantio, vi spedi Ambasciatori, per congratularsi della Dignità Augusta; quali non furono ammessi come Oratori di Principe, ma come Sudditi tributari, & ordinari. Notò lo sprezzo Gio: e spezzò la fune sottile della riuerenza douuta : non mancando di farsi conoscere Rècolle forze, già che le parole de suoi Legati non lo poterono ottenere. A lui s'aggionsero molti mal contenti del Dominio Latino, che efibirono fe stelli, per distruggerlo: e l'elortarono a non tralasciare di farlo; anzi, affistiti da Blachi, solleuarono la Macedonia, e la Tracia, che soleano riconoscersi come principali membra della Monarchia; fecero gran ftrage in Didimotico, e fugaro. no i difenfori d'Orestiade, aspirando a danni maggiori. Non mancò Baldouino di riparate le perdite, mandando contro le ribellate Città formidabile Elercito, quale all'apparire che fece, ottenne Bizia, e Zurulo, s'impatroni d'Arcadiopolo hauendo fatta crudele vecisione de poueri Cittadini, perche atdirono di reflisterli; come che il desiderio di libertà non liberiogn'vno dalla colpa di contumace; ma perche i Blachi, vnitico' Sciti fcorreano intorno Adrianopoli, non fi progredirono i trionfi.

Nel mefe di Marzo vici personalmente in Campagna Baldouino, acceompagnato da Doloico, Conte di Bles, e da Enrico Dandolo, Principe Veneto, esta di Sandolo, Principe Veneto, esta valoro se Squadre:

e volle, che'l primo tentato drizzato fosse all'acquisto d'Adrianopoli, che cinfe di fortiffimo affedio . Mandò Gier humerofe compagnie de Sciti, per interrompere a Latini i progressi; questi valorosamente infeguendoli li fcacciarono ; ma la feconda volta autranzandoficon poca. prudenza in luoghi stretti, e montuofi, incontrarono i Scitt imbolcati quali con formo ardire li combatterono e con molto fangue li vinfero. potendo quelli appena girarsi per la difficoltà del firo, estanchezza della militia, che per molte miglia gl'hauca infeguiti. I inspati a ib orol-

Mori I Conte di Bles, e l'infelice Baldouino reffatoprigione fu sutto di catene coperto, e mandato a Missa, e di posa Ternobo. Il Dandolo, ch? era nella rettoguardia, e che se bene trematia per la vecchiala, non temeua l'altrui giouentu, intefa la rotta infelice de fuoi, ritiroffi a gl'alloggiamenti, e policia in Coltantinopoli, oue per la rottura degl'intestini morì. Principe, alla di cui generofità fi conuenne maggior Principato, e alla di cui prudenza s'ascrisse operato sì arduo, e l'acquisto fortunato d'vn'-Imperiosi grande; e le l'impresa fosse stata tentata nel siore de gl'anni fuoi, haurebbe vantata più permanenza, e gloria maggiore; Ciò accade a quindeci d'Aprile, infaulto giorno al faltigio del nuono Imperio.

Il vittoriolo Gio: non tralasciando di segnire la Fortuna, che tanto lo prosperana, lasciata in abbandono la Tracia, che per le ferite languina. con taccia del valore Latino, fi trasporto in Testalonica . L'empito primiero verso contro Serra, doue i Latini combatterono con coraggio, e. particolarmente quelli, che custodiuano la Roccasmà l'asturo Duce hauendo circondato ogni luogo, acciò niuno potesse aunifare il Marchese, ch'era nel Peloponenfo occupato, costrinse ancora la Rocca alla resaje condotti i Soldati, che da quella vscirone, a confini dell' Vigheria conforme i patti : lasciò la Città bersaglio del ferro, e del Fuoco.

Il Marchefe, vdita la Morte del Conte di Bles, e la prigionia dell'Imperatore, ritornò in Teffalonica, effendo ritornata quella Città all'ubbidienza della Moglie, ch'era flata sforzata a foggire per la folleuatione di moltiribelli. Piale raccidete funcito, e s'accinte alla vedetta de gl'Inimici. Inuiò intanto nell'Alemagna l'infelice Imperatore Alessio colla Moglic Eufrolina, che s'era appreffo lui ricourato, per esser libero d'ogni

pensiero, e tenere più lontani che potesse i Capi de tradimenti.

Enrico, Fratello di Baldouino, e Marino eletto in luogo del Doge. Dandolo, affalirono i luoghi ribellati della Tracia, e vi viarono molte crudeltà. Poneri popoli i dinenuti scopo d'immense calamità, e costretti colla mutatione de Principi a crudeliffimi aggrauj: colpiti, non perche commettessero falli, ma perche non fallissero i tratti dell'altrui ambitione. I Veneti colle loro Naui s'aunicinarono a Gallipoli, e Panio. Enrico, lafeiato Adrianopoli, andò in Apro, e vocife gl'abitatori : come che non potessero rinstire gloriose le di lui vittorie, che col fangue de vinti. Affediò

Affediò Oreftiade, e certo, fe l'espugnaua, toglieua alla Misia il più valido propugnacolo : ma la Città , chera force , e di dupplicate fossenunita; a refisse così bene, che disperati i Latini partirono; hauendo per loro sitetura perso in quell'assedio il valoroso Pietro Piacio, che co pietra sin'l Capo colpito, dopo hauer mostrato segni di molta generossa; chiufe gl'occhi alla Morte, per apristi appresso utte le posterità alla gioria-

Attendeuano i Latini altri foccotfi di Costantinopoli; ma perche la peste cominciò ad'assalire quei pochi, ch'erano restati superstiti, quasi. non fosse sufficiente l'inimico ferro a distruggerli, essendo da ogni parte angustiati, si ritirarono a Panfilo, oue i Soldati si solleuarono dalle fatiche, eattefero alquanto alla quiete. Fatti poscia nuoui preparamenti per la guerra, lasciata Orestiade, tentarono l'espugnatione di Didimotico, e preparati gl'Arieti, e quanto bisognaua per batterla, il Cielo innorridito per le crudeltà folite vsarsi da Latini, prese la protettione di quei miseri Cittadini, & estinse coll'Acque, che piouerono, le fiamme aunapati del loro (degno. Diluuiò così precipito saméte la pioggia, che'l fiume Euro, benche picciolo, inondò le vicine Campagne, trasportando seco Huomini, Padiglioni, e Caualli; così impararono ad'effere più miti, metre videro che in pena dellangue che co tanta crudeltà spargeuano, per ogget. to di solo sdegno, riceucano dall'Acque la Morte; e fù fauore del Cielo, che in tepo di giorno cadessero le pioggie, perche se ciò di Notte auueniua, si celebrauano più funerali, e s'accresceano colla multitudine de somerfi le calamità. În tal guifa terminò quell'affedio, fenza però hauer fine le calamità de Greci; perche liberandosi dalle Spade Latine, erano dalle proprie trafittise l'ambitione, che regnaua in molti di loro di dominare, li costringeua a seruire.

Maurozome Manuele, côfidato nell'affifenze di Caicofroe, Soldano d'Iconio, non mancò afpirare all'Imperiale Dignità, mali mancò la pietà verfo i Sudditi, fregto principale de Comandanti; perche faccomeffe tutto il tratto del Meandro, e prima imparò a diffruggere i popoli, che a comandarti. Il Lafeari famno fo pre le parentelle, e illufte pel proprio valore, fù dalle Città Orientali gridato Imperatore. Daund Comneno coll'Efercito de Palagoni, e e de gl'abitatori d'Eraclea Pontica pretefe fimile dominio fopra molte Città; ma scherzò la Fortuna seco; e l'ambitione del Lascari non potendo sopportare le grandezze di Dauid, ne delle di Maurozome, gl'inslutò, e li vinse; così precipiratono da se steffe quelle Montagne, che parcano inacessibili, restando stàmolte stragi la funerbia atterrata.

Intanto Giouanni Mifo, non contento della prigionia dell'Imperatore, e di tanti nobili acquifti , nella ritiratezza de Latini Vel da propri contorni ; pigliò Filipopoh , lo diffruste affatto, e rendè vittime fagrificate al ferro de suoi Soldati i Cittadini , Bbb eccettuati

éccettuati al cuni pochi, ch'hebbeto Sorte di fuggire, altri de quali fi ritiratono apprefio l'Lafcari nelle Città Orientali, altri ad'Oreftiade, & altri à Didimotico. Non pago di ciò, perche gl'erano troppo care le ruine de Latini, quali appellaua perfidi, leggieri, e ingannatori, mandò Squadre numerole de Sciti ad'afalire Ratinopoli, & altre ad affalire Rufio. Si circoqua ai naufo Teto, valoro lo Capitano, che vici con grand'ardire, & affali i Sciti; ma quefti imbolosti, nel ritorno, che fece alla Città, bo pigliarono in mezo, di modo che teflò afficme co' fioi diffrutto dalla multirudine, e corrispofe al fuo nome il Sepolero ottenuto.

Infiammati dal calore della vittoria affalirono Apro, e lo prefero, viando le folite crudeltà co'Cittadini; s'auuanzarono, e fugato Teodro Brancon altri, che andauano ad Orefiiade, efipguarono Redefto al Mare, peruennero a Perinto, indi a Daonioue finalmente Arcadiopoli Micena, e Zurulo reflazono oppreffi dal loro futore. Atita efiperimentò miferie maggiori; pouche entratiui alcuni Sciti; per rifecuotere i dimari, che conuenuti haucano co'Cittadini, per non effere oltraggiati, in tempo di Notte colle funitivarono dalle muta altri Soldati, che prefero l'infelice Città, se oppreffero ipopoli con crudeltà rale, che furono filmati rei di Motte fino i Bambini inculla, che fuechiauano col latte i primi alimenti di Vita. Solo Bizia, e Selibria, quafi Fenici di quel fecolo ferreo, fi conferuatono intatte, perche l'Itto inef-

pugnabil le refe, non il foro valore, nè la pierà de Scri.

Girò altroue il piede il fanguinario Giouanni, e giurò di rendere. disabitata la Tracia,e di ridurla funesto Sepolero de morti : e per queito fine affediò Didimotico . Lo lufingarono molto tempo i Cittadini, procurando d'adolcire vn sdegno si grande ; ma vedendo drizzate le Scale, neal pianto delle sue lagrime ammolito il Tiranno, si difefero con coraggio, e fecero conoscere al crudele, ch'egli ancora, fi potea vincere : e con gloria lo ributtarono; quale intendendo, che i Latini di Costantinopoli veniuano al loro soccorso, se ne ritornò nella Misia, tutto roslore pe'l sangue versato, ma molto più perche non restò quest' vitimo cimento accompagnato dalle stragi , che come delicato cibo bramana . Pronosticarono all' Oriente questa. grande incursione de Sciti due grandi Eserciti : vno di Cotbi, che vennero dal Settentrione : e l'altro di Cornacchie , che partirono da mezo giorno; quali si videro nella Tracia a guerreggiare assieme, restando vincitori i Corbi, per essere maggiori di numero, e le Cornacchie abbattute.

Non fi può dire in quante parti era diffratto, e diufo l'infelice Impetio d'Oriente, a cui meglio fi couenina il nome d'Occafo. La Tirannide inalborato hauca per ogni luogo Stendardi, nè lapeano oue riuolgeffi i popoli,

Lalam

i pobblici pierche, da per tutto erano apparecchiare Creet, noit per adorarle come faute, ma per adoprarle come Caimfieine. I Rodi haute all fuo Tiramo, chea proportione de fuo finifurato Coloffo, mifurato colla Scure il collo de Citadini. Va Signore Italiano; Aldobrardino cappellaro, occupita il Attalia. Aleffio fignoreggiata Ceneco, Sinobe, e Trapezurite. Baud la Paflagonia, & Eraclea di Ponto. A Danid & Aleffio Fratelli, nati di Manuele, Figliuto de Li Traino Andronco, viò bidimali tratto tutto di Cona, Lacchea della Priga; de altri hoghi intorno al Meindro. Pittla, Nicia, Lidia, Pilomolpi, Smitria, Efefo, erano foggetti a Teodoro LaCara, quale con alcime Naua; aguifa di Corano, depredando ogni cofa, hauta foggiogate altre líole maritime, e pacificació con Cacofico, Soldano di Conio, ecceboura parte dell'imperio a Maurezomé, fig. Succept; nica al Asia del Mindro.

al Marchele Benifacio rifficietta in Teffalonical, e dominiata la Spiagiadel Matesch'è ir à Almico, e la Campagua fertile di Larifia. Vi altro
Toparca ottenetta i emontagne della Teffaglia II. In fomma era
così lacera la Monarchia famofa da Coftantino fondata, che oftentanain
ogni parte Sangueli, fle pullulanano in egni tetreno funchi Ciprefli,
di Tirannie crudeli, ed i ribellioni. Patea ad egn'uno poco ciò, che
igodea il superche afpiratta a maggiori acquiffi, e rotra ogni
confederatione al Camietta di Alfalina il Compagno, ne' fi
penfana ad'altro, che ad'introdute fofpetti ne popoli, tradimentine'
Principi, e turmulti ne' Sudditi, des accompanyo in tradimentine'

Genouefi con cinque Nanilj, e vent iquatro Galee, forto preteffo di marcrantare in Cardia i, ne' diucinacio Patroni, e in vece di comparate merci venderono con fillateria I efele i. Caicofore, Soldano d'Iconio, guerreggio I Attalia i, ma l'Aldobrandino, riceuuto foccorfo di Gipro, dopo rheci giorni d'alfedio, s' forzò il Barbaro a ritomare a Cala delulo. I. Teodoro Lafcari tenò a Dauid Plufade, e haurebbe fatto lo fteflo d'Eracela, fenon hauefic temuro i Latini, co' quali era Datiid collegato, e n'aspertatua foccorfi; quali in fine comparfi, benche mal volontieri la refuttuia I Patrone. Pietro Plancio, famoso per le raccontate vittorie, non hauendo potuto ottenere Pega con preghierace per merito di fue fatiche, l'acquittò auanti morifle con Stratagemij, Ma farebbe troppo lungo voler raccontate la bretti da C Principati, che in quel tempo appena forgenano, che mancauano : e d'un folo Regno quanti regoli fi facessero: che non fapeano ne regolare i popoli, nè reggere se medefinii, con company populativa (2012).

Adramophi Latini in tanto víciti di Costantinopoli posero vicino ad' Adramophi Campo, e collegati con molti Greci, che ancora piangiciano le ferite de Sciti, andazono a rislarcire le Città rottinate da Barbari. Entratine

contrafto: scasciarono da Stenimaco gl'Inimici: poseto di prefidio ad Oroftiade Teodoro Brana: e procurationo al meglio chedi fu permello, apportare antidosi alle riceriuse piaghe : Oor intela la Morte di Baldocolla Scure il collo de Colletari ora con a rostraqui craftala oniu

Mori Baldouno frà tormenti berfaglio Hella più fiera barbarle q Lo tennero i Sciti molto tempo prigione in Tornobo, pulcia diti eftratto li furono tropicati i piedi, come rei di pera, per effere permenuti con canta facilità all'Imperio a recife le mani, forfe, perche thrinfero con troppo decoro lo Scettro, Loprecipiratono in profondiffima valle, che ferni di Campidaglio tormento lo alla lue grandozze douchobbetempo per tre continui giarai, autori fpiraffe, di piangere le proprie calanità con. Eraclito e di radere con Democrito l'humane incoftanze. Dinennero le fue carni pascolo delitioso d'Animali rapaci; benche l'Animo suo generolo, fregiato di gloria immortato riufciffe gloriofo oggetto a gl'Ertii, e a Celari fuccofformeh'hebbero occasioned imitarlo, perion insuperbire a fauori della Fortuna ; e anon perdere la costanza nelle disgratie jo T cost lacera la Monarchia famoi alla Zufantine fondata, che offentauain

Part EoN Ra Inc. O, or Fratello de Baldouino. 2 state 1 1050

ON hebbe Baldouino Fortuna di lafciare la fua poste-11 incoor baldouino instruma di laterare la tua polite-tra i fecini en el Sedio, effendo suntro fenza Figitaoli; onde peruenne l'Importio in fuo Factallo Entites in la crudeka víara da Setti con Baldouino; con eni faria-tiono la fete a trabbiara; éthe cencaine di rouinare i karono la sete arrabbiata, che tencaho di rouingre i L'atini, reftà da gl'Elettoti compianta, e rautivata la Co-

-me or to your in cona in Enticonti hal Fratello, che da Tomafa Morofino nella sublime Chicla della Sapienta restò dell'Imperiale Diadema decorato. Il Marchele di Monferrato li diede Aguele, fua Figliudal, per Moglie, che li portò in Cafa per dote il valfente pretiofo del fuo fedeliffimo omaggio, cosineceffario, per fondamentarli l'Imperio, e nelle nuptiali folennirà della Moglie la findera fua Fede, per meglio stabilitla nelle mani lo Scettro je ma l'Marchefe y terminate le feste in Costanpinopoli, mentre ritorna in Teffalonica, ritropò l'nifidie de Bulgheri, e Valacchie mortalmente ferito terminò i fuoi giorni, commutate l'allegrezze del talamo della Figlia in gramaglie funeste di sua persona 3.01 Notralasciatono a tepid Enrico i Sertile Blachi le solte oftilità; perche profero Didimetico e pretefero di far cadere Adrianopoli, hauendo

affaggiate controppo guito le nicchezze Latine; ma non mancoud Enrico coraggio, per reliftere, nè Virtù, per prouedere a bilegni; onde allithrodagl'auti diuini, edanumerolegenti, peruente in Adrianopoli; combatte valorofamente i Barbari , infeguendoli fino a confini di Creno edi Borea, e col corfa dell'incominciate vittorie, fi portò alle loro ruine per Agaropoli, & Anchialo, coftretti a temere quelle Spate, che

office De

r dda

hancano

haucano antecedentemente sprezzate ; e ad'ingrandire la generolità, che in altra occasione ctederono picciola, e di niun valore?

-or Lo conturbo affai Teodoro Lafcari, diuentito potente nell'Afia, che coll'affiftenza de Gredioccupqua molti luoghi, appartenenti all'Imperio. In queste guerre confomò Enrico due lustri intieri, aftringendolo !altrui rapacità a togliere alle fue membra il fonno, e a dormire colle pijpille apurte, mentre vegliauano i Nimici a fuoi danni; fino che Teffalomica li ferui per tomba di ripofo, e per tromba gloriofa del fuo erofco d--perare. Ville Imperatore anni disci, pe e fleusi, non attato ciocor i

tà le continue boi afche, che ari MIX ficuti uni venti d'emulatione. & A ab ogont aPoint T ROBCORTENAI. non cherano Filippose K. L. wes Concered Berona Francete, France



ERVENNE l'Imperio in Pietro Cortenal , Conte Annidi Altifiodorente, Spofo di Violante, Sorella d'Enrico; Crito Imenire fulla penfaua ad imperare. Si vide folleuato al Solio, quando la Soglia d'abitatione prinata folea. Nuef. felicitar le fue cure. Parti di Francia colla Moglie, per ub. 1. participare il Trono; ma non lo pote godere di vi-

cino,perche vn Traditore l'alienò dal possesso. Perdè ad bane of morire le fue di- annum. fgrație : În Roma riceue la Corona dalle mani del Santo Padre Onorio III. nel Laterano; convenendofi tale folennità nell'abitatione del glo-

riofo Costantino, a chi andaua a godere la Monarchia, da lui stabilita . Furono accompagnati dal Cardinale Colonna, Legato Pontificio fino a Brindifi, trasportati poscia nella famosa Città di Durazzo dalle Galec de Veneti. Andò l'Impératrice colle stesse Galec a Costantinopoli , mentre fu aftretto Pietro col Legato a trattenersi all'assedio di Durazzo, perche nella dinifione dell'Imperio era toccato a Veneti, e vfurparol hauca Tendoro Comneno, Duc ad Albania, Soggetto molto potente in quei tempi, col quale Giacomo Tiepolo, Podestà di Costantinopoli, contrasse tregua per anni cinque. Il traditore Teodoro inuitò da atnico Pietro nella Città, promettendoli di cederli fubito il Dominio, senza che s'affaticasse per acquistarla coll'Armi. Credendosi sicuro sù la for Fede Pietro; ritrono la Spada, che lo trafife: & esperimento in sontuolo Conuitto, une preparatogl'hauea, letali viuande. La Sorte li fece apparire ne'cibi sche confernano in Vita, la prinatione di quella, e le vene tramandarono il Sangue, quando il vino procuraua d'accrescerlo. Restò il Cardinale prigione , non essendosi arrossito il persido d'attione sì indegna, al riverbero della porpora, che vestina, nè alla Dignirà del Personaggio, che l'inuiana. ....

Poteanfi dalla Virtù di Pietro sperare felici progressi, essendo Huomo di valore, e prudente; ma rare volte può l'humana Sapienza vitare i

Strali

Strali de traditori, che fingendo trafigono, e colle fabra afperte di rifo vomitano venono. Acciò fosse riforio pomposo, e quieto il suo ingresso in Bisantio, hauca inviati due principali Soggetti della sita Corte a promettere a Veneti la imanutentione di quanto da gl'antecessos si ratto concesso, e le giunzisti monitelle si rirrenandosi allorain Costantinopoli a nome della Republica Venera Ruggiero Premarino y Marino Storilado, e Marino Zeno; e certo per la sina Morte così improvinsi astrobero inforti gratu bisbigli in quella famosa Metropoli , se Giacomo Tiepolo Podestà non haueste acquetati i mimulti, e ridotte in tranquilli a le continue borasche, che agitate da fierissi ini venti d'emulatione, se inuidia gagliardamente sorgetano ) Rissied in tanto in luogo de Figliupli, ch'erano Filippo, e Roberto, Conone di Berona Francese. Regadenza Regno, e mori fenza Scettro. Il 1818 1818 1818 1818

# ROBERTO CORTENAL

Anni di Crillo 1220. Nitef, Gregor, Mito.1. Onuph. ad bank

Blond.

ASCIO due Figliuoli Pietro, Filippo, e Roberto, e benehela Fortuna chiamafe alla Mentethia lingaggiore, eglicede al minote il luogo e moente finortinata de fue grandezza, anzi accretendole conactionesi generola Alle confolationi dell'ottenuto Sector v'aggionfe ancaquelle de Sponfali con bellifima, giouine di Bifantio fenza riguardo, che prometta fotte

in Moglical Principe Borgognone di molta fitma, perfuadendofi effere lecito a Grandi Fefecutione di quanto bramano. Sdegnato di ciò di Borgognone, s'introduffe in tempo di Notte nell' Pelagio della giorine, alla quale per forezzo recife il nafo; acciò naufeato haueffe il mançamento della parola data, e conoficiuto, he pel defidicio d'effere riuerira Reina, hauea partorito feiagure inentrabili a fe fieffa; de era diuentra per l'offe faccia indegna feccia del volgo; la Madre, caufa della mancanza, fu gettata in Mare, imparando, benche tardo, dall'incoftanza de fiuti ila permanenza del fiore di permane

Quale restasse a que l'accidente Roberto, lo consideri chi è Grande, & offeto: e chi ama, quando è costretto ad'odiare il suo bene. Vedendo di non poteris vendicare del riceuuto affronto per la potenza dell'inimico, e per la debolezza in lui di reale generosità, si parti silegnato di Costatinopolii gouernado in su vece Marino Michele, allora Podessa Veetto; appena potendolo raddolcire colle sue efortationi foaui il Pontessice, dalle quali indotto, benche contro sina voglia, s'accinsse al ritorno in Oriente, che serul di funessa tomba al suo viuere; poiche peruenuto nella Morea morì.

Celare

Cesare per ogni capo infelice, essendogli rapita da gl'Emuli la Moglie,e dalle Parche il Regno, senza hauer poruto assaggiare nè di quella, ne di questo picciole consolationi. Amò suisceratamente i Veneti. & appellaua il loro Doge Collega carissimo del suo Imperio : co quali si mantenne amico, e nell'anno quarto del suo Imperio in Selimbria confirmò con amplissimo prinilegio gl'acquisti fatti da loro; dimostrandosi verso il loro merito pieno di gratitudine ; dote delle più fingolari in vn. Principe.

#### χy. BALDOVINO IL CORTENAL



REDITO Baldouino la fuccessione di Roberto, e le difgratie. Hebbe vna Corona, che a viua forza li fu le- Critto uata di Capo, e ottenne vn Principato, che se bene lo 1229. fece principale frà Grandi, douea presto renderlo vitimo de Monarchi Latini Si lascia in dubbio appresso Gregor. gl'autori, se fosse Figliuolo, à Fratello di Robetto. Hebbe per Moglie Marta, Figliuola di Gio: Brena, Rè di Onnph.

Gierusalemme, che li fu dato per tutore, e gouernatore, essendo assai ad bane giouine, e ancora non atro al gouerno. Peruenuto in età maggiore, e Sabel. morto il tutore Gio: cominciò ad'amministrare a suo modo l'Imperio; adhane ma era ognicola così sconuolta, che molte volte si mostrò più bramoso annum. del stato quieto de Sudditi, che de Stati agitati da Grandi; Temendo di repentine riuolutioni, per esimere dalle disgratie il Figlio, lo mandò per alcuni mercatanti in Fiandra. Era costretto per mancanza di dinaroa contrarre molti debiti, e a pigliare in prestito grosse summe, che presto però li mancarono; e se non fossero stati gl'aiuti di Legni, e di dinari, che li furono prontamente fomministrati da Veneti, la pouertà l'haurebbe ridotto a sommissioni seruili . Riceuè da Veneti per difendersi dall'aggreffioni dell'Imperatore di Ponto, e dal Bataze, Imperatore d'Adrianopoli, che affediata haucano la Regia stessa di Costantinopoli per Mare, e per Terra, vinticinque munite Galee forto la scorta di Leonardo Quirino, che ruppe l'Armata degl'Inimici, je fece scioglier l'assedio con stupore de gl'aggressori. Propulsò parimente il secondo Assedio, inferitoli dal Bataze con sedeci Legni de medesimi, che in quel porto si rirouauano : restando in mano dell'assediato Cesare dieci Nausi dell'assediatore,e la Fama d'yn fingolare trionfo. Necessitato in alcune vrgenze a leuare da fagri Templi, e dalle regie abitationi le tegole di metallo per improntarne dinari, e concederlo a colpi delle maltellate, come schiauo per liberarfi da mali imminenti alla sua libertà.

Vsò coº Veneti due attioni, piene di molta generossa, per corrispondere con nobile munificenza a riceuuti fauori, benche fi ritrouasse ri-

ridoto in miferia. Li fece dono dell'Ifola di Negropõe, delle più nobili allora dell'Imperio i algouerno del quale fubito fpedirono i Patri per Bailo Pietro Barbo 3 tanto può ne regi Cuori la gratitudine, ne quali per infortunio alcuno non permette introdutfi la dimenticanza delle conferite gratie. Gl'inuiò parimente, come Teforo di ffima maggiore, la Lancia, e la Spongia, che fiurono Stromenti principali della patifione del Redentore. Col primo regalo li trattò da Principi grandi, macol fecoado da Religiofi tegati. Go quel famofo Emporio gl'accrebbe i Dominj; con questi fagri vellilli aumentolli la diuotione. L'vno, e l'altro sù fauore gradito, se non che l'ultimo più stimato, perche vitimosii con quello la nostra Redentione dal Saluatore.

Erano allora riguardeuoli nella Grecia la famiglia di Teodoro Bataze, e quella de Paleologhisma monto il Bataze, e lafciati fotto la tutela di
Michele Paleologo due fuoi Figliuoli, s'aprì a quefti la firada all'Imperio, e nel Sague de gl'innocéti Fanciulli estinfe l'efecrada sete, che l'affligeus; efos framoso per due vittorie allora conseguite, vna di Guglielmo
Villa, Principe d'Acaia, che mentre ritorama in Soria superò, e vinse,
e l'aitra della Città di Maluasia, principale nella Morea, quale agionsea
Stati, che possedua; s sforzato a cederla Guglielmo, per liberassi dalla
catene, che lo teneano autuinto, e si facilità con grido vinuersale, e acclamatione de Greci l'ingresso al famoso Trono di Costatinopoli, onde
accópagnato da valorosa gete, e da popoli, bramos si di vedersi gouernati
da Soggetto della loro Natione s'incaminò alla volta della reale Città

Baldouino stimado, che g'assalti maggiori douessero succedere dalla parte di Mare, preparò l'Armata maritima, e bene pronista ne lasciò la direttione a Marco Gradenico, Podestà in Costantinopoli, che si spinse. allo stretto Bosforo, per impedire ogni sbarco de gl'Inimici. I Greci intanto, conofcendo, che la lontananza di Soggetto così cospicuo era buona a tentare la foggettione de Latini, quale fommamente bramauano, inuitarono il Paleologo ad'auuicinarfi alla Cirtà, afficurandolo dell'acquisto. Scielse questi il tempo di Notte, che riuscì risplendentissimo per la sua Impresa; perche fatto tumulto nella Città, e vecise alle porte le guardie, s'introdussero con ogni felicità le sue genti. Eccittossi allora dal sono pe'l strepito, causato dalle militie, l'Imp. e Pataleone Giustiniano, Pa triarca; che priut d'Armata, e scarsi di forze, per ressistere all'improvisa. commotione, falirono fopra vna Naue, e peruennero a Negroponte; di doue poscia partendo Baldouino, peruenne a Roma, indi in Francia. Così terminò miscramente l'Imperio de Latini nell'Oriente, in Baldouino principiato con tanta felicità, e gloria, in vn'altro Baldouino, effendo frato nelle loro mani foli anni cinquanta cinque. Ecerto le riffa, e discordie nate frà Genouesi, e Veneti nell'acquisto di Terra Santa, si come precipitarono quella religiofa Imprefa, così originarono nell'Animo de Greci,

Greci, ch'erano per ogni parte abbattuti, ardire di scuotere il giogo di Vassallagiose crebbero a tal segno le solleuationi, che seruirono di sollieuo alla loro Seruitù,e di guida per incaminarfi all'antico Regno.

### XVL MICHELE VIII. PALEOLOGO.



ENCHE con modi propri de traditori confeguisse Anni di la Monarchia Michele, acquistò nulladimeno l'enco-Cristo mio di Grande appresso i suoi, perche rauniuò le gradezze della Grecia, per tanto tempo abbattute, e ritornò lo Scettro a gl'antichi Patroni ; quale stabili Gregor. nella Paleologa Famiglia, che co gloria lo maneggiò, 405. fino che piacque a Dio per i peccati de popoli confe-

gnarlo in mano de gl'Ottomani, per rendere offequiata la Luna, oue glo-

rioso fiammeggiaua il Sole.

Non entrò in Costantinopoli prima, che vi fosse condotta l'Imagine della V. Madre; perche attribuì a quella il fortunato successo d'esser riceuuro come Padre da popoli, e accompagnandola con regia pompa, li rese le donute gratie assieme colla Città tutta, che v'era accorsa; paredoli assai più luminoso quel giorno de gl'altri, che li fece vedere trionfate di nuouo la fua Natione. Stabilì poscia vn singolare trionfo per Alessio Cefare, al quale pose aurea Corona in Capo, attestando, d'hauer' acquistata. la fua col di lui valore, e la libertà alla Patria. Attioni eroiche, che inalzarono le voci d'ogn'vno a benedirlo, ele lingue a lodarlo. Poscia si diede a ritornare la Città all'antico decoro, e a decorare il suo ritorno co magnanimi gesti. Punto da stimoli vecmenti di diuotione, sece puntellare le Chiefe cadenti, e chiamò Arfenio, Patriarca antico, a federe nel Patriarcale Trono; acciò non fossero mancate alla Religione le grandezze, come nella Potestà secolare abbondanano i fasti.

Il timore di non perder l'Imperio con quella facilità, con cui ottenuto l'hauea, l'astrinse ad attione indegna, e che piena di tenebre oscurò in gran parte le sue glorie. Viueano appresso di sui due Figliuole di Teodoro Lascari, & vn Fratello di quelle; ma moriuano le consolationi di Michele per loro cagione; credè quell'innocente ternario valeuole a. terminare il fuo Imperio, appena cominciato: e le mani di piccioli fanciulli spietati Tiranni delle sue grandezze; che però diede la prima, appellata Teodora, per Moglie a Belicorto, nobile Latino, capitato in Bifantio per affari domestici e Irene la seconda a Vintimiglio, Conte della Liguria; imponedo ad' abedue le Spose, che subito partissero, e a Mariti'l ritorno alle loro Patrie. Esperimentò Gio: Fratello delle stesse, fulmine maggiore, perche lo prino de gl'occhi, timido di non perdete

Ccc

la luce delle proprie grandezze, non hauendo che anni dieci; parendo all'Homogelofo, che quella tenerella pianta poteffe ftendere rami diautorità cale, che ombreggiare hauefe la fuia. Per queffo fatro egli reflè fcommunicato ad l'Artrial Pafforale onore, per vendicaris hauendo efortati moltermpi Sacertiil Pafforale do no commefli etrori in va Concilio ; per queffo indegno fine adunato ; Effendo fempre stata la riprensione ne' Grandi apptésione difficile da Gopportarsi, e Impresa, che tira seco molte disprate. Diede poticia la Sedea Germano, suo actico Amiso, che allora reggeus la Chiefa d'Adrianopolis godendo, che li viues el ontano, chi non su lento a colpirlo vicino; e che non lo vedesse quell'occhio, che potè mirare le pupille di Gioracciecate.

Siferal del valore del fuo Aleffio, per vendicarfi di Michele, Dispote d'Epiro, el Etolia, che ne confini della Grecia introducendo princip di crudeltà, forrema per gl'aleri paet fivieni; ma reflò vinto Aleffio; non, potendo liberarlo dall'eminente Seruitù le ripottate vittorie. Così sono meetti gl'euenti di giuerra, out'i la Sotre miete le palme, difribuendole elecamente or'a plebei, or'a gl'Etroi, benche por opra di Manfredo, Rè di

Sicilia, suo Genero, di lì a poco tempo riacquistasse la libertà.

Rincrebbe a Baldouino Correnal la perdita così repentina del fuo Imperio, e febene l'hauca godino pieno di fpine, lo dilettauano quelle pinture, e fiffaua? péfiero ad ottenerlo di nuoue, Per quelto fine fi parció con Carlo, Red Italia, dando ad vin fiuo Figliuolo vna fua Figlia per Moglice, per dotte l'Imperio di Coffantinopoli, che fiperata co mezi finoi di reuperare : e ao l'acci farti del Mattimonio legarlo a procurarne l'acquitto. Gl'antepole, per facilitarlo all'Imprefa, le ferite, non ancora riffante della Monarchia, la debolezza di chi regnaua, le diulioni frà Greci, e l'ambitione ne Grandi; motiui, che afficutare poteano le fue Armi d'ottimo fine.

Non dispiacque a Carlo, che autriua alti pensieri nella mente, il progetto: lo lusingò la promessa, es'applicò all'acquisto, sperandolo poco difficile, e molto vtile. Formò grasso Esercito: e lo fermò a confini della Grecia, comandado a suoi Duci di foggiogare ogni luogo, che impedire li potesse l'artino a Bistantio ; hauendo possa tabilito d'accingens in persona con preualida Classe per abbattere l'Imperatore, acciò colto in mezo dalle suo Armi..., non hauesse s'aputo oue' singgirle.

Michele , col fortificare con molta celetità la Metropoli , e l'altre Città, che fituate fono al Mare, ruppe i diffegni di Catlo , e gl' impedì quel corfo gloriofo di vittorie, che fi fingeua momentance , e fi perfuadeua certe , a guila di coloro , che fognano . Moffe i Veneti , e Siciliani a reprimere colle loro Armi le fue le sue mosse, hauendoli sborsati molti dinari, e con Armara di sessanta, Galee, & altri Nauili Spartani, procurò impedirli i dissegni. Ciò però non bastaua per ressistere alle sorze dell'armato Rè, molto maggiori delle fue, onde fi raccomandò al Pontefice, ch'era Vrbano I V, al quale promise vnione perpetua frà la Chiesa Costantinopolitana, e Latina, che tredeci volte fatta, mai conservossi. I principali punti si ridussero a quefti, che nelle fagre ceremonie fi facesse mentione del Sommo Pontefice co'quatro Patriarchi: Che l'antica Roma fosse tenuta per la principale, Eligit. e più perfetta Sede dell'Universo: e che come tale, sosse tribuito a quella bic an il primo luogo d'autorità. Ciò causò molte discordie nella Grecia, & 1263. hebbero quafi a sconuoglierla, mormorando non solo i Grandi, ma la plebe arcora dell'operato di Michele; e sino Giosesso Patriarca, ch'era fuccesso a Germano, abborrendo l'accordo, si ritirò nel Bossoro nel Monasterio Archistratego. Promise ognisuo vsficio il Pontefice, e s'adoprò con efficacia, ma ne riportò poco frutto; perche trattandosi d'acquistare Domini, non impera la ragione ne Cuori humani, ma solo il senso, si proseguirono nulladimeno gl'accordi dell'vnione, spediti suoi Legati scambicuolmente a Michele, e poi nel Concilio di Lione, conuocato da Gregorio X. restò affatto stabilita, interuenendoui lò stesso Imperatore Paleologo.

Non mancaua intanto Carlo d'effettuare i suoi pensieri; e vedendo, che i primi tentati non erano accaduti prosperi, come bramaua, dispose affalire Michele con dupplicata Armata, terrestre, e maritima; tanto più che lo scorgena allora fieramente inuaso da vna parte da Gio: Principe della Tessaglia, e dall'altra da gl'Illirici. Diede il Comando supremo a Rososule, quale passato l'Ionio, hauea per scopo d'impatronirsi di Belgrado, e de luoghi primari della Macedonia, perche, superati quelli,

potea direttamente portarfi alla reale Città.

Michele pregò Federico, Rè di Scicilia, a non abbandonarlo, aggionfe alle preghiere i doni, e l'indusse co vuotare gl'Erari per regalarlo, ad'adempire i suoi voti . Spedì le sue genti contro Rososule ; quali si sernirono d'arte, & affalirono fempre i Latini con aguati, & imbofcate : e con occultarfi gl'apportauano euidenti pericoli ; non vollero mai alla scoperta cimentarsi, sapendo molto bene, quanto fosfe il valore Italiano , e quanta la disciplina dell' Armi Latine . Rososule, che staua all'assedio di Belgrado, e che giudicaua cosa. indegna della sua Fama lasciarlo, ò pure trattenersi inutilmente in. quello per lungo tempo , acceso d' ira andò ad' assalire alcuni pochi Greci, che s'erano allontanati da gl'altri, per prouedersi d'Acqua . I Cefarei , dall'altezza de Monti offeruando il tusto, subitoscessero al piano, e tolto in mezo l'Inimico Esercito lo ferirono alpramente con Saette, e polero in confulione sì grande, Ccc 2 che

che se bene inferiori di numero conseguirono glorioso trionso, sacchegiando, e depredando ogni cosa. Carlo vedendo infelicemente perso l'Escretico, e poco meno distrutte l'altre Squadre, che cobatterono co 'Siciliant, in cui per sua disgratia maggiore mirò estinto'! Figlio, assalito da tormenti di veemente passilone passò all'altra Vita. Si terminarono in questa guissi de speranze di Baldouino di più acquistare l'Imperio, perche artuo Carlo a statistermini del siu viuere; vedendo, che'l Cielo glie lo contrastava, e che hauendolo vna volta la Fortuna s'acciato dal Trono, non volca più con benigno volto introdurlo.

La Figliuola di Teodoro-Lafcari, ch'era Spofa di Coftantino, Rèdel Bulgari, hauendo intefa la crudeltà viata da Michele col Fratello Giozui hauea causti gl'occhi, lagrimò alla confideratione di quell'acciecate pupille, & autampante di furore, giurò la meritata vendetta. Nè fitmolò il Marito, quale aggionfe le perfusioni del Sultano Azatine, chevita quali fe legato in Eno, buogo vicino al Mare, non differi l'occasione, di farlo, vededo in quel tépolotano dalla Metropoli l'Imperatore. Raunati fopra vinti mila Sciti, abitatori delle riuiere dell'liftro, e fubito a figli i cosini dell'imperio, effendo sino feopo di dilatare gil Feferciti per la Tracia, e condurli vicini al Mare, acciò che occupato goni luogo, cadesionelle sie mani Michele. Esi sina fomma Fortuna, che arrivato al Mare, arrivato fetre Galee de Latini, qual in el breue spazio di sue giorni locco dusfero alla Reggia; euitò quel male, che il minacciò la crudeltà d'una. Donna, ma giultamente siegnata yvoglios di toglieriti Regno, com'egii hauea se larga Giottiti e leating socchi al Fratello.

Inforfero grauiffimi danni ne Stazi d'Augusto per la Morte di Michele, Difipato d'Epiro, e Principe della Tessaglia, Lasciò trè Figliuto li legitrimi, Niccforo, Michele, e Gios dichiarato il primo tutore de gl'altri, come maggiore. Ereditatono questi l'Epiro, e buona parte del Dominio del Padere vi altro Giosbastardo dello stello Dispoto, etcazo Sebastocratore dall'Imperatore, godè il rimanente de Stati. Michele, e Gio: non posedo sopportate la soggettione, ch'esperimentauano di Niceforo, ricosfoto per liberatiene all'Imperatore; con tale occassone prese motino il spurio Gios inquieto di natura, e aftuto d'ingegno, di faccheggiare le ditioni Cessaco, delendos fiche fossero per controlle dall'Imperatore.

contenendofi a lui la di loro custodia.

Sdegnato di ciò Michele, gl'inuiò cotto il Fratello Gio: Dispoto, quale, hausedo formidabile Efercito, riempi di timore il Sbalfocratore, che fi vide soggiogato, e perso al coparir di quello per l'inferiorità delle forze. Dio però castigo il Dispoto, perche permise l'Efercitio di molte sceleraggini a Comani, Soldatiempi, quali impatronendosi di qualchehuogo, vsauano crudeltà inaudite, e deturpauano con facrileghe oscenità, e fintri anco le Chiese, e le riduceuano in cenere, accreticendo errori ne' luoghi dedicati alla penirenza;e fece, che'l fine della battaglia, ben che con Giustitia intrapresa, riuscisse per lui infelice, e dannoso. S'era ritirato il Sebastocratore in Nouepietre, Castello, che nel nome dimostraua la fortezza per lui, e nel sito accresceua la sete de gl'Inimici per assalirlo. Colà corrè subito col suo Esercito il Dispoto, e strettamente lo cinse d'assedio;ma egli astutamente in tempo di Notte con funi calato all'ingiù, passò per gl'alloggiamenti stessi de Nimici, che non lo conobbero per la veste stracciata, con cui ammantossi, e scorse le Termopile, la Boetia, el'Attica, e peruenne al Principe d'Atene da cui ottenne cinquecento valorofi Ateniefi, Con questi affalì i Padiglioni de Greci, che spensierati viucano, credendo, che Gio: fossenel Castello rinchiuso; e li fugò poscia vscendo dal Castello gl'altri Soldati di Giorli circondarono per ogni parte, e nè fecero molta strage, arricchindosi di douitioso bottino. Il spregio delle profanate Chiese li cagionò i disordini, el'irriuerenza porrata a luoghi fagri li fagrificò al furore de loro Nimici, dando veridico infegnamento a guerrieri Cristiani d'instruire le loro Squadre nella disciplina, e religiosa pierà; perche sempre Iddio si deue temere . benche no sempre si tema dell'Inimico:non essendo vittorie quelle, che si riportano de Santuari, ma perdite, che accompagnate vengono da. fulmini incuitabili della diuina Giustitia.

"I Cretenfi parimente vniti a popoli Eubei maltrattarono l'Armata nauale di Michele, che si ritrouaua nel golfo Pelagisco, e scorreua i luoghi del Mediterraneo, infestando l'Isole de Latini; e certo cinquanta groffe Naui restauano abbissate nel Mare pe'l valore di quelli, se portata a Terra la nuoua del pericolo, in cui si ritrouauano, peruenuta all'orecchie di Gio:Dispota, che ritornana con vergogna a Casa per la rotta d'-Epiro, come dicemmo, non fosse accorso a bilogni, facendo ascedere da fuoi Pedoni gl'abbandonati Legni, e prouedendoli di valorofi Arcieri, quali combatterono i Collegati fino alla fera, ferrandoli in angustie tali, che non poterono profeguire la vittoria;e si videro all'improusso rapire di mano polme cosi nobili, fpuntate per le loro glorie nell'incoffanza dell'Acque. Reltò con questo pretioso balsamo medicata la piaga antecedentemente riceutta dal Dispoto, e scancellati i rossori del volto co gl'argenti dell'onde, che li fomministrarono così nobil trionfo; onde nel fuo ritorno in Bifantio oftentò a guerrieri l'incertezza de gl'euenti belliei,ch'ora biccedono prosperi,ora maluagi,

Represso Michele due hate l'orgoglio de Genoues; quali per le molte ricchezzo, che postedeuano, impoueriuano di modestra, e vatuano co Greci tratta instalia indegni. Viueuano allora i Genoues li n numero considerabile in Damiata, siola spertate Bisantio, e quasi efercitauano Tirannide con que poposi, soggettando il aloto voleri, e violentando il allo foggettione de loro arbitris/Michele noro l'dispezzo, e vedendo l'Im-

peratoria Dignità vilipela, circondò con Soldatesche lè loro Case, per castigardi; ma quetti auuedutisi dell'errore, & vmiliati a suoi piedine promisero emendatione. Combatte due Galec delli medessimi, che attendeuano alla piratica, & efercitauano surti stà flutti, togliendo ciò a. Mercanti, che con tante fariche acquissanos poiche restarono in momenti i predatori morti; e i ladri costretta ressituire ogni cosa, igiudi ritrouarono nell'aride arene la tomba.

I Turchi hauendo perfoi loro Capi nella motte d'Azanne, e di Melecche, langoiuano nelle membra; e vn'Imperio, che parcua molti gradini afecio, in vo baleno cadè, ma Dio, che fuol punire gl'errori de cattiui per strade, a noi celate, gl'inalzò di nuouo a stato di prosperità: e da principi languidi sec lorgere Principi, che combatterono i Greci, e li distrussero in sine. Restati allora senza Duci, che li guidassero, oggi vno di loro diuenne Duce, e Guida, e da vn solo tronco, che inaridito parcua, pullularono diuersi rami, che si distreto in molta copia per l'Orientali Contrade, e l'occuparono. Essendo Huomini di nascita oscura, e di lignaggio vile si diedero alle rapine, e coll'Arco, e Saette acquistatono gioria, e richezze; scorrendo con molt'empito la Passagonia, e Pansilia, la facchegiarono, rittrouando le Fortezze senza pressi, e Soldati, che gl'assistetto

ro per la negligenza de'Greci, e inaunedutezza di Cefare.

Oppofe in fine Michele numero a Classe a loro furori, condotta da valoro si, ma incauti Capitani perche postis si na guato i Turchi alla ripa del vicino fiume, assali improusi so i Cesarci, che da vna parte impediti dal fiume, e dall'altra serrati dag l'inimici non poterono fuggite dalle loro Spade. Glorio si per Poteronua vittoria, ritrouando ogni passo apero peruennero sino al fiume Sangario, e posero tutti i suoghi in ruina, riducendo in suo potere ogni cosa dal Mare Pontico, e dalla Galatia sino al Mare Licio, & al Cario, ritrouando per meta del loro cosfo il fiume Eurimedonte rapidissimo. Grand'iddio I Come sai consondere l'alcrigia de Grandi, e ne tempi pressis sinsigere que icassigni, che meritano le loro cospe 1 Come sai prestare ad vna picciola cintilla Virtù d'amenentrie ogni superbo Edificio, e da picciola nube originare procello sa tempesta, per distruggere il peccatore i indicibili furono i danni, che apportarono a popoli, le fragi, che viarono, le rapine, che commissore, che commissore, che commissore, che commissore, che commissore, che commissore, che commissore di mita prigioni, che fecero.

Preparò altra non diffimile (peditione contro Gio: Principe di Testaglia, che sicale, & mfedele assa di nuouo i Stati dell'Impetio, e si (cordò della giurata Fede. Tant'è soaue l'accrescimento de Dominj a glambitios, che sono per loro insufficienti tutti i freni, e di niun valore la regia, parola, che si stimuiolabile. Per eseguirita ottenne da Noga Scita, che stantiaua di là dall'istro, a cui hauea data per Moglie Irene, sua illegittima Figlia, quatro mila scietti Soldati, quali vniti ad'altre sue gezi, ne' for-

mò

mà Efercito valeuole ad ogni Imprefa, Si porto in Lifimachia, villaggio fituato fri Bezamio, e Allagen, per iu disporte Squadre, e aliqgnarle a Soldati, ma mentre è aciò intete, li molfe più crudele battaglia
la Morte, che con Strali inuitibili lo percoffe nel Cuore, e l'vecife, Efficado moribondo diatando à fioi, oue fi iritovalefe, y definolo i dette, cheta fra Pacomio, e Allagen; non vè più fieranza di viure; rifpofe, hamendomi detto l'Oracolo, che Pacomio mi deue toglier la Vita. La vana interpretatione di quell'Oracolo, causò, che in Coftantinopolifage ffacatare gl'occhia d'un principale Spegetto, detto Pacomio, credendo,
che la veria dell'augurio risquarlaffe quel Perfonaggia.

Era in Età d'ani canquat'otto, quado morì. Principe d'eccellenti prerogatine ornato, che oltre alle doti dell'Animo, che furono vn'infigne prudéza, splendida liberalità, & acutezza nel poderare gl'euenti, hebbe belliffimo aspetto, è regia Macstà, quale si conviene a Soggetto ditanti fregi arricchito. Suenturato però appreffo i fuoi e particolarmente appresso il Figliuolo Andronico ; quale, se bene si ritronò presente alla di lui Morte, lo stimò indegno di Cristiana Sepoltura, per esferti discostato da Dogmi della Greca Chiefa,& accostato a quelli della Latina; hauendolo teparato dal fuo affetto, fubito che lo vide allontanato da patri inflituti Solo permile, che nell'ignuda Terra foffero le fue membra sepellite acció non fossero lacerate da Canisper non dimostrarsi imbenuto de costumi crudeli degl'Antropofagi, che concedeuano a loro Genitori le viscere delle Fiere per tomba. Poco li giouò, hauer'acquistato viuendo vn Scettro così degno alla fira Cala, perche in Morte fu riputato indegno di riccuere il feretro da quella ; Saranno però sempre suoi sommi fregi l'Imperio ottenuto, e la Chiefa pacificata.

# ANDRONICO IL PALEOLOGO. Il vecchio,



11 afferice, non effect il Principato va Laberinto d'a Annidi angultie, pieno d'intricati fentieri, oue' (oggiornano ritofraudi, & inganni, non confidera con attentione l'imperio del prefente Andronico . Chi lo fitma degno di rito, non fital alle fua lagrime le pupille. Chi lo crede di da. afilio di ficurerza non ba contezza de tradimenti, viapeto.

allo di ficurezzanon hacontezza de tradimenti, viapati, de più Congionti, e chi lo giudica defiderabile, per 16-6-34
effere folleuato dalle milerie, non pensò alle fiere folleuationi, ch'acca-

derono a questo infelicissimo Cetare. Non hebbero peròforza le digratic, che gl'inuntarono lo Scetto , di toglieri i la necessaria costanza ne gl'infortuni, ne poterono i tradicori attetrario. Proprierà de gl'Eroi, che (cherzano, quando li sérzano l'aunerstrà.

1 Sciti, chiamati dal Padre ne Stati Cefarci, cominciarono a tumul-

man believ

tuare, perche chiedeuano paghe, ne paghi, di fole parole fi folleuaronoyvo Andronico in affare di tanta importanza vil atto di forma prudenzasperche hauendoli dato per Duce Michele Blaba, gran Contettabile, evalorofo, li foinfe frà i Triballi, che tribulauano le vicine Prouincie, quali debellari, acquiftarono opulentifima preda, che fattò la loro ingordigiase paffato l'Iftro, come paffaroli il penfiero d'altro guadagno, ritornatono alle loro abitationi contenti, fenza pretenfioni maggiori di contanti.

Gl'era morta la Spofa Vnghera, da cui hauea rioeuuto Michele Imperatore, e Costantino Dispotesonde si sposò di nuouo con vna Nipotedel Marchele di Monferrato, che già si gnoreggiò in Tessalonica, appellata Irene, inuiatali dal Rè Spagnuolo, essendo egli di venti tre anni, e di-

vndeci Irene.

Ma perche le tenebre di Gio Lafcari, che dal Padre era flato acciecato, per conferuare a lui l'Imperio, li caufarono fantafimi ofcuri alla mente, che lo conturbauano e temea, che Iddio non li faceffe perdere l'Imperio, com egli acquiftato l'hauea colla perdita dell'altrui luce, fi trafportò in Corfo, picciolo Caffello di Bitinia; oue viuea culfodito l'infeliportò in Corfo, picciolo Caffetto, ma per gelofia d'Imperio. L'efortò allapatienza, e confolò; affictto, ma per gelofia d'Imperio. L'efortò allaprebe veduto per lui, e li farebbe fomminifirato, quanto le proprie neceffirà efigeffero. Attione, che molto rallegrò il fuenturato cieco, e rallentò l'affittione c'hauea, di non esperimentare calamità maggiori ;
parendoli, che la priuatione della luce poresse effeti foriera del laccio;
che lo priuasse di Vita.

Come patroni lode ad' Andronico la cecità di Gio: medicata col balfamo del compatimento ; così la crudeltà vifata col Frarello Coftantino, l'afperfe di molto biafimo. Viuea al llora Coftantino in Ninfeo della. Lidia in feno della nouella Spola, ch'era Figliuola di Raulo, Donna fingolare di davi corporali, e dell' Animo, e lontano da ogni infano Amorcdella Cotte, fano fi rittouaua dalle folite infirmità de Cortiggiani. Nongiono all'innocente la ritirata, perche ruoto l'inuidia contro fe fue felicità i denti: accufato appreffo l'Imperatore, ch'ambiffe l'Imperio, e chedrizzaffe i penfieri a rapiril la Monarchia. L'accufe, benche falfe, accuirono l'ingegno ad' Andronico, per punite, e tremendo di non perdere il Trono, torno a gl'effetti di crudeltà, che fopiti pareano; perche prefo Coftantino, e Michele Stratepopolo, fuo confidence; li confinò in ofcura prigione, e confifeò i beni. Tanti mali cagionò all'infelice l'inuidia de gl'amuli, e i fopetti d'Andronico. Nè porè viuere da priuaro, perche temerono altri la priuatione del Trono.

I Legami di Costantino, che con tanta crudeltà lo stringeuano, sciolfero gl'empiti de Turchi, confinanti al Meandro, pel suo valore già raffrenati frenati in quelle parti, perche fi diedero di nuono a depredare ogni cofa, e a rendere captiuli popoli, che stavano senza difesa. Inuiò l'Imperatore contro quelli Aleffio fuo Coppiero, Soggetto di molto grido, afficme con Libadario; Huomo vecchio d'anni, e canuto di feno. Diuenne subito formidabile Alessio, appresso i Nimici , de quali riportò vittorie considerabili, e con tratti di molta gentilezza s'acquistò l'affetto d'ogn' vno . Libadario , vedendo le prosperità d'Alessio , e i fauori della Fortuna, temè di ribellione : e dall'aura fauorenole de progressi giudicò, che non fi farebbe contentato dello Stato di Perfonaggio ordinario : S'accorfe de folpetti Aleffio ; e perfuadendofi ; che non foffero questi valeuoli a farlo cadere dall'auge di sue grandezze : passò da sospetti agl'effetti, e coll'affiftenze de popoli Cretensi, che l'amauano, affunfe l'Imperatorie Infegne ; e per afficurare maggiormente da Nimici la fira perfona paffali Teodoro, Fratello dell'Imperatore; che pure firitronana nella Lidia; ma errò l'infelice, perche poca ficurezza poreano apportariole careeri di Teodoro, fegodeua la libertà Libadarios questi douca escretil primo colpito, perche sù il primo a colpite; mafono ciechi pipifetelli i Mortali, ch'errano anco di giorno, e non vedono la luce, che più fiammeggiante risplende. Libadario in tanto raunata Classe sufficiente di valorosi Soldati s'accinsea distruggerlo, e perche certe gl'accadessero le ruine , co' legami d'Oro auninse prima i Gretensi fuoi protettori i puche infedeli elle lo diedero nelle mani auuinto e ligato, com'egli nelle mani loro hauca confegnato i dinari de Libadario del temendo della troppa clemenza di Cefare; vso il rigore, che l'odio crudele, e l'emulatione li fomministraua, e lo prino de gl'occhina !! colle tonebre de quali restò repentinamente eccliffatà la prospetità della sua Fortuna!, & oscurata la gioria del suo Salare. Culame col Figlingio Cerato dineni i Signore della Lidia grolavi

-mGPAlani, popoliabitatori di là dall'liftro, effendo offeriutori dell'Eluaigelio ; l'ipedirono Ambalciacoritad'Andronico l', a prégandoli
di concedenti luogo ficuiro da abitate, perfortraffi dalla Seruitabitati
de popolt Scitti-li, c'che in sumoro confidetabile l'arebbero pertaentite ; a fempre in egni flocatione preparati a feruirlo . - Ottennero
ciò facilmente , defiderando Andronico , per fouuenire all'ivegenzi della Monardhiavefiata ; e agitata con ferità da Turchi j' di
prouederbi abbiggii con foraltieri attit ; onde 'all' imprionifo
peruennero nell'affegnato luogo più di cento mila perfone ; Furomo quefti proueduti d'Armi ; 'di Cajalli ; e di dinari -, e
frattida Sudditt , e da publici Etarj ; 'ma l'applicato rimedio fù
più lagrimeuole della piaga ; e l'antidoto fi conuetti in veneno; perche condotti a guerreggiare co Turchi, finigendofi fenz'ordine, e di
ciplina alcuna alla battaglia; reflarono sbaragliat, e confusi, e fuggen-

## La Monarchia d'Oriente

394

do polero a l'acco i luoghi de Criftiani fino all'Elefponto; diuenuti più de Nimici stelli crudeli perche sotto pretesto di patrocinarli gl'offende, ronoje poscia si trasportarono nell'Europa.

I Veneti, dopo hauer riportati molti danni da Geneueli, esperimentarono nuoue pinghe da Grecistessi, che nella reale Città li predarono le Softanze fenz occasione alcuna : e rotte le Leggi inviolabili di ficurezza, e di Fede, integrarono l'infamia della natia augritiane loro hanes rijonde desiderosi di vendicarsi,nella seguente Estate con diciotto Galee accostandos a Costantinopoli, dimandarono ad'Andronico il rislarcimento del danno; negò egli ciò fare : afferendo, effere lontana dall'onefto la dimanda, perche ne loro danni non hauca prefiano l'affenfo. Oucsti nella negatata riceutta fondarono maggiormente le pretensioni, e peruenuti a Cere, luogo incontro al real Palagio, arfero le Cafe vicine, e quantità di biade, che ne publici Granai fi confernauano. Nel feguente giornos impatronirono delle Naui da carico de Gredice faccheggiaros no l'Isole della Propontide. Pigliarono gl'Huomini, e li gettarono nell'. abitatione Augusta, irridendo col pianto di quegl'infelici la codardia. d'Andronico. Sforzauano i loro parenti a rifcuoterli con groffe fumme. ea feunterli igiogo della Sernità. Ciò rinfei di fcomo at efare i di terrore al la Città e d'vrilità a Veneti, che di gran lunga ricomponfarono i danni.

o. Quali tuine non gl'apportation o i Turchi, che non trouande Efercita, else gl'impedificro, afairron d'Afia, e di quel gran tratto di pacte diture nendo Signett, coft tuitono molti Principi della lorò Natione I Alifuro Garciano hebbe il dominio dolla maggior parte della Erigia fino à l'iblacidia, e ad Anjacichia, calt Anjacichia, calt affitto a Erita fina a Britane Meanton. Il reflavacimo a Simine disposite Principaro di Sarcasita. Prince a Et frio fia affiginato a Safan. Calame col Figliutol Certa di diuenne Signore della Lidia, vicina da Miliagall Elegonos contigua. Il Territori, che birrondano l'Olfimpo, e la Bitunia furono aflegnati ad 'Atmano : e i Figliutoli d'Amurio di sufecto fradi foro quamto la contiene da l'Emme Sangario fino a 'Palagonia, Piaghe, che fino a tempi prefenti fi piangono. Ferite, che ancora non fi fon trignate. Perdito, che irrepaadule feluliero ogni fipranza d'Amurio di acquilla.

ii. Vn. cetto Ronzeito Latino, nazo nell'iberia pitholica vinita afferme molte genti di Catalani di vilifilma nafoita, ma valorofe nel giorreggiare in Mare, & in Terra, inauendo femito con quelle Teodorico; Rè di Sicilia, contro Carlo, Rè d'Italia, che in tre battaglie reflò fuperato, e vintes non lapendo oue condurle, feguita la pace fra quei due Rè, l'efibi ad'Andronico, per combattere i Turchi, e feacciarli da paci fo ccupati. Piacque l'efibitione all'Imperatore, lo riccuè con affetto nella. Metropoli cofuoi Soldati, e per maggiormente impegnado ad effergii

fedele

fedele, li diede pet Moglie Măria, fua Nipote, Figliuola d'Azane, e lo fregiò della Dignità di gran Duca; e ad'vin altro Catalano, appellato Tenza, diede l'encomio di Cefare. Partirono quefti per l'Afia, e apportarono danni tali nel loro paffaggio a Sudditi Cefarei, che riufcirono de gl'Inimici flefli peggiori: non effendo ficure dalle loro rapine le Softanze delle Famiglie, nel l'onore delle Donne.

Mell'anno feguente liberarono i popoli di Filadelfia dall'affe dio de Turchi, ma gl'affidireo con calamità affai maggiori, perche, oue prima crano folo offeti dalla fame, e fiperimentarono ogn'infame bruttezza, non veffendo delitto, che piaceuole liriufciffe. Nel ritornare addietto, fotto preteffo di non ricenere le paghe da Cefare, nè feccro pagare la pena a Cefarei, a quali, quafi infuriato Borea, leuarono le foglie, e i frutti. delle ricchezze; e done non ritrouarono con che fariare la loro fette, fuppliciano colla trucidatione delle membra; tagliando nafi, & corecchie a chi meontrauano. Lafciarono impreffe vettigie tali di crudeltà, che al foettacolo di tanti mostri mostri di ottento effremo cordoglio Andronico; e ritornato Ronzerio in Bifanto, fit tale il furore del popolo, che affalitolo vicino alle regie Stanze, lo truciciarono.

Intefa da Catalani, che fi titrouauano in Gallipoli, la Morte del loto Duce, riuoltarono lo fdego contro i Cittadini di quella nobile Città, gi vecifero tutti : e chiule le porte fi fortificarono in quella. Empite otto Galee di militia le mandatono a depredate i Naulij carichi de Cerarei nello Stretto dell'Elefonno:: e col refiante della Soldatefea danneggiarono la Tracia. Piacque a Dio, che le Galee, incontratefi in fede Genouefi, e combattute, furono prefe, i Soldati ò traftiti dal ferto, ò ingoggiati dal Fretose i perfido Peringerio Tenza, venutoli nelle mani, a vile prezzo venduto, e veduto nelle miferie, che ad'altri fomminifura. Quelli, ch'erano reflatti in Città, fipauentati dall'efempio de fiosi, e temendo le fteffe feiagure, impetrarono aititi da Turchi, da quali affiftit, rubbarono i luopth vicini, predando Bou, de Armenti.

Haméti de gl'infélici popoli, che fino al Cielo artiuauano, eccitatono alla védetta il letargo d'Andronico, che non potè più fopportare i danni, inferiti da coloro, che teano venuti per afficurari li l'Imperio. Apri fiù Teatro, oue s'aprì la Scena, che douea rapprefentare la Tragedia di mille Morti, e fipargere il Sangue di mille Vite. Michele Imperatore, Duce della fipeditione, condude in detto luogo Squadre Tracie, Macedoniche, Maffagette, e la Falage de Tucopoli, popoli, che hauédo feguito gl'esèpi del Sultano Azatine, hauédo abutrara la Fede di Maometto, viucano fecòdo le fagre preferititioni Euägeliche. Vennero in tâto i Nimici, e diufero in tre parti l'Efercito. Cōpatío'l Sole, fi videro volare le Saette all'Atia, vibratfi l'afte, & ipugnat le Spade;ma i Maffegetti, e Turcopoli,

Ddd a

che

### La Monarchia d'Oriente

396

che fi ribellatono, portarono la vittoria a Catalani, e le perdite a Greci. L'Imperatore Michele optò marauligliema con maggiere imprundenza, che coraggio finnosi frà Nimici nella cofternatione de fuoi abbandonato da tutti s'aferiffe a miracolo del Cielo, che fuggiffe faluo, e che nell'eccidio comune non cadeffe ; fe bene in fine venuti frà loro a dificodia i Duci nimici, Farenza Cime, e Peringerio Tenza, affalirono Recisforza Ioro Capitano, & vecifio il Tenza, il Cime fi ricourò apprefis l'imperatore, da cui riccuè il titto di giran Duca, e Teodora, fun Nipote, per Moglie, Cefare troppo facile a perdonare : e che più accarezzana gl'inimici di quello fi conueniua. Con quefto fatto i qualche parte fi rime diò al molto male, che ancora forrafana a Statidi Cefare.

. I Catalani dopo la vittoria d'Apri, che confeguirono con tanta felicità, diuenuti infolenti, vniti co'ribelli Turcopoli, atriuando al numero di sette mila, scorsero la Maronea; Rodope, Bizia, e la Macedonia, è guaffarono il paese tutto : e soprauenendo Plauerno posero gl'alloggiameti apprello Caffandria. Nella Primauera hauendo per loro (copo di raccogliere fiorite vittorie in Teffalonica, 'oue' abitaua l'imperatricelrene,e la Reina Maria, restarono ingannatisperche Andronico, hauendo preuenuti i disegni, costrusse a Cristopoli vna muraglia, che cominciando dal Mare perueniua alla fommica del vicino Monte; onde impedi'i transito dalla Tracia in Macedonia, e dalla Macedonia in Tracia : e poscia vnite co presid necessar le Città Macedoniche, non poterono vsare le solte erudeltà. Quella muraglia atterià talmente gl'Animi loro, che quafi fi videro perfi, temendo d'effere da ogni fato affaliti da Greci, aggionta la mancanza di vettonaglie, che aspramente gl'opprimena; onde indotti più dalla disperatione, che dalla prudenza, fi trasportarono ne'Monti della Tellaglia, che fono Olimpo, Pelio, & Offa, e poscia si ridusfero nella Beotia, così allettati co'doni da popoli Teffali, paefi ameni, fertili, e commodi. Colà vennero alle mani col Principe di Tebe, e d'Atene, ch o gl'impedi'l passare più oltre, e seppero così bene sernirsi dell'ardire, che l'oppressero, dopo hauer'impegnato il di lui Esercito, composto d'Atcnieli, Tebani, Platenli, Locrenli, Focenli, e Megareli, in vna pianura, inódata dall'Acqua del vicino fiume; in cui si causò tanto fango, che si profondarono i Caualli Tebani, nè poterono transitarlo i Pedoni. I Catalani, vedendo così gl'Inimici impediti, gl'vecifero tutti, e ne' fecero lagrimeuole strage : e all'improviso assalendo le loro Città, se le resero tributarie, impatronendosi delle genti, e Sostanze. Così terminò la guerra de Catalani; perche principiò il loro Regno in Tebe, & Atene . Col valore del proprio braccio s'acquistarono quel Scettro, che gloriosamente abbracciarono per molto tepo ; rato andarono girado col piede , fino che'l giro di nobile Pricipato li coronò la Tefta;e se macarono di fede ad Andronico, nó perderono la costánza nel seguitarel incomiciata impresa. Questa

Questa fu la terza battaglia co'Turchi. Diuisi, che furono da Catalani i Turchi, Calele si ritirò appresso Cralle, Principe della Seruia, e Meleco nella Macedonia, pregando Andronico a conceder li Naui, per pafíare lo Stretto dell'Eleiponto,e condusti alle loto Patrie; I Soldati Cefarei, vedendoli carichi di ricchezze, in vece di darli i Legni conforme i Comandidell'Imperatore, stabilirono d'assalirli di Notte, e toglierli'l douitiolo spogliosma venne alla luce ciò, che pell'oscurità contigliossi ande fifortificarono in vn vicino Castello, e chiamando Amici da tutte le parti, spauentarono i Cefarei in modo, che temerono di perdere, quando stimauano di prendere; e mille volte piansero la loro auaritia, che ridotti gl'hauea ad'estreme penurie. Colti nel laccio, che preparato haueano, perche inciampafle l'altrui piede, inuocarono in loro aiuto Michele linperatore;ma riulci sfortunato l'arriuo, che li feruì per renderli alle catene, non per liberarli dal pericolo. Era l'Esercito di Michele composto di persone imperite, nate in villa, e inesperti alla guerra . I Turchi conolcendo i propri vantaggi ne' difordini altrui, gl'affalirono con empito,e li fugarono, imprimendo timore grande ne fuggitiui, che non ofauano di riuoltarfi addietro, e stimauano d'essere inseguiti da Furie infernali, non da Huomini, Rubbarono il Padiglione dell'Imperatore, ritrouandoui assai dinaro, che frà di loro divisero; e si posero per dispregio in Capo la di lui Corona, ch'iui trouarono. Parendoli ciò poco, perche gl'Animi prosperati dalla Fortuna non conoscono modo ne'loro progressi, e credono, che non deua mai cangiarsi in contrario il vento, che gl'è fauoreuole; entrati nella Tracia la distrussero in maniera, che di miniera opulentissima d'ogni biada, diuenne tanto sterile, che'l terreno per due anni insufficiente fi rese a germogliare.

Atterriti di ciò gl'Imperatori, nè sapendo a qual partito appigliarsi in emergenze così difficili; Dio fulcitò per i fuoi popoli vn Samuele acciò li guidasse, e terminasseto le Carnificine de Cattolici, e le rapine de pouert. Questi fu Fileno Paleologo, stimato di gran Bontà in Corte, ma per la vecchiaia di niun valore; come che il Fuoco del coraggio non fappia anco fotto le fredde ceneri confernarfi . Procurò, che Andronico lo prouedesse d'Armi, di gente, e dinari a sufficienzaje raccomandata l'Impresa a Sacerdoti della Città, e alla gente dinota, dopo tregiorni arrinò al fiume Serogisto, che destinato hauea il Cielo per steccato del fatale cimento. Lo leguirono con ogni prontezza i Soldati, beneficati da luicon groffe mercedi,e i Capi principali con ricchi monili. Non paffarono due giorni, che peruenne l'Oste Turca; posti in ordinanza da ambe le parti gl'Elerciti, si combatte disperatamente, e parue, che fossero per pericolare i Cristiani, perche a primi empiti cedè il sinistro Corno; e certo molto giouò l'autorità grande di Fileno, che per tutto scorrendo, esortaua, pregaua, ammoniua, e fu valido propugnacolo, che fostenne i cadenti, quali alle sue voci incoraggiti, coltinel mezo i Barbari, li posero in tale confusione, che non sapeano, nè come combattere, nè come siggire. Questi sono i scherzi del Cielo, co quali impone fine alle pene con
chi consida nè dinini aiuti, e confonde chi fonda nelle proprie forze i
rions.

Peruennero in tanto foccorfi preualidi a Fileno, di due mila Causalli Triballi, & altre Schiere Latine, mandateli dal Rettore de Galati con toto Galee; coº quali affediò il Caftello; oue fi rinchiudeuano gl'inimici. I Turchi, vicendo in tempo d'ofcurifime tenebre, crederon od ritronare i Cefarei a dormire; ma auuertiti quefit delle paffate calamità, li ritrouarono più che mai veglianti; onde no li nocquero, anzi ne riportarono graniffimi danni. Defitiuti di qual fi voglia fiperanza, circa la meza Notte corfero à carichi delle più preticio Softanze, confidati nella pietà de Latini, che riccuuti gl'haurebbero nelle loro Galee, ma la Sorte, che li perfeguitaua, li conduffe nelle mani de Cefarei, che li fogdiarono delle ricchezze, e fenza pietà alcuna gl'vocifero; giutta vendetta, ben-

che picciola, de danni da loro causati a tanti innocenti.

Riccuè Andronico dalla feconda Moglie Irene, vna Figliuola, appellata Simonide, quale fu maritata a Cralle, Principe di Seruia, perciò poscia detta Crallena, e tre Maschi, Gio: Teodoro, e Demetrio. Questa, come Donna superba, bramaua di vedere i Figliuoli non inferiori nell'-Imperio a Michele. Confidata nell'affetto straordinario, che li portaua. il Marito, lo stimolaua ad'attioni indegne di Principe, com'era; volea. che prinasse dell'Imperio Michele; ò che lo dinidesse a suoi Figlinoli; ò almeno ne participalle a tutti qualche portione. Alle preghiere aggionse le lagrime, Armi le più potenti del sesso feminile. Non naufragò in quelle così facilmente la costanza d'Andronico:nè i vezzi, e le lusinghe, come canti di mortal Sirena, l'incantarono. Stimandoli (prezzata Irene; conuerti l'Amore in amarezze, l'affetto in sdegno, e piena d'odio disse. addio alla Reggia; Si trasportò in Tessalonica, per viuere lontana dal Marito, che gl'allontanaua le gratie, e che non secondaua le brame. Stimandosi affrontata per la ripulfa, scioglicua la lingua in lamenti contro Andronico, e manifestana gl'errori, oprando da Spia, e non da Sposa; l'afterto de Figli la spogliò affatto dell'Amore verso'l di loro Padre, e perche gl'amò fopra'l douere, diuenne nelle dimande cieca, come fi scorge quel Nume, che la guidaua.

Vedendo disperate le pretensioni, procurò con altri modi ingrandirli. Sposò il Figliuolo Teodoro in vna Figliuola dello Spinola, Nobile Latino di Lombardia, quale inuiò colà con summa considerabile di dinari, non hauendo potuto conseguire d'introdurlo alla parentela col Duca, d'Atene, già superato da Catalani. Procurò il Principato de gl'Etoli, degl'Arcanani, e dell'Epiro per Gio: ma non essendoli, come bramana, accaduto.

caduro; Andronico stesso, benche con dispiacere della Madre, lo diede per Marito ad'vna Figlinola di Niceforo, Prefetto di Canichio, molto da lui amato; benche hauestero poca Fortuna tali Sponfali, perche prima di terminarsi quarto anno communo Gio: il talamo col fere-

tro fenza posterità alcuna.

r. 201

I fuoi maggiori sforzi fi drizzarono ad'ingrandire Crallena, & il Marito Gralle , al quale diede tanto dinaro, che li refe Etario donitiofo la Cafa, quale se conservaro hauesse per i bisogni dell'Imperio, conforme douea fare, l'haurebbe folleuato da molta penuria. Li pose su'i Capo vna Corona, di pretiole gemme arricchita; e perche crescesse nell'ambitione, ogn'anno lo regalaua di Diadema, che s'auuanzaua di pregio. S'impouerifce la lingua nel dire i ricchi doni, che con larga mano li conferiua; ma'l Ciclo, che non amaua tanta prodigalità colle ricchezze altrui, permile, che restasse infeconda la Figlia : e che non potesse Irene vedere la fua prole ad'afcendere i Principati, perche in Età di foli otto anni hamendo la congionta con Huomo di quaranta si corruppe nella matrice,

einterruppe i diffegni alla Madre, refa inabile al generare.

Tentocollo stello Cralle, che lasciasse Erede del Principato ò Demetrio l'altro fuo Figlinolo, o Teodoro paffato in Lombardia, ma nè l'yno, ne l'altro porendo appresso di lui trattenersi per l'asprezza del luogo, c pe'l rigore della Stagione, intolerabile a gl'Efteri, roftò difperato il Cafo d'Irene, e nella propria superbia sepolta. Essendos trattenuta molto tempo in Tessalonica, si trasportò in Drama, Castello di delitic, conforme il suo solito; un assalta da granissima infermità, spirò; morendo assieme con quella l'altiero fasto, che mai abbandonolla, mentre visse. Furono portare le fue offa con folenni efequie in Coffantinopoli nel Monasterio del Pantocratore, oue restò colla Terra coperta, chi scopri con cfempli così indegni la fua fuperbia. Vo faffo di molto pefo fi conuenne ad'ya Soflo cosi leggiero: le ceneri, che fonosì pallida, gl'infegnarono l'erubéscenza nelle pretensioni : e i vermini, che li cortosero le carni, li rinfacciarono quelli, che la vestirono. homenta di post orest ocido di

Nel tempo stesso; che furbno trasportate l'osla d'Irene di Tessalonica. alla Metropoli, fi trasportò in Tessalonica l'Imperatoro Michele colla-Moglic Maria, doue appena terminò l'anno, come gl'era stato predetto, che termino di vinere. Non mancarono però frà quei lutti, introdotti dalle Parche, oggetti di confolatione in Bifantio, perche fi celebrarono le Nozze d'Andronico, Nipote dell'Imperatore, con Irene Alemana: e fi oppofero fecondi femi di Vita all'infeconda sterilità del morire . Eraquesto Andronico Figliuolo di Teodora, nara di Michele Imperatore, sposata con Sfendoltlabo, Principe de Bulgari, che li partori due Maschi, cioè quest'Andronico e, Manuele Dispoto . L'amò così suisceratamente Andronico, che se stato fosse suo Figliuolo, non potea participarli effetti più riguardondri della di lui dilettione; le volle appreffodi le , facendolo ad diferpinate in tutte le Virturche possono rendere riguardonde ogni gran Principe; l'ébene feccro poco frutto i precett autoritoidi de Maclini, perchiogli (otto pretesti di giouentu inuecchio ne gl'errori, e abbracciò ogni Vitto. Dillipata ne l'ulfi quanto pote à hautere, e confirmaia con l'ecretica Printa sinà virture autorito proportioni pro-

main con ticentiole Frint la fina Virruine dib a mois more anni tom I · Ciò apportaua al vecchio Andronico molto cordoglio, perche amana il Nipote, e coltocate hauca speraze no ordinarie ne fuoi progressi S'aga giole al disgusto di questo mal viuete Nipote il caso di Manuele Dispoto, fuo Fratello, che infelicemente mori per vna ferita ricenuta in fallo per causa di Donne, che accelerò anco la Morre del Padre. L'afflisserole minaccie di Cralle, che fdegnato giurò d'inferir li grani ruine, fe fribito no li rimandauala Moglie, che s'era trattenuta molto tepo in Coffantia nopoli dopo i funerali della Madre Irenes, che produto di faluarfi ne Chioftri, per non ritornare al Marito; e fe Costantino Dispoto, suo Fratello da lato di Madre, non gl'hauesse stracciara la veste; inorridito all'ina. spettata deliberatione, non si liberaua dal minacciaro pericologramia -9 Collantino Dispoto, nato ad Andronico della prima Moglie, hobbe was Fighuolo fourio, rohe fi chiamo Michele Cataro, e poscia Sergiannia canto caro ald'Andronico che tiuo Amore liconcito l'odio degl'aleri Figlinoli - Peruenno all'età d'anni venticinque, lo mandò Rettore nella Macedonia, combra dinenuto directore de fuoraffetti . Per alcune diffentioni nace fedlui, e i popoli Tribatti , Arcanani, & Etoli , li fu colto il golierne, ma lo ricuperò colla forrigliezza del fuo Ingeguo, accrefciuroui di più l'onore di regio Coppiero. La prosperità della Fortuna che con abbolidanza godenay li fece cordare la viltà della fuanafeita : cordi al fero benefactore cradimenti ala quali tardi pentifli procurando d'intel fariila Madedonia benche febperro da Mpnomaco l'inganno, fu mandato amuinto golle carene all'Imperatore. Liberato dalle carceri per le preghiere della Madreggiurò fopra l'Imagine della Vergine, che fempre li farebbe stato fedele; Assunto di nuovo a graditali di cofideza, che appoggio alla lua vigilanza l'haperarore l'indagare l'attioni del Nipore; come cofa la più importante per la fua confernatione in quel tempo; ma't perfido non muro natura pe'l giuramento fatto, conuertendo i fil ceuliti fanorian farori bascanti della fua mente, che lo fpinfero di nuo. wo a tradicioù Manifelto i fegreti al giouine Andronico: l'eforto ad oceupare la Tracia i, & ateri paefi ancora, mentre l Zio agitato da ge-Jolie, e pallioni, hori l'offernaua: Tanto fece l'ambitiolo giouine; indotto a ciò parimente da Gio: Gantacuzeno, Teodoro Sinadeno, e Aleffio Apocauco, scelerato Triomuirato d'Oriente, che co giuramento promi-Tero di feguitare la di lui Fortuna, e non abbandonarlo; ritrouando fempre la sceleraggine, chi patrocina i suoi sforzi.

Inten-

Intendendo il vecchio Andronico del Nipote gl'errori, terminate le festiuità Carnoualesche, e celebrandosi la Quaresima, che nella meditatione de Misteri divini douea pure indurlo a qualche stimolo di penitenza, chiamatolo alla prefenza di Gerofimo Patriarca, e d'altri Vescoui.con Amore lo corresse, & ammoni; assicurandolo, che l'Imperio suecederebbe in sua persona, se prima hauesse imperato a suoi Vitj, che lo rendeano tanto difforme; e che, se hauesse consolato la sua vecchiaia con operationi eroiche, il gran Consulato era suo. Parole tanto amoreuoli raddolcirono l'Animo del giouine, che giurò al Zio di mai oprare cola. alcuna, indegna della grandezza de Cefari, e d'effere propugnacolo per conservatione di sua persona. E certo i detti della Lingua haurebbero corrisposto a fatti delle mani ; se subito assalita da Congiurati la Rocea del suo Cuore, non fosse stata espugnata, e spenta affatto l'Imagine picciola della concepita pietà verso il vecchio Zio, tanto benenolo, perche l'instigarono alla prosecutione de gl'indegni tentati. O' quante volte precipitano i poueri Principi per i configli malamente. dari di coloro, che inuigilare dourebbero al loro bene : Se affistessero a gl'impulsi de loro Cuori Huomini timorati di Dio, non si temerebbero gl'inganni, e le falsità, che fanno precipitare le Reggie . Se i Gabinetti reali non permetteffero l'ingresso, che a Soggetti di Bontà, diuerebbero le Corti Teatri di Virtà, e si compartirebbe la Giustitia colle bilancie d'Astrea; ma'l fatto stà, che le prinate passioni regolano i publici interessi, e sono inesperti ciechi coloro che deputati sono a guidare la quadriga de Regni, Ciò peruenuto all'orecchie dell' infelice vecchio

Gio peruenuto all'orecchie dell' intelice vecchio , determinò difercatarei ficonofecine Nipote, caltringerlo add'eferimentare
i rigori del fuo (degno colla prigione , già che non fi
rendeua meriteuole de fuoi fauori . Il Patriarea Gerofimo ,
partecipe dell' intentione , la manifeltò fibbito al giouine Andronico . Era la Fedeltà sbandita in quei tempi acco da gl'Huomini di Chiefa , 8è abfentata da santuari , Fuggà Andronico all' auuifo per la porta Girolinnia circa la meza Notte, accompagnato da Congurrati , e arriuò al Padiglione del Cantactizeno , e de gl'altri , che l'attendeuano in Adrianopoli , infetti

della pece stessa d'infedeltà.

Reste proferito co gl'altri dal fagro Collegio de Sacerdori, non interusenendouri Patriarca, che lo formentuais, e portati gl'Euangeli Sagri
per i Palagi, e publiche Strade, giurò il popolo di sempre fuggirlo, e astenersi di praticarlo, come ribello, e traditore. Pronosticò questa gran relu
noluzione al vecchio Andronico il nitrito d'un Cauallo, - dipinto nella
Reggia dall'eccellère Pitrore Passolo in vn'Altare della Beatra Vergine,
quale sostenua su'il dorso il venerabile Martire del Signore Giorgio;

E ce
quasi

200

.

## La Monarchia d'Oriente

402

quali che scueter douelle il presente Cesare, che gl'aggratiana il dorso, per riceuere nuovo Principe; che lo calcasse; e dicono, che quando Baldouino assieme co'Latini acquistò l'Imperio d'Oriente, allora similmente s'vdi nutire lo Resso Destriero 3 essendo proprietà del Cielo far precorrere a dastighi gl'aunisi : e prima di tramandare le Saette palesarlo co'tuonia inii

Partito di Bisantio il Nipote Andronico, ottenne il Dominio della. Tracia pigliando i Traci fteffi l'Armi in mano a filo favore e foggettandoli ogni cola fino a Criftopoli; quali ringratiando la Sonte, che li liberaffe dal Dominio del vecchio Imperatore , lamentandofi d'effere da. grani tributi angustiati per la sua ingordigia. Tanto sono di cosenuoue vogli di popoli che tenza i riflessi della doutta prudenza precipitano in configli dannofi. Atterri quella moffa impenfata l'imperatore: onde spedì. Teoletto di Filadelfia al Nipore, e vi andò ancora la Madre di Sergianni, è vogliam dire di Michele Cararo, acciò quello hauelle acquetato Andronico, e questa il Figlio, semendo di qualche solleuatione nella Metropoli (teffa, oue pure i popoli erano picni d'infedeltà, eannoiati del lungo goperno d'Andronico . Bilanciati gl'interelli coll'interpolitione di Teologo, c Sergianni, fu stabilist, che si dividesse l'Imperio, e con quella separacione s'ynificto el Animi de gl'imperatori ; che fosse dato alimento all'ambitione del Giouine, e tranquillità a gl'affannidel secchio. Aflegnarono la Tracia, ch'è de Cristopolifino a Regio, ci fuburbi di Gostantinopoli al Nipote con altre attinenze , e rendite nella. Macedonia, e che restalle al Zio Costantinopoli, e tutte le Città, e Prominele situate di là da Cristopoli colla sopraintendenza de gl'akti affari. sincerelli della Monarchia; Ma la fete dell'ambitione è più mosttunsa de i ferte Capi dell'Idra, che appena basta vn'Ercole , per arterraria. . Sergianni, conolcendo non participare nel Cuore del giouine Andro.

nico quel luogo di famigliarità, che speraua, essedo i traditori esteri dall' affetto d'ogn'vno, e che trattaua ogni interelle col Cantacuzeno gran. Domestico, come non fi fidaffe di lui, andò meditando mezi per vendiearli. S'iouio adunque al vecchio Imperatore, benche col pallore fu'il volto, che lo palesaua pergiuro, e sacrilego. Adronico si rallegrò nel vederlo, credendo, che doucse con Fede maggiore della passata assisterli, come con giuramento folenne obbligossi ; ma stimana costui giora--manti tratti gentili di Corte,e base necessaria; per sollouarsi dalle bassezzes quali apprello lui fosse vero l'assioma de maluagi politici, chi non sà finulare nonsa regnare, to the major take dougle galating

in Non trafascio in tanto il giouine Andronico di tentare l'Animo de spopoli di Bilangio, a per elsere introdotto di nascosto in Città in haunndo in quella innumerabili fautori, & Amici; unde vniti alligone molti Traci. , le formatone Elercito confiderabile , s'auncinò

337

al

al Monafterio di Gofinidio, difcolto folo trenta Stadj dal reale Palagio, viffero però quietti popoli, e lontani da qual fi voglia tumulto; tanto più che I Sergianni, arriuato in Coflantinopoli con trecento Armati, li confirmò nella Fede. Di più fu mandato Coflantino Difpoto in Teffalonica, acciò retre haueffe le redini della Macedonia, che più fouraflata a pericoli, quale, per stabilitui ficurezza maggiore, mandò in Coflantinopoli Sene, Madre del più giouine Imperatore, che fu con rigore cultodita.

Vedendosi I giouine Andronico colto nel mezo, e circondato da yna parte dal Sergianni, e dall'altra dal Dispoto, nè hauendo con che opporfi, ricorfe all'astutie. Consegnò gl'Eserciti di Tracia a Sinadero Protostratore, acciò assistesse alle sue attinenze contro gl'empiri del Sergianni. Fece spargere molte pagine in diuersi luoghi, nelle quali prometrena con giuramento premi di dinari, e dignità a chi confegnato hauesse nelle sue mani'l Dispoto: sapendo molto bene, essere di maggioreefficacia i doni, per espugnare gl'Animi, che gl'Arieti, per atterrare le mura. Fù afferita la Morte del vecchio Imperatore. con affeueranza tale, che molti diceuano d'effere stati a funerali affistenti Così per viuificare gl'inganni, fingeuano morti i viui, e perche trionfasse la bugia, si feruirono della Morte, che mai inganna, & è sempre ignuda di falsità, come di vesti. Ciò causò solleuatione in Tessalonica; onde su preso il Dispoto e condotto ad'Andronico. Non volca Andronico incrudelire con Soggetto sì segnalato, e a lui congionto co legami stretti di parentela; ma odiandolo gl'Aulici, e Configlieri, l'induffero a mandarlo prigione nel Castello di Didimotico, collocato in rupe alpestre, & oscura, oue pe'l difagio, e fetore hebbe quasi a morire; se non che in fine molti diuoti Monaci intercedendo per lui, hebbe in luogo affai più mite, e commodo la prigione. Non fu poco, che ottenesse qualche credito la Religione in tempo , che folo si credeua a scelerati.

Conocendo Andronico il vecchio, ché fauotiua il Cielo itentatiui del Nipote, e che precipitauano i fuoi, bramando di viuere senz'affanni i pochi giorni , cheli restauano, s'abboccò di nuouo con lui , che s' era condotto in Regio . Alla comparsa del vecchio a Cauallo smontò als fuoi il sagaze giouine , baciandoli con profondo offequio la mano, & il piede ; e poscia falito a Cauallo furono mutui gl'abbracciamenti, e i baci : e dopo alcuni disconsi si dipartirono. Pose il giouine gl'allogiamenti in Pera, vicino la Chie da della Santa Vergine, nella quale parimente si ritrouana la Madre , per godere la conuersatione del Figliatolo , e Callena , Figliuola dell'Imperatore , ritornata allorà di Seruia.

La pace de gl'Imperatori intimò crudelissma guerra al traditore
Ecc 2 Sergianni

Sergianni, perche dicendo maleor dell'vno, or dell'altro, auuifatone Andronico il vecchio da Afanne, comandò che fosse fatto prigione: saccheggiata la fua Cafa, anzi diffrutta, e ridotto il tertreno in pascolo d'Armenti. Questi fini conseguiscono i traditori, e l'opre della loro maluagità, quando sono già consumate, riducono illoro Attefici ad'estremi supplici.

Stabilite in quella guifa le cole, andò il Nipote in Coffantinopoli nel Mele di Febraio, one ricenè la Corona Imperiale, e si circondò il Capo con quel Diadema, che tanto sin'allora gl'hauea girato il pensiero.

Solegnato di ciò il Pamperfebafto, dicendo, che a lui per credità toccaua l'Imperio, fi particolla Figliuola, già maritata a Cralle, e lo pregò
d'autti, per acquifiarne il poffesio, e feacciarne l'Emulo, che a lui lo toglicua; s'accheggiado in riato tutto l'paese fino a Strimone, & alle Serre.
L'affitto Andronico, che si vedea ormai dall'abitione de suoi (eacciato
dal Trono; per reprimere i bollori di quel Spirito altiero, li mandò l'infegne imperiali per suoi Ambasciatora, quali riccuè nel Castello Scoppi; ma che ? si vesti appena di quelle, che sdegnate dell'indegno pretefe, lo spogliarono con violenza le Parche, e fecero quella vendetta colla loro Falce, che non hebbe mai Animo di fare Andronico colla sua,
mano. O' come nel sorgere di tanti Imperatori periuano infelicemente i Stati dell'imperio, acquistati da Turchi e mentre tanti sossimente i Stati dell'imperio, acquistati da Turchi e mentre tanti sossirano il Regno, l'acquistatuano questi, che allora s'impossessimo delle
Prousione, e Città della Bitinia: e domarono colla fame il vastissimo
tratto della Prusso.

Due difgratie, & ambedue graui accaderono in quel tempo al nuouo Imperatore , benche tutr'allegrezza per le proferrià dell'ottenuto Imperto ; acciò dappino i Mortala , che nel Mondo non vanno efenti dalle. Saette l'altezze de Monti, e che non fi può ritrouate raggio che non venghi offulcato dall'ombre. La prima fù la Morte della Moglie Irene Alemana, dalla quale non hebbe prole; l'altra vu'afpra piaga, che riceuè nel piede da Turchi , che in numero di fettanta l'affalirono , mentr'egli nel Chettone fo attendeua alla caccia , che li causò infopportabili angoloie. Eurono prefistri fubito opportuni rimedi a qual fi vogla ferita ; perche, fù medicata la prima con altra Principeffa di Lombardia, che li fù condutte per Spofa, e dalla quale godò la pofterita i bramata; e la feconda fù rifinara, benche con molto dolore dalle fiamme, ed al ferro.

Il vedere, che l'Auo tanto vineua, apportana al Nipote dolori di Morte, il confiderare, che se bene coronato, altri godenano i prinilegi della Corona, l'affligena sopra modo; onde determino ò di togliere affatto sa Monarchia al vecchio, ò d'inuolari sa Vita: parendoli insopportabile hauere il nome di Celare, e mai terminare d'effere Suddito: godere gl'e encom si Grande, se este comandare. Constance dunque con Michele, Principe de Bulgari, che li preftaffe aiuti contro l'Auo, chiegli non mancarebbe di fomministratli foccorsi contro Cralle, Principe
di Seruia. Leuò per forza i dinari, che conduceano in Bifantio i Teforseri delle Prouincie, per potere con quelle comprarsi l'Animo de Soldati,
e renderli fauoreuoli al suo partito: e seruissi d'altri inganni contro l'ingenuità dell'Auo.

Il vecchio già solito ad'esperimentare l'insidie del Nipote, procutò di vitarle, chiedendo aiuti a Cralle, e a Demetrio Dispoto, suo Figliuolo, allora Prettore di Tessalonica, e de luoghi vicini; commettendoli, che seco conducesse i due Figliuoli del Fratello, che gouernauano Belgrado. e la Macedonia, allieme con Andronico Protouestiario, e Michele Afanne; Ma'l Cielo hauca determinato, che fosse prinato del Trono, è che restasse in potere dell'ingrato Nipote; onde riuscirono di niuna efficacia gl'vffici, perche furono ritrouate le lettere, & auuifati i progetti; folo alcune scritte in lino, e cucite ne panni peruennero alle mani di Cralle. Ogni rimedio se li conuertiua in veneno, e come ne tempi contagiofi accade, se li corrompeuano i cibi principali, preparati per farmaco del suo male. Il Patriarca scommunicò i Vescoui, e Sacerdori, se nelle publiche Orationi non hauefleto nominato il giouine' Andronico per Imperatore. I popoli di Tessalonica si ribellarono, e si diedero al giouino, Metoch te,gran Logoteta, sbigottito da vn Sogno, ma più realmente dal timore di non perdere le ricchezze acquistate, s'al lontanò da Andronico . I Gouernatori, mandati nella Macedonia affieme colle Spofe, e Figliuoli, restarono preda de gl'Inimici, e posti nelle carceri di Tessalonica, e Didimotico. Demetrio Dispoto, necessitato a fuggire, si ricourò a Gralle. Andronico Protoueftiario, no auuezzo a difaggi, mentre và vagante per Selue, e per Boschi, vi lascia la Vita. Appena passaua vn'inforsunio, che se ne' pesaua nelle Bilancie del Fato va maggiore, nè volca peruenire al fine la Fortuna d'affligerlo, godendo di tormentarlo con perpetue sciagure.

Comparue la Primauera : e apparue maggiore l'auversione de gl'Animi, perche nel setto giorno della sessa dell'uno essensi ma auticanatifi gl'Esferciti appresso l'imme Mauro, dell'uno essensi appresso l'imme Mauro, dell'uno essensi la Fortuna,
non ancora sasolla di tormentare il pouero vecchio, e d'assistitera al gioune, concesse a questi la palma del cimento, e a quello le perdite; nulladimeno non furono così sauoreuoli, e prosperi i successi, che gl'aprissero l'ingresso alla Reggia; perche godeuala Sorte di mirare i stenti dell'a
ambittone, e interrott i sonni dell'insano giouine; acciòche se teneua a
perti gl'occhi del Zio per timore di tradimenti, egli non petelle serrar-

gli, vedendofi così prolongati gl'acquifti.

Algune Galee Venere, ipedite contro i Genopeli, abitatori in Galata,

causarono molti disturbi alla regia Città. Haucano i Genouesi Corsari spogliata vna Naue de Veneti mercatanti, carica di pretiose merci. Cagionò l'affronto giusti riffentimenti nel Senato; onde vi spedì quaranta. Galec, acciò togliessero le Sostanze a ladri, e vendicassero la Maestà oltraggiata. Trenta due di queste si fermarono a Cerate in faccia di Costantinopoli, el'altre più auuanzandosi, stauano alla guardia dello Stretto, perche non li fossero fuggiti di mano i Legni nimici, e l'Acque, che fono così labili, non gl'hauessero resi stabili nelle rapine. Presero tante Naui Greche, e Latme, che in pochi giorni dilatandofi per lo Stretto medefimo, lo riempirono, e parea, che fossero preparate per qualche gran speditione. Ciò causò nella Città penuria di viueri, e abbondanza di graui querelesessendo durato l'assedio giorni quindeci, sino che si partirono sodisfatti. Risplendè allora vn'atto di somma generosità, e Religione ne' Veneti, perche persuasi dal giouine Andronico ad'assisterli per impatronirsi di quella famosa Metropoli; benche fossero le persuasioni accompagnate da ricchi premi, rifiutarono l'inuito, afferendo che la loropictà non potea stendersi ad'operationi si empie; essendo connaturale la brama della loro Republica di folleuare gl'oppreffi,e d'opprimere gl'oppressori : e ch'erano partiti dalla Patria, per punire i furti, non per fomentarli. Ciò che non fecero i Bulgari, che andati in aiuto del vecchio Imperatore con tre mila Caualli, corrotti con infamia da doni, ritornarono a Casa, se bene pieni d'Oro, priui di riputatione.

Due giouini, auuezzi a gl'eserciti di Fabbro, fabbricarono le Fortune ad'Andronico, eli fecero ottenere colla loro industria ciò, che co tat'arte non potè confeguire; poiche con potentissimo vino hauendo vbbriacate le sentinelle, che si posero a dormire, con scale di fune, a quest'efferto preparate, tirarono sù le muraglie diciotto Soldati. Questi aprirono vna porta della Città, detta la Romana, e v'introdussero Andronico con ottocento feguaci; quali, fe bene le tenebre copriuano di negri ammanti ogni cola, videro i loro vantaggi : e li riuscì di Notte ciò, che nel fplendore di tanti giorni non li fù permesso mirare. Allo strepitare dell'-Armi si risuegliarono i popoli, e nell'agitatione de sogni conobbero il nuovo Principe: tempo proportionato alla conquista de Regni, e che dimostra all'ambitione, quanto siano per riuscirli fallaci i suoi parti. All'echeggiar delle voci rifuegliato l'infelice vecchio, ritrouandofi abbandonato da tutti;perche le nouità occorfe haueano vuotato il Palagio, fi proftrò ad'vna Imagine della Vergine, raccomandandoli la fua faluezza Gettò la Corona a fuoi piedi, sapendo, ch'era più sicura calpestata da quelle piante, che calcan le Stelle, che collocata fopra'i fuo Capo . Stefe alle fue mani lo Scettro, che effendo tornatili di figura, erano valenoli a ritornarloal vero Signore, acorche li fosse inuolato; e nel procelloso naufragio d'ogni sito bene, ricorrè all'Ancora sagra della Madre di Dio.

Felice

Felice ricordo 1 Auuenturato refugio 1, Andronico entrato nella Regia, come fiportafic ad'yna diuota Bafilica, fi dimoftrò tutto piaceuolezza, e modeltia, facendo vícire di mente al vecchio ogni fospetto di Morte. Comando espressamente ad'ogn'vno, che fosse riuerito l'Auo al pari della propria persona poscia l'abbracciò, e lo strinse : e con abbone danti lagrime, che li cadevano da gl'occhi, fommerfe ogni delio di vendettactfabili cordialifitmo Amore con quello benche presto dileguosfil compatimento, perle perfide instigationi d'Esaia, e di Nifone Parearghiche da lui crano fratiofiliati. non a ron a con a con a con one

L'attrocità del dolore, cla confideratione dell'ingratitudine del Nipote furono Strali che colpirono in modo cale il tremante vecchio, che firidusse in miserie: e le vacillanti membra non tanto al peso de gl'annisquanto al cotmentolo pondo delle calamità, cominciarono a perderegl'efercis folini dell'operara . La vista delle sue cadute li cassionò quella de gl'orchi quale in poso tempo perde, non sò se più sucntutato. o felice : perche fe reftà priuo della parte più nobile del fuo Corpo, hebbe occasione di scondarsi delle passate grandezze, la memoria delle quali affai lo tormentaua quando le vedenane gl'altri. Non può humana faniella esprimere quali calamità esperimentalle, priuato del posto riguardevole, ch'estreneua. Diuenne berfaglio d'ogni strapazzo. I Serni deputati alla fua cuftodia, fermuano per Carnefici della fua quiete, perchefempre lo beffauano; e fino le Donne più vili, che attendeuano a minifleri della Cucina li tinfaccianano le feiagure, come meritate, e condegne; così instigati dal Protostratore, che deputato al gouerno di Costanrinopoli, si credena di mai crollate dal Dominio ottenuto. Di moderarione groica decorato fembro il Cantaguzeno, gran Domestico, che se bene inalzato a Dignità, compati con benignità i depressative adopraua la lingua per confolare i mileri, non per inasprire le loro piaghe, i i or

lob Temendou principali di Corte, che non potesse di nuovo, benche ejeco, inuaghirli del perduto Solio, per la Morte, che vicina credeano, del nuono imperatore da granciofirmità affalito: l'astrinfero a diuenire Monaco, a penfare alla Morte, e a foordarfi della Corona del Capo con quella de Capelli; li mutarono il nome d'Andronico in Antonio, accioche in titto li ipegnolle in lui ogni restata scintilla di regio decoro . Anzi'l Patrianca Efaia determind, che non si douesse più fare mentione di lui nelle Geremonie sagre col titolo d'Imperatore : e che solo si douesse chiamare Antonio Monaco amatore di Cristo Poteano infortuni maggiori scarcuarsi a suoi danni : Haucano le disgratie Armi più penetranti, pericolpitloà Volendo la Sorte abbolirli anco'l nome, e toglierli ogni ricordanza delle passate grandezze.

Piacque in fine a Dio di liberarlo dalle miferie colla Morte, e ripete-Anni d requella Vitasche gl'era così penola . Spirò l'Anima isuenuto d'Anime, 1332. Mild of the

nel combattere con tante afflittioni. Volendo digiunate in quell'Età, che bifognosa si rendeua de cibi porenti per sostenerlo, l'inedia seruì di cibo alla Morte, famelica delle fue spoglie. Sentendosi mancare le forze, e ritrouandofi folo, perche prima licentiata hauea Crallena, fua Figlia, che s'era trattenura con lui in discorsi sino alla meza Notte, affieme con Niceforo Gregora, che poscia scrisse la sua Vita; nè hauendo alcuno, che li fomministrasse gl'Ecclesiastici Sagramenti, s'inginocchiò, e rramandò molte lagrime per sua saluezza; si pose in bocca l'Imagine della Vergine, che sempre portaua nel seno, in luogo dell'Eucaristico pane; e gettatoli su'l Letto, prima dell'apparir del giorno, comparì morendo al Tribunale del pietofo Signore , per participare i pretiofi effetti delle diuine illant. o mbranen: misericordie.

Molti fegni precorfero la fua Morte. S'ecclifsò il Sole, come afflitto. nel vederlo così combattuto dalle difgratio, e perfenerationo tanti giorni i fuoi fmarriri folendori, equant'anni egti era viffuto. La Luna fimilmente ofcuroffi , e fi fenote la Terra con ortido terremoto la fera del giorno festiuo di S. Antonio y di cui gli fu imposto il nome nel suo Monacaro. Si fuegliarono fieriffimi venty, che atterrarono molti Palagi, e Chiefe, e particolarmente vn'alta Colonna collocata apanti la Chiefa de quaranta Martiri : Detta Colonna, effendo Imperatore Andronico, parea che ne fondamenti minacoia fe reine seforrato a flabilirla, Dio voleffe, rifpofe, ch' lo tanto vaielli, quanto fi manterrà quella Colonna in piedisene fu presago, perche allora solo precipitò in Terra, ch'egli cade nel

Sepolero.

- Viffe anni fettanta quatro, hauendo imperato anni quaranta cinque. Cefare bello d'aspetto, & alto di statura : sagace, e prudente, onde sà affimigliato alla Volpe;ma così temperato d'Animo, che ne'le grandezze lo refero infolente nè l'infolite auuerfità lo depreffero; se non quanto comporta l'humana fragilità. Così benigno nel compatire i bifogni del proffimo, che baftaua hauerli manifestata la necessità, ch'egli subito vi prouedeua. Ritrouandoli in penuria non folo della vista, che lo guidasse, ma d'yna yeste, che lo coprisse, comando, che fossero spesi tre Scudi, che foli hauea, per comprarla; intendendo poscia, ch'vno de suoi famigliari era come lui mendico d'abito, per coprirfi le carni, volle, che li foffero dati i tre Scudi : e che la roleranza hauesse a lui servito di Scudo contro l'intemperie del tempo. Altra fiata hauendo vn folo Scudo, col quale s'era coprata vna dolce beuanda di medicato liquore, che si coduceua d'-Arabia, e d'Egitto, e col quale era folito temperare la frigidità dell'Acqua, che li nuoceua il Sromaco, conoscendo, che vn'altro ne' tenea bisogno, la tolse a se stesso, e glie la diede.

Campeggiò in lui molta pietà, e Religione, essendo suo scopo principale riffarcire i fagri Templi, dall'antichità corrofi, stimando, che nonpoteffero

potessero meglio impiegarsi le sue ricchezze, che per stabilire in Terra. le Stanze a quel Signore, dal quale ne' speraua di più nobili in Cielosche però impiegò in opre di tanto lustro molti dinari, che furono lasciati dall'Imperatrice Irene nella fua Morte,e vuotò i regi Erari per fimil caufa: che presto si riempirono ; essendo vsure troppo auuenturate quelle, che si trattano colla liberalità del Sommo Fattore . Terminarono inquesta guisa le sue disgratie; e non potè la Fortuna, che lo bersagliò con tante infedeltà, che lodare la lua Costanza nel sopportarle, raunisando in lui l'intrepidezza de Catoni, e la fortezza de gl'Éroi più celebri.

Non fi può credere, quanto a suo tempo fosse conturbata la Bilantina Chiefa; perche discordi frà di loro i Prelati; ora rinontiarono spontaneamente la Sede : ora lo fecero per violenza de Grandi. Alle volte la malignità superò l'Innocenza, e'l desso della propria quiete ne'Pastori, lasciò nell'agitationi dell'altrui crudeltà le pecorelle. Inforfero litigi di Fede: contrasti di preeminenza frà la Greca, e la Latina Chiesa. Così l'Imperio

d'Oriente vide allo ra sconuolte le Potestà sagre, e laicali.

#### - D' rather al Bl . on XVIIL ANDRONICO III. PALEOLOGO. il giouine.



A principji violenti , con cui cominciò Andronico ad'imperare, arguirono i popoli yn Principe, che do- Anid uesse malamente finire; e si credè, che hauendo pro- 1328. curata la caduta dell'Auo, non fossero per essere esentida precipitigl'aderenti di quello; e pure accade il Nices. contrario; perche dopo l'acquisto del Regno corresife così bene i fuoi diffetti, che non si esperimentarono,

che effetti di benignità, e compassione. Hebbero a suo tempo poco che fare i Carnefici, e affai che dire della sua Bontà gl'Inimici. Gouerno con carità da Padre, benche s'introducesse con maniere di parricida . Non comandò da cieco, perche fasciò ad'ogn'vno le pupille intate;ne'temè l'altrui mormorationi, perche restarono illese le lingue di tutti.

oll Successe appena l'oppressione del vecchio, che ringioueni nella falita al Patriarcato Efaia , che ritirato viuea nelle folitudini del Monasterio Manganio; anzi nell'augusto Carro preparato atrionfidi Celare, inalzato, & ornato di porpora, acquistò il primiero onore. Entrò la felicità presente ancora nella prigione di Sergianni, participandoli i fuoi fauori colla defiata libertà ; non mancando'l pergiuro de soliri giuramenti di fedeltà, poco importandoli, che mentiste la lingua, & il Cuore, pur che mettesse fuori della Carcere il piede . Al contrario riusci funesto il successo al Gran Logotera Metochite, che -fi vide d'ogni sua ricchezza spogliato, stimandosi l'involatione delle fire 3

## 410 La Monarchia d'Oriente

fue Sostanze opra degna di premio; nè terminarono cell'improuisa pouertà le sue sciagure, perche mandato in estilio sospiro poco pane per sostenarsi, e abondò di molte miserie, che l'affilisero. Fù però questo vnico esempio della crudeltà d'Andronico, al quale rimediò in fine con atti di benigna elemenza.

Hebbero ad effer interbidate dalle lagrime le fue confolationi nella moffa di Michele, Principe de Bulgari, che faccometteua tutte le Prourcie vicine, es apparecchiaua all'Imprefa di Didimotico, e d'Adrianopolisfitimandofi offeio dallo fteffo, perche tralafciò di date al Zio gl'aiuti promeffi per le fue effortationi, & egli fcordatofi del beneficio, non lo 
beneficaua; ma temendo la Genitrice delle fciagure del Figiiuolo, fedò 
con groffe fumme di dinari le differenze, e coftrinfe il Bulgaro a risor-

nare foddisfatto alla Patria, & amico di Cefare.

La Primauera, el'Autunno, prime Stagioni del suo regnare, lo mirarono armato; i frutti dell'Autunno, maturati dal senno, e dalla prudenza , li riuscirono graditisma i fiori della verdeggiante Primauera in vece di ricrearlo coll'odore, l'afffissero pe'l dolore. Fù la prima spedittione contro Orcano, Rè di Bittinia, che tenea circondata con. hingo affedio la famola Città di Nicea. Passò Andronico per questo fine nell'Afia, conducendo feco numerofo Efercito; nel quale però foli due mila erano scielti Soldati , gl'altri Huomini vili , che nulla haueano divirile , e peruenne al Castello Filocrene . Orcano assistito da orto mila Armati v andò con coraggio contro l'Imperatore . Il principio del cimento parue scherzo diletteuole della Fortuna, che fi compiacque prima di versare il Sangue , di concitare al riso . Orcano , che da Monti vicini offeruò, effere i Soldati Greci stanchi; perche se bene haucano combattuto poco , s'erano riscaldati aslai ; scese con groffo Efercito dal Monte, e gl'affali con impeto furioso da ogni lato.

Feceto reffistenza valorosa i Cesarci, perche feritrono, & vecisero moltu Nimici; ma sonrastando la Notte, s'auuscinarono agl'alloggia-menti, sempre inseguit da Turchi, che in quella ritirata letalmente colpendoli, vendicarono i riceuuti danni, restando Andronico stesso del Sode la vittoria riportata si la teneno Orcano di perdere alla comparsa del Sode la vittoria riportata si la tenebre della Notte, hauendo esperimentato singolare valore ne gl'Inimici, quando furono fauoriti dalla luce del giorno, onde ritirò in altra parte l'Efercito, per occupare altre trettezze, elació foli trecento Caualli ad madgare le loro operationi.

ftrettezze, e lasció soli trécento Caualli ad indagare le loro operationi.

1 Soldati d'Andronico, non vedendo l'Imperatore, che s'eta ritirato nel Castello, per medicars si apaga, stimando, che sosse si consultione, anzi ignudi di vestimenta, falirono nelle barchette, che
gl'hameano condotti; con empiro tale, che molti se n'affogarono; e al-

triu

tri firitirarono nel Castello, e per la calca grande di quelli, che si sforzauano entrare nelle porte, erano portati dalle piante proprie alla Morte, calpeltati, & infranti; e molti vi furono, che alla fola apprensione , che gl'Inimici li seguissero , senza vederli morirono di paura . Il giorno seguente, che apparue, sece yedere a Barbari l'vecisione, che non era parto delle loro mani : si rallegrarono nel cogliere palme, che non haucano piantate, e faccheggiando i Padiglioni , rubbarono Armi , Caualli , & altre cose pretiole; policia colpirono con Saette quegl'infelici, che non poterono ritirarfi . Con tale calamità perdè Andronico l'Efercito , più vociso dalle proprie, che dall'altrui Destre; posto in suga senz'essere. inseguito, & attertito dall'ombre, che gl'oscurarono la mente, non dalle Spade, che li trafissero il petto. Ritornato a Costantinopoli esortò il Patriarca Esaia a riconciliarsi col suo Clero, ad'imporre publiche penitenze, e a fare orationi; perche effetti così crudeli erano segni del sdegnato Signore contro i popoli di Bifantio. Verità delle più cerre, che nell'incerrezza de gl'humani euenti risplenda.

Nell'altra Stagione si rimediò in qualene parte alle sciagure; perche tosse l'isola di Chio a Martino Prefetto, di natione Latino, che hauendo riccuuto come Erede dopo la Morte del Padre il gouerno di quella, c. l'entrate, diuenuto per le prosperità infolente, minacciaua ribellioni, enegando la doutta vobodienza a Cesare, preparaua perniciosa Tirangunde; lo prese con poca fatica, e auuinto con catene lo mandò nella. Metròpoli, hausendolo con Stratagemi, e senza combattere si uperato.

Non passarono molti giorni, che ritrouandosi Andronico in Didimotico cade in grandissima infirmità : cagionatali dal freddo bagno. in cui lauosti , benche fosse la Stagione di rigoroso Inuemo ; nell'attrattione delle membra per la veemenza del ghiaccio, diuenne come stolido, e si fece piangere, come perso. Nel giorno seguente stimando, che pochi giorni gl'aunanzassero del suo viuere, afirme con giutamento i principali affiftenti a liberare dalle prigioni ¡Captiui, e in particolare il Gran Logoteta, e Coltantino Dispoto : e impegnò la loro Fede nel riverire la Moglie, come Imperatrice, fino che partoriua, essendo gravida; e nascendo mascolina prole che fosse destinata a quella la Monarchia d'Oriente; assegnandoli'l Cantacuzeno, come Gran Domestico per tutore : e pregolli, che morendo, l'hauessero vestito da Monaco. Così astretta viene l'humana fuperbia a confessare la perfettione del religioso Stato; perche douendo comparire al Tribunale dell'Eterno Giudice, giudica, che le liuree della penitenza Monacale siano le proprie, benche abiette, e non stimate nel Mondo, e che poco piacciano in Cielo quelle vesti che cuoprono le nudità della carne,e scuoprono i difetti dell'Anima.

altur.

Fff 2

Il timore

## 412 La Monarchia d'Oriente

Il timore di morire in Andronico liberò Metochite Granlogoteta dall'apprentione di Morte: e nell'altrui disgratie ritrouò follenaze le proprie. Liberate dall'efilio, poco fi curò di godere le grandezze della. Citrà, che per lui erano statecosì pericolose: come in porto di ficurezza fi rinferrò nel Monaferio di Cora, prima fabbricato da Giultino Imperatore, e poscia da lui ristorato dalle ruine; & ini trenta giorni dopo la Morte del vecchio Andronico rese ach'egli le fogglie mortali alla Terra. Si rattuifarono in quello Soggetto al vino se viccinde della Fortuna perche prima la mirò così fattoreuole , che pereffere impeatore altro no li mancaua che'l nome, essendo per altro amministratore de glinteressi tutti dell'imperiosi poi caduto in misera tale, che non vi manco che la manaia, per essere creduto viel sudibito della Fortuna.

A Costantino Dispoto furono rolti i legami, i ma fudi nuouo inuelto rà quelli; temendo i Senatori, che succedendo la Morte dell'imperatore, geli non ne diuenisse succedence essenzio augurio in que i tempi, eshe la lettera C, douesse imperare, tetminato il Dominio d'Andronico, & egli si dimandaua Costantino; infesice Sorte i mentre il nome li nocque, e sa stimato degno della prigione, perche si creduto degno della Corona.

Teodora, Figliuola di Michele Imperatore, e Madre del prefente Andronico, che fi rittotaua in Teffalonica, temendo, che ne funerali del Figlio doueffero celebrar il l'efequire proptie, fe la turela del Regno cadena nel Cantacuzeno, fuo Nimico, addottò per Figliuolo Sergianni, che allora con fupremo Comando rifficetua nella fiefa Città; perando dalla, fua protettione affiftenze, e fuffragiosma riautuofi dall'infirmità Andro. nico, celfarono i fofpetti, e fi tranquillarono i timori.

Cralle, Principe di Seruta, ftimandofi affrontato da Michele, Rè Bulgaro, quale per riceuere in Spofa vna Sotella dell'Imperatore, hauca ripudiata la sua, dopo hauer riceunto da lei fecondissima prole, e senza cagione alcuna; determino vendicarsi coll'Armi, e d'introdurre il ferro, messaggiero dell'odio cou'era stato scacciato il conjugale Amore. Michele con Efercito formidabile di dodeci mila Soldati del fuo Regno, e di tre mila Sciti, trapassando il Monte Emo, si spinse ne popoli Triballi, per difendersi, e per quatro giorni continui saccheggiò il paese. Comparue in tanto Cralle con quantità non inferiore di scielta militia , è tanto s'accostò a Nimici, che peruenne sino a Stendardi di Michele con mille valorofi Francesi; Passali così improvidamente, che appena potè muouersi dal sito, one si ritrouaua, con vecisione, e strage considerabile de fuoi: capitandoli in mano anco Michele, malamente ferito : quale dopo'l quarto giorno vscì di Vita, non hauendosi ritrouato rimedio per rifanare la fua ferita che l'antidoto della Morte Il rimanente dell'Efercito fenza Capo, e molto diminuito di numero, ritornò a Cafa. Andronico, ch'era andato in foccorfo di Michele, e collocati hauea i Padiglioni

nelle pianure della Paffagonia, vicine ad'alcune Caftella, intendendo la rotta de Bulgari, per afficurare il fino Regno, ritornò in Coffantinopoli, fentza hauer oprato coffantina gloriofa, anzi con hauer oftentato fomno timore di perdere.

Conofecndo Andronico, che la Sorella per tali emergenze era feacciata dal Regno de Bulgari, ei Confanguini e tutti di Michele, fiimando
profittetoli le riuolutioni de Primati per i fino intereffi, per vendicarfi
dell'ingiurie, accorfe con prettalide Squadre, & chebbe in fino potere
molti luoghi vicini all'Emo, e Mafembria, Città di grande importanza
pe'l popolo numerolo, che contenetta, e pe'l trafico, ch'efercicatta. Impararono in tanto da quelle sferrate i Bulgari la direttione del lora Regno,
e hauendone data la Signoria ad'Aleflandro, Ougino di Cefare, rimediarono a gl'anfratti, perch'egli vniti affieme molti Bulgari, & altri aiuti
de Scin, fece grauti danni nelle Prouincie Greche: rihebbe molte Caffela, e colle froglie de gl'infimici fi compogepompofo manto di gloria.

Chi crederebbe, che triofo così fingolare riportato da Cralle, che nell'effusione di tato sague inimico versò poche stille del suo, si conertisse in calamità per lui, e che dal proprio Figlinolo li fossero gl'infortuni inferititHauea Cralle vn Figlipolo d'anni veti vno, che li nacque della prima Moglie, & alleuato per successore del Regno; ma perche erano nati a Oralle altri Figliuoli della feconda Moglie, temè, che questi non gl'inuolassero il Dominio, che con tanta ansietà bramana, è si solleuò contro'l Padre, fomentato ancora da altri di Corte; non mancandoui mai chi ponga'i sprone in vece del freno al fianco de giouini imprudenti, trattandoli di farli precipitare. Quelli con inganni prefero Cralle, e auninto con pelanti catene lo condullero al Figlio, e lo rinferrarono inprigione. Certoè, che dispiacquero al Figlio le calamità del Padre : c confiderandolo Genitore, i fuoi tormenti li generauano attroci passioni nell'Anima;ma temendo nel tentare di liberarlo, di cadere ne lacci steffi pe'l tumulto de folleuati, sbandi dal fuo Cuore la compaffione, e lo lasciòne patimenti a discrettione de ribelli, che di lì a pochi giorni lo ftrangolarono, seruendosi di vergognosa fune, per celebrarli i funerali; confirmato il Figliuolo nel Principato, faccheggiarono le Prouincie Cefaree fino a Strimone, & Anfipopoli, e s'impossessarono di Stramitza, e d'altri luoghisessendo l'iniquità vn misto di Viti, che congionti affiette vno serue di base,e di fondamento per precipitare nell'altro. Seguirono ancora altre calamità, apportate da Barbari, nella Città di Nicea, quale dopo molti affalti espugnarono, trasportando via ogni cosa senza riguardo alcuno delle fagre, ò delle profane attinenze, e col furore medetimo inuafero le Città maritime della Bitinia, ele costrinsero ad'accrescere colle loro miserie amarezze all'Acque del Pelago, che le lambeuano. THE PARTY OF LAW WILLIAMS

Nacque

9 7 4.5

Nacque in questo mentre l'ambito Figliuolo ad! Andronico, tramindato alla luce del Mondo dall'Imperatrice Anna, Principessa Lombarda, sua feconda Moglie, che sposò dopo la Morte d'Irene, sua prima Moglie, metre dimoraua in Didimotico, L'appellò Gios che possi si succedà nell'Imperio al Padre-Spogliatosi delle vesti siuneste, per i siunerali colebrati nella Metropoli, sibito accorse a vedere la bramita Stella, che instituo continuatione de gl'Imperiali fasti nella sua Casa, e che illumina ula Casce contrade. L'alegrezza si trassisa e apposi anoca, che colebrarono Tornei all'vianza Latina, & altri giuochi ad'imitatione degl'.

Olimpici de Romani; non sidegnando l'Imperatore stesso im persona di correre cos gl'altri per dimostratione di valore, ecupicipia di gloria.

Tralasciati i giuochi, si vesti di giacco, e li seruì la Campagna aperta di Seccato contro i Bulgari, viciti dalle mura della Città. Procuro sena al mora assaliti i, acciò fosse o state più mortali le piaghe: gl'occupò molto paeses quasi fiam ma improtusa, caduta dal Cielo, incenerì biade, viti, e Casi; se ne dole il Principe Alessandro per suoi Ambasciatori, estando Andronico a vogliete altroue il fetto, per estere indecente; che. spargessiero il Sangue Cristiano i Cattolicis, egli forridendo rispose, che ne meno conuentua a Bulgari possedere ciò, chi cra di Cesare, che quando restrutto hauesse la l'attro, non sarebbes forzato a perdere il suo.

Benche disperasse Alessandro d'alcun buon fine in quella battaglia. fostenne nulladimeno al meglio, che li fu permesso, l'Animo vacillante, acciò non restasse in tutto abbattuto; raccolse otto mila Soldati, ejdue mila Sciti,co' quali partito di Ternabo andò a Rusocastra, oue' collocò gl'Eserciti. Jui si ritrouò ancora l'Imperatore, assa inferiore di gente, perche non arriuauano a tre mila i Soldati, e colto in paese nimico. I Bulgari disposero subito il destro,e sinistro Corno alle parti,e nel mezo i Soldati di graue Armatura, colla retroguar dia affai numerofa. Andronico, temendo non effere circondato dall'Ofte nimica, a guifa di cornuta Luna, schierò le sue genti, & egli, quasi Nume collocato nel mezo, influiua colle voci, colle promesse, eco? gesti spirito di coraggio, e d'ardire ad'ogn'vno;dimostrandoli con euidenza,che bisognaua ò morire,ò vincere; e che non temessero la multitudine de Nimici, mentre loro vantauano superiore Virtu, e'l numero de Soldati esere inditio di mancanza di costante valore. Appena fini di dire, che con indicibile sforzo s'auuentarono contro i Bulgari, e fecero molte proue di fortezza, & il Cantacuzeno fra gl'altri affalito da mille Spade, tutte le rintuzzò con ardire,e fi fabbricò monti d'estinti a piedi, per piantarui i stendardi delle sue glorie. Con vguale valore combatte il Figliuolo di Cefare, Nipote del Porfirogenito; che fieramente ferito, quali piagato Leone, a eui'l color del sangue cagiona calore prò vecmente alla strage, guerreggiò intrepido, fino cne coipito in tefta, gl'y scirono le ceruella; e allora solo mosso a

compassione il suo Destricto fedele, lo portò saluo a Padiglioni, che prima sempte lo mantenne immobile ne Steccati di Matte, oue gloriosamente morì.

Gl'altri, vedendo gl'Inimici seendere in molto numero da monti, con fretta si ritirarono nel Castello vicino, e chiusero le porte: diuenuti da se stessi prigioni, & assediati senza assediatori . Iui priui d'ogni necessario founegno per gl'Huomini, e per i Caualli, nè sapedo onde procacciarne, por effere al di fuori circodati da Nimici, e al di detro da gl'Amici angufiati, si conobbero a gl'estremi della disperatione codotti; se no che iddio gl'affiftè, volle che folo vedeffero il pericolo, acciò conosceffero quaso fossero al suo liberatore tenuti che prima si mirassero destituti de gl'ainti humani, e poscia li participò i soccorsi dinini , Spirò nel Cuore d'-Alessandro stimoli di compassione verso le loro calamità, quale nella confideratione delle vicende incostanti della Fortuna esibì ad'Andronico la pace, permettendoli, che ritornasse a Casa coll'Esercito; e promettendoli aiuti. Così imparò l'inaunedoto Principe a bilanciate nella. Stadera della prudenza con attentione maggiore l'Imprese, prima che s'intraprendino, ea non disturbaro la quiete di coloro, che dormonos perche i Spiriti, benche quieti, all'improuiso colpiti, spirano ardimentofo coraggio, e vedendo disperati i Casi, fanno ogni sforzo, per non cadere nelle miserie.

Appena hauea afciutati gl'occhi dalle lagrime per la perdita compaffioneuole de fuoi Soldati, che fi vide aftretto di nuouo ad intorbidas, di per la Morte della Madre, che firiò in Tessalonica, & ini si sepellita, coll'infausto accidente esperimento, che le disgratie del Mondo, come

le Gratie, mai disgionte si mirano.

Sergianni, che si tratteneua, come dicemmo, in Tessalonica in tempo dell'infirmità d'Antonico, diuenne al foliro infermo di Fede, e si ribel, in etircusando più apette le braccia di Cesare, per essere accolto, benche procurasse di custatti, e di palesari innocente, ricorse al Principe di Seruia, Figliuolo di Cralle, pure Cralle appellato, e l'estoria da s'alsalire Andronico, facendoli facilissimo l'acquisto di tutto l'Orientale Imperio. Acconsenti Crallesperche trattandoli s'aumentare Dominj, diuiene Seruo l'Huomo d'ogni etrore, e per dilatare le sue attinenze, lo dilettano cutte le scelezaggini. Sergiano i in tanto colla sua attutia, e malitia finfe molte lettere, e procurò di follenare i popoli contro l'Imperato, promettendo onoti, e Dignità a chi haussile cooperato all'impresa.

Andronico, che temea più l'ingegno fagace di quel perfido, che l'Armi di Cralle, fi fgomentò, e versò molto tempo nel ponderare i rimedj. Si votò al Cielo, acciò fortiffe fortunato principio la fua fpeditione; pocica condotta la Moglie, & i Figli nel Tempio della diuina Sapienza, laconfegnò a Gior Patriarca, fucceduto ad Efaiz, acciò fotto l'inuiolabile. vincolo di giuramento, fatto fu'l tremendo Altare, in ogni contingenza li custodiffe, e come cofe sagre li rispettasse. Perche viuva in sospettione de suoi famigliari, accompagnato solo dal Gran Domestico, che sempre esperimentato frauca di Fede incorotta, si trasferi nella Macedonia, e si fermò intorno a Tessalonica, in cui principalmente tendeuano i diffegni de gi'lnimici.

Nel hango stesso se gli presentò Sfanze Paleologo dell'ordine Senal torio, afficurandoto della Morte del Sergianni, fe gl'hauelle permeffo poterfi accoltare a quello, e domesticamente trattare, senza incorrere apprello lui nota di traditore. Tanto ottenne, coll'agginna di grandi promelle di ricchezze, e fanori . Saputali la finta ribellione di Sfanze de flimata vera da tutti, Andronico per maggiormente accreditarla, diede al fisco i suoi bent, imponendo di più, che la di lui Moglie con ignominia fosse pe'l Fore condotta ! Entre m'questo modo in confidenza tale con Sergiamo Sfanze, che confighana ogni cofa con luite fe bene l'aunifanano gl'Amici a non fidarfi, perène l'haurebbe tradito; egli acciecato dalle tenebre ditanti peccati non vide l'errore, che commetteua, & effendo arrinara Pora, che douca vendicare la diuina Giultura cance fallaci promelle, e falli pergiri i, egli pure credè a chi li douea mancare di fede. - Parti l'Efercito di Cralle con Sergianni , e s'inuio a Teffalonica, che douca effere il primo frutto delle concepite vittorie; pontaneamente fe li refero le Città e Caffella che ritrouatono nel loro viaggio e auticinacifi alla Città, stabilirono nel seguente giorno d'assalire le mura, e batrerla fortemente. Sfanze, non potendo condurre ad efferto ciò, che bramana per diffetto dell'occasione, che si vedeua mancare, perche Sergiani era sempre acompagnato da molti, determino di fuggire; ma rittouò nell'allontanaifi da quello ciò, che non gl'accade vinendoli vicino perche licentiatofi, fotto pretefto di voler girare intorno le mura della Città. & offeruare s'erano prouedute d'Armati; egli ancora lo volle feguire. quali Serpe, che correna all'incanto, incanto della fua Vita; allontanati alquanto da Padiglioni, due valorofi Soldati di Sfanze, confapenoli del fegreto, e chel'offeruauano con attentione, s'auuentarono contro Sergianni : lo trafiffero colle Spade, e lo lafciarono nuotare nel proprio Sangue, come la di lui fede fempre vacillò di coftanza, fenza che alcuno fe n'accorgeffe. Entrarono nella Città i Serui, accolti con allegrezza da. molti esploratori, per questo effetto collocati in diversi luoghi da Cesare : dopo hauer raccolto il frutto abbondantemente maturato sù l'albero della propria maluagità. Si specchino ora i perfidi ribelli, profanatori della diuina, e dell'humana fede, nel cafo di quest'infelice, e imparino vna volta qual fia l'ignoranza de traditori, Mitino quel Sangue, che tinge di porpora il fuolo, quando bramana effere trasportato fu'l Solio. Alla vista di quel Cadauero trucidato benedì ogn'yno la mano, che tentò così

cost eroica Imprefa, e quel braccio, che con poche piaghe (anò mille ferite; e h'erano in momenti per imprimerfi ne'. Corpi di tanti innocenti, Catllènel l'eguere giorno fi pacificò coll'Imperatore, hausdo riceutti da, lui pretiofi donisonde no ferul la fia venuta, che pet codqure al paribolo il traditore; per effere escoutore de caltighi, preparati a (itoi falli dalla dinina Giufitira, che conuerte agl'empi gl'oggetti della loro confidenza in Stromenti di calamità.

Mokti Legai Turchi deuastauanono solo l'Isole situate alle spode del-Eggo,ma nel Cotinete acota, e depredauano le Naui de mercatati, I daiu apportati costrinsse a un inicia d'amarsi per reprimer l'audacia se inuitario per via d'Ambasciatori lo stesso Andronico, come quello, alquale i Stati iusi erano più vicini, e le cicatrici no acot issa remoite d'este, toro copagno nela guerra, e poste all'ordine veti munitissime Galee, egli stesso me de la come de l'este de la come de la

Chiamato in Costantinopoli per i tumulti, causati da Genouesi, abitatori di Galata: li sedò con prosperità, e rinfrescatasi l'Aria dopo l'ardore della Canicola, se ne ritornò a Mitilene, importado li quell'Impresa; se be ne trattenutofi più di quello douca a Chio, per prouedere le fue Galee di Remiganti, e di Soldati, Catano hebbe opportunità di maggiormete fortificarli,e fece lo steffo in Fopea. Andronico adò colle sue Squadre a Focea & affediò da tutte le parti'l Caffello, ricenendo aiuti di gente, e di vettouaglie da Turchi, che sapea essere Inimici de Focensi per molti ricenuti danni. Questi furono i motiui principali della destruttione del Greco Imperio, che no be conobbero quei ciechi Regnati. Le Cosaguinità, corratte co'gl'Inimici della Fede, li costarono il spargimento del proprio sangue : foccorfi,da quelli riceunti,fe li couertirono i pernitiofi cueti,e'l chiamarli ne' loro Stati, fu vn'inuitarli ad'inamorasfi delle fue delitie, e ad'odiare la sterilità de loro paesi. Vededo i Focesi, che no si stancaua in quel lugo asse, dio l'Imperatore, e che'l rigore del freddo lo rédeua sepre più rigoroso in affligerli, lo placarono col mezo de Rodiani, promettendoli affieme co' popoli di Mitilene vibidienza, e Vaffallaggio, come pe'l paffato prestato gl'haucano, tato più che restituitono a Turchi molti loro Figlinoli, che predato haueano, ode sciolse l'assedio; Madò per supremo Duce i quelle Ales. fio Filatropeno, fuo Auolo, che co rara prudeza acquetò i tumulti, e riceuè di nuovo quell'Ifole in deditione. Affrettò egli poscia verso la Reggia 1013

il fuo viaggio, per effere nati colà altri tumulti di mal cotenti, che bramauano la di lui Morte, e del Figliuolo Gio: Prima però che vi peruenille restarono sedati dalla Cantacuzena, Madre del Gra Domestico, che assieme colla Moglie hauea lasciata al gouerno, che di sublime prudenza ammantara oprò da Eroe, non da Donna . Al suo arriuo csaminati i Capi della Congiura, e comunti, bene che meritaffero effere dilaniati da tormenti. per fomma benignità di Cefare si resero immuni del meritato castigo.

Patirono per grauissime scorrerie de Schi le Prouincie Greche piaghe letali; perche quelli passato l'Istro, scorsero per la Traoia sino all'Elesponto per lo spatio di cinquanta giorni; dicendo, che ciò faceano, per hauer tralasciato Andronico di fare il suo debito co loro Duci de consueti doni: che la fua avaritia li sforzava a tenerlo inquieto : e per non haver contribuiti i soliti regali, hauesse prouati insoliti rigori; parue pronosticata la miferia degl'infelici dall'Eccliffe del Sole, che quafi comparendoli, si nascofe con ofcure gramaglie la faccia, e per non diuenirme spettatore ofcuroffi.

Hebbe affai che fare co' Turchi, perche s'anuazauano in potenza ogni giorno; Otténe però due vittorie di quelli più cogl'aiuti diuini, che co'gl'. humani, de quali fi ritrouaua in tutto mancheuole. Più li giouò alzare gl'occhi al Cielo, che girarli per le Galerie, e per gl'Arfenali della fua Reggia; quali per negligenza de gl'antecessori, e per continuate guerre erano disarmatie di stanze di Marte, diuenuti officine di pace. Quelli, che abita, tiano Troia, e lo frretto dell'Elesponto con molte Naui, e Caualli tragitrandolo, faccheggiarono il Chersoneso, e fecero impero nella Tracia, bramofi, che li capitasse nelle mani l'Imperatore stesso, che in Didimotico fi ritrouaua. Egli non hauendo gente, per ressistere, fece nascondere in águati, e stretissime strade i suoi : non temè esporsi all'ingiurie dell'Aria, e a patimenti di fame,e sete, per satiarsi delle loro rapine, e li riusci l'inuentione, perche tagliati a pezzi cento cinquanta di loro, i più coraggiofi, e forti, e leuatoli'l bottino opulento, che trasportauano, gl'altri, benche superiori di numero, s'intimorirono: e vmiliati chiefero pace, benche di tanto profitto li fosse riuscita la guerra.

Ritornato in Costantinopoli, intese, che Orcano Ottomano, Principo di Bitinia, affiftito da numero la Classe, douea da due parti assalirlo, cioè da quella del Tempio, e da quella della Propontide, con diffegno d'impatronirsi della reale Città, hauendo suoi fautori gl'abitatori di Galara. Restò sbigottito Andronico all'auuifo, benche fosse inuecchiata disgratia del fuo imperare; riccorfe a Dio, acciòche, effendo il Signore delle guerre, hauesse auualorata la sua Destra, per abbattere gl'Immici, e multiplicato il valore de suoi pochi, che si doucano cimentare contro la multitudine. Scielti venti nobili giovani, e quaranta ordinari Soldati, li mandò dalla. parte di Terra, scorti dal Cantacuzeno, Marte della Grecia in quei miseri

tempi, mentre l'Otio corrotta hauea, e sneruata la giouentù, data in predade luffi; & egli con tre Galee, anco malaméte munite, se n'andò per Mare contro i Barbari, che, con venti quatro Legni partiti dall'Asia,

erano peruenuti nella Propontide vicino a Regio.

- Il loro arriuo fembro quello di tempestosa gragnuola, che cadendo furiosa dal Cielo, con squarciare le nubi, che impedinano il corso, allaga i vicini luoghi, afforbe Cafe, spianta vigne, annega arméti; e per nó muouersi a compassione de singulti de gl'infelici, impara la stupidità da dan. ni ste si, che apporta; perche smontati in Terra, troncarono alberi, taglia. rono biade, abbruggiarono Cafe, incenerino Palagi. Nell'albeggiare del giorno foprauenendo colle fue poche genti il Gran Domestico, ritrouò i Barbari in diuerfi luoghi diuifi,e ne' fece strage tale, che vguagliò le pasfate perdite; onde furono costretti i scelerati a spirare l'Anima colla pre, da in mano, che li cadè fu'l fuolo col loro cader su l'arena. L'Imperatore in Mare prese quaranta Galee, vsciti i Soldari, che le custodiuano, non hauendo più che tre Legni, e folo buoni per accrescere alimenti al Fuoco,non a passeggiare per l'Acque.

Smotato a Terra nell'apparir dell'Aurora, che li pronosticò aurei triofi, consegrò alla sua Destra le Morti di mille Barbari, e le Vite d'altri trecento alle carceri; restando immobile alle Scimitarre Turche ogni Soldato di Cefare, senza che ne' perisse vn solo. Gran fatto : con cui Iddio si cópiacque di confondere coloro, che nel cóbattere più cófidano nel numero de Fati, che nell'affisteza de Sati : e fanno più preparatione de cibi, per matenere gl'Eserciti, che d'Orationi, per matenimento dell'Anima.

Vedendo Andronico, che'l Regno degl'Etoli, e degl'Acarnani staua per cadere al folito de gl'Imperi, che seguendo le traccie del Rè de Pianeti, or sono nell'Oriente, or' all'Occaso peruengono, essendo mancati i loro naturali Signori, e restato il Dominio in mano d'vna Donna vedoua che per debolezza del fesso, e della vecchiaia hauea più bisogno d'un fasso, che li coprisse le membra, che della Corona, che li circondasse il crine; rimbambito il gouerno per l'assistenze deboli de Bambini, stabili incorporarlo al suo Imperio, com'era prima principalissimo membro. Acció l'Impresa li riuscusse certa, vsci prima contro gl'Illirici, temendo, chegl'impediffero il diffegno,e coll'aiuto di due mila Turchi, abitatori di Smitne, e Ionia, li vinfe, e ridusse a procurare rimedi per le loro miserie, non per l'altrui. Non li fu poi difficile conseguire i Stati bramatis perche presa Nicomedia i principali si ridussero a lui, e li prestarono vbbidienza, & offequio. Lo stesso li successe d'Epiro; mentre la Madre del picciolo Principe ritiratafi in Teffalonica, cedè all'Imperatore quel nobiliflimo Principatose se bene vi occorse la secoda solleuatione, no riusci più fortunata della prima, perche restò pure con molta gloria sopita.

Terminati consì fortunati cuenti gl'acquisti bramati, ritornato in Bilan-

Bifantio diede per Spofa la Figliuola, che arriuaux al norio anno ad'Aleffandro, Figlinolo del Principe de Misi, d'anni quindeci; con che verdeggiarono vliui di fecondissima pace in quei paesi, tanto sospirata da popolisma perche i Regni s'affomigliano a gl'influffi delle celefti Sfere che in alcune parti apportano felicità, & in altre prelagilcono milerie, appena fi godè nella Mifia la quiere, che fi folleuarono i popoli Trapezunii per la Morte del Comneno più giouine, appellato Basilio, che li reggena. Hauea questi per Moglie Irene, Figliuola dell'Imperatore, con cui hauendo molto tempo viffuto, come vero Spolo, fi (cemò, quali Fuoco per mancanza d'esca, il primiero Amore, e s'auuanzò il suo affetto verso ver altra Irene, meriteuole d'ogni bialimo, per effere sfacciata meretrice d'o gn'ynoje indegna del regio affetto, communicado il fito alla plebe. Morì Balilio, già eltinta prima di lui la lua riputatione; se per veneno datoli dalla vera Irene, ò in altro modo, è dubbiofo. Procurè trene riceuere nuouo Marito, e di regia profapia : e ne fupplicò Andronico; andarono però così a lungo le cole, che languì l'affare, e acculata d'incontinenza, non fi contennero i Trapezunti di folleuarfi, che molto affliffero Andronico e per l'infamia della Figlicola, e per la fama de ribellatino a soussonie

Ccfare valorofo in vero, perche non atterritono in lui le Stagioni più gelate l'auuampante ardore di vincret, no le fianume più cocenti dell'Eftate le brame di guerreggiare. Dotato di molta celerità nell'operare, onde fi videro da lui gl'Inimici infeguiti, quando lo fitmauano affai lon-ano. Stefe il fio valore fopra i Misj. Etol, Acarania, Triballi, Turchi, e li fece esperimentare i taglio della fua Spada, quando non li trocatono l'occasione collai or fuga. Amatore fopra modo delle caccie; e dell'veclare di duertendosi coll'vecisione di piccioli Animaletti dalla crudel-tà verso i Sudditi, che sempre abborni. Confidò molto negl'atti dilina crudel-tà verso i Sudditi, che sempre abborni. Confidò molto negl'atti dilina crudel-tà verso e per l'in figalancato il Palagio, e senza guardie, che gl'affidesfero. In somma se fi biassime uole ia sua caltatatione all'imperio, restò

accompagnata da encomj la di lui caduta al Sepoleto per gesti famosi operati.

#### XIX. GIOVANNI IIL PALEOLOGO.



AVEA foli anni dodeci Gio: quando mort'l Padre; Anni di onde li lasciò per tutore il Cantacuzeno, Huomoric- 1341. chissimo, e principale della Monarchia; L'ambitione onnh. ch'ègrande, oprò, che questi nulla stimasse il picciolo ad bune Principe, enella minorità di quello procuraffe le fue annum maggiori grandezze. Cominciò a gouernare l'Impe-Calem-rio, non come tutore, ma come fuccessore: e tanto sti- de Tare.

maua Gio: quanto colla di lui ombra coprina l'illicite pretenfioni. Per Rabilirsi affatto nel Solio, rese instabili per se stesso, e per i posteri ancora iregi Statisperche contrasse stretta parentela, & amicitia con Orcane, Figliuolo d'Ottomano, Rè de Turchi, dandoli per Spola Teodora, sua Figliuola. Matrimonio, che meritò tutte le maledittioni, e che in vece d' vnire la Greca Monarchia con quei legami, acciò non cadeffe, la sconnolle, e distrusse. Impararono allora i Turchi sotto così dotto Maestro la strada di penetrar nella Grecia, che per auanti gl'era ignota : e a piantar quelle radici, che da niuna falce fin ora hanno potuto fradicarfi, benthe l'habbino molti tentato.

- Morì in tanto Orcane dopo venti due anni di Signoria, lasciando i superbi, & ambitiofi spiriti più viui che mai in Solimano, & Amurat suoi Figlinoli, Solimano hebbe il Regno, e nel tempo stesso, che prese in mano lo Scettro, strinse l'Armi fatali control'infelice Grecia, facendo molti Schiaui nell'Asia : e penetrando nell'Europa coll'Euro secondo della. Fortuna foggiogò ogni cofa; tali furono i frutti ancora acerbi, prodotti all'infelice Oriente da contratti Sponfali, Predarono tutto'l Cherfonefo, e coll'empito stesso, e furore si fecero vedere nella Tracia. I Turchi, ch'erano restati nell'Asia, certificati dell'abbondanza, e ricchezze della Grecia, corfero pure nell'Europa, oue fabilirono abitatione, e fedese col tiuarono le Campagne, come fossero dinenuti quei terreni lor Patria. Costretto il Cantacuzeno a far pace con Solimano con alpre condicioni, a baciare la mano, che lo colpiua, e a stringere le catene, che lo priuauano di libertà.

La pace fatta da questi due Principi su augurio di guerra a Bulgari; perche affieme vniti gl'inuafero, affalendo Crate, e Vnglefe, Capitani della loro Natione, Soggetti valorofi, e forti. Non fi perderono i Bulgari d'Animo, anzi si riuoltarono con coraggio contro i Turchi;e perche conobbero non poter refistere all'inimico valore, vedendosi colpiti in guifa, che lasciarono la Terra irrigata di Sangue, e Teatro delle sue perdite;

procu-

procurarono dividere le forze oftilie nella feparatione vnire a fuo fauore il nuouo conflitto; Crate ficorte i luoghi terrefiti della Tracia, e Vneglefa, dalla Reggia propria partito, s'inuò contro i Turchi. Stauafene allora attento Solimano ad'altre Imprefe; inulladimeno procurò dalla quiete de gl'inimici di mietere allori; perche vedendo i Bulgari nelle pianure Cerniane a riforanti alla fattenci del viaggio laffi; e flanchi; fenza penfare a quelle della guerra, e pel lealor dell'Effate più difpolita al ripofo, clica portare altroue il fetro; gl'affali all'improulo, accompargnato da otrocentio valorofi guerrerie; onde reflarono gl'infelici diuorati dal ferro, "e rapiti dalla correntia dell'Acque nel fiume vicino con Morre de due Capitani; godendo l'auuerfa Fortuna di vederfi così all'improuifo faerificare due vittime di tanta fitima; e che il folfe la firicato."

fentiero co' Rubini tinti di fangue così generofo.

Conoscendo Solimano quanto lo prosperasse la Sorte, non disprezzo le fue gratie, anzi continuò gracquifti; e hauendolo chiamato alle parentele i Greci, non mancò d'inoltrarfi nelle loro attinenze. Aunicinò l'Esercito ad'Orestiade, oggi detta Adrianopoli; la Città, essendo forte, e ben munita, li toglicua ogni speraza di possederla:e pure l'acquistò senza fatica : quali fosse'l suo solo volto valeuole a riuoltare ogni cosa sossopra; Offeruò vn diligente Turco, che picciolo fanciullo per non offeruara fiffura delle mura ogni giorno víciua dalla Città, per fare vn fascio di fieno, e che per la stessa ritornaua. Si seruì dell'occasione Solimano, e nella lteffa fiffura fifsò delle fue virtorie la ruota; poiche per quella entrato coll'Efercito ne' diuenne Signore fenza spargimento di sangue ne fuoi, e con effusione grande di lagrime da gl'occhi nimici ; ne bastandoli preda così nobile, che haurebbe potuto fatiare ogni più fregolato appetito, fi trasportò a Filippopoli, che temendo contrastare colla fija Fortuna, vitò il timore del facco con volontaria deditione. La velocità di Solimano era per partorirli vittorie gloriose di tutto l'Oriente, fe non haueffero le Parche troncato corfo così precipitofo, col porte fisicalle valte fire brame; perche, mentre ritornaua nell'Afia, affalito da grauissimo morbo, mori; e ricene'l Sepole to nel Chersoneso Istmo vicino al fuo Figliuolo nel luogo medefimo : togliendolo per pietà quella tomba all'oppressato Oriente, so isla monatana

E' Rama cóftante di molti, che Solimano, intendendo, efferfi folletaticontro di lui i Bulgari, e Misjatterrito dalla multitudine, e dal valore di quelli, patmiffe co' Greci, che le gl'haueffero date feffanta mila dragmegif haurebbe reflituito l'occupato Dominio nella Tracia; e, abban-donata l'Europa, farebbe ritornato nell'Affa; al Cielo però non v'affenti, che allora flaua per dare l'vltima mano alla diffruttione del Greco Imperio, quale hauea Principi, viliffimi Serui di tutti i peccati: che non venerauna di Cattolica Chiefa, come dourano, e benche tante volte se

li fof-

li fossero vniti, con enormi Scismi la deturpauano; perche accaderono nel tempo stesso de trattati orridi terremoti, che diroccando, e gettando a Terra le muraglie delle Citrà, e Castella, manifestarono a Turchi, che combatteua per loro il Cielo colle ruine altrui; onde s'impossessarono d'importanti luoghi dell'Europa, ne' più penfarono con nuoui acquisti di reftituire gl'antichi,

Peruenne il Regno in Amurat, suo Fratello, che con grandissimo Esercito venne in Europa, effendo già a Turchi patente l'infausta strada, che conduceua all'esterminio de Greci, eleggendosi per sua Reggia Adrianopoli. Combatte questi valorosamente co' Bulgari, e li prino di Ferra, loro. famosa Metropoli, e de luoghi di Rodope, apportandoli granissimi danni, fi riuoltò polcia contro Sufmano, Re della Mifia ; che conofcendo di non poter ressistere alla violenza di tante Squadre, con suppliche ottenne, da Amurat la pace; e per no esperimentare le di lui inimicitie, li diuenne amico, e parente, dandoli per Moglie vna fua Figliuola di rara bellezza; che con lufinghe raddolcì l'Animo Barbaro, e cogliendolo nel seno, li proibi di più stringere contro il genitore il ferro.

Gio: in questo mentre coll'aiuto de Greci, & in particolare di Gatabu- Anni di Go Genouele acquistò l'occupato Imperio, scacciatone il Cantacuzeno, Critto ehe per anni fedeci l'hauca goduto, no come tutore, ma come Signore independente, e folo; aftringendolo al Monacato, in cui, mutato il nome, si

chiamò Matteo. Vsò eroica generosità verso Gatabusio suo benefattore,

a cui donò l'Isole di Lesbo, e di Mitilene. Non mancò il Figlio maggiore del Cantacuzeno, vedendoli priuo del Genitore, e del Regno, alquale senza riguardo del legittimo successore era destinato dal Padre, di procurare di nuono pe'l Padre la Monarchia, e per le la direttione ambita; trasportatosi in Rodo, pregò d'assistenze il Gran Maestro; che mostrò molta prudenza nel penetrare i fini: e conoscendo illecite le dimande, lo rimando, non fu poco, che ritrouasse appresfo il Fratello minore Manuele, che foggiornaua in Spatta, il necessario sostentamento per la sua Vita.

Perche molto temeua de Bulgari, che di continuo l'infestauano, fece stretta lega con Amurat, ma infausta, quali sogliono sempre riuscire le cofederationi co' gl'infedeli; perche Amurat, pretendendo di fare fommo fauore a Gio: passando pe'l stretto di Gallipoli, conduse sessanta mila Turchi in Europa, che furono tragittati da Genouefi col prezzo d'vn Ducato d'Oro per testa. Cecità grande di Giotche non vide, che per liberarsi da Bulgari, li foggettatta a Barbari, e per lottrarfi da vn graue pericolo, incorreua in altro di gran lunga maggiore. E auidità detestanda di chi fu interessata guida d'Inimicisì fieri nelle parti più vitali della Cristianità. Appena lo mirò l'Europa, che colla caduta di Gallipoli, e d'altre Terre conobbe le proprie ruine; e scorgè i dannoso misto di tanta barbarie a fon-

darfi

darfi repentino Tromonelle sue viscere, scielta la Città d'Adrianopoli per funcho Teatro del suo imperio, e dell'occupata Tiratiride. In soli cinque amni, che si trattenne nella Grecia, s'impatronì di presignati città s: fra le quali si numerò Apollonia, Siros, e Nisa principalissime.

Vedendo Gios che gl'auuana Turchelçhi, a guifad'ineftioguibil Fuoco, abbruggiauano tutto l'Imperio, e ch'era in breue per ridurfi la Grecia a
foggettione rotale, haudedo vicino così poetne Nimino, di trafportò per
aiuti a Carlo VI. Rè delle Gallie; quale efsendo vefsato da crudeliffitme
guerre, compat le fei agure, tha non compati loccorfi: e tanto li fuccefa
ppre fiot Veneti. In Venetia però ritrouò molti dianzi da Mercatanti,
che à rilcuanti finime afecndeulano; tila perche non hautea con che afficurare i Creditori, e con che pagare molti debrit per auanti contrattri, fuecurare i Creditori, e con che pagare molti debrit per auanti contrattri, fuedi in Coltantinopoli Perfonaggio al l'igliudo Andronico, che in luogo
fito imperatua, acciò gl'hauteis imutare le nece fisarie propiifoni. Andronico, che maneggiata i lo Secttro nella lontananza del Padre, e che folo inco, che maneggiata i los Cettro nella lontananza del Padre, e che folo inco, che maneggiata i los Cettro nella lontananza del Padre, e che folo inueaa Cuorel virilità proprie, paco fi curò di fodisfarla; e benche fossero
multiplici le pregière, non piegarono il d'Ilui fuperbo Animo, ne'l'ambitione d'imperare. " 30 )

e Manuele Rétiuolo minore d'anni, e maggiore d'Amore verso il Padre, rannato con prestezza il nocessario dinaro, ir trasportò in Venetia, o sodis-silveza Creditoriscreduto per attrione si degoa meritetole di tutta la dilertiche del Genitore, si come Andronico indegno, che si numerasse suo Figlio, mentre si dimostrio prito del connaturale compatimento.

I Mentre Amuras attende ad'accrefeère l'Imperio Tuteo, Saulex, i fuo primogenito, protenta di minuirlo, e fà di fettetifima amiciai con Andeonico, primogenito di Gio: che pure vogliofo viuena di fare lo fteflo al fuo Genitore. Innauueduti Figli Che fenza vedere i precipio ul ramo per cadere pore lo tor fregolate paffioni, perderona realmente la viffa a priuato Saulex da Amurat de gl'occhi, acciò coprifie coll'ofcurità l'indegna impresa, a cui s'accinguai e Gio; per compiacete al Barbaro, fentenciò al caftigo fteffo Andronico: coll'accto infuio nelle pupille facendoli esperimentare il rigordella pena; benche più fortunato di Saulex, alla di cui ceccità non ristouofi rimedio, come conferuò Andronico per gl'adoparati antidori qualche raggio di luce: che li ferni in fine per multi plicar-lite reità.

Si tratteneua iri quel tempo al gouerno di Testalonica Manuele, Figliuolo minore di Gio acculato d'ottilità contro Amitati: e che pretendesfe con instite spogliarlo della Città di Eerre; Auuampante di slegno il
Turco spedi contro luri valoroso Carratino, precettandoli, che non fossi
istornato addictro, che colla captiuità dell'audaco. Manuele atter trio
dalla debolezza delle proprie sorze, per ressistente più Ostro immica, così poderosa, stabili darsi nelle unani d'Amurat supplichemole, per no efferui co-

me colpeuole condotto Compati Amurat l'eccesso giouinile, ebenche vogliolo del fangue delle fue vene, si contentò di poche stille di fue pupille. Li perdonò, e lo donò al Padre, quale però riceuendo il Figlio, perdè Tessalonica: Così credendo il barbaro Rèdi farli fauore, gl'ostentò più che mai il suo furore armato. Le gratie de gl'Inimici sono come quelle della Scimia, che accarezzando vecide, e quando scherza sferza.

Nel cimento intraprelo co' Valacchi, Bossinesi, e Bulgari, vi lasciò la Vita Amurat, ma non lasciò di vincere; perche prima di morire, trafitto nel Cuore da Milo, Seruitore di Lazaro, Dispoto di Seruia, che vendicò la Morte del suo Signore, riportata hauea singolare vittoria de Cristiani con totale distruttione delle loro genti, Morte del Dispoto, e ignominiosa fuga

del Principe Bulgaro.

- Andronico, se bene priuato di vista coll'aceto, quand'era meriteuole dell'acerta, per l'ingratitudine vsata col Padre, non restò così acciecato, che non vedesse il sospirato Trono, e non se n'inuaghisse, non potendo sopportare, che'l Fratello fosse per godere la Corona del Padre,a lui rapita. Per ottenerlo adunque, lo perdè per se, per tutti i suoi successori, facendolo tributario a Baiazet fuccesso ad' Amurat, che lo fauori con assistenze per confeguirlo. Dimidiò il suo Comando, perche permise yn Comandante Turco in Bifantio, per affistere a litigi di quella Natione; e credendo di dinenire Principe, all'improuiso si fece Suddito. Li promise la Città di Filadelfia, famolifima nella Lidia, e poco vi mancò, che non donaffe il tutto, per non perdonare al Padre, & al Fratello il preteso affronto. Riceuè quatro mila Caualli, co'quali peruenne a gl'ambiti difegni. Fece la vendeta, vendutalia prezzo si rigorofo; e, rinferrato nelle prigioni il Padre, & il Fratello, godè il Solio fatale treanni.

Mentre si persuade il scelerato, che le Carceri tenghino serrati gl'innocenti,la commessa barbarie, come ministra del diuino castigo, aprì le porte di quelle,e guidà allo stesso Principe Turco i due prigioni. Questi li fecero efibitioni maggiori d'Andronico, cioè di trenta mila ducati d'annuo tributo: colla ceffione fubita di Filadelfia, che non ancora hauca ottenuta dal barbaro parricida. Furono preferiti ad'Andronico, perche proferirono più di quello: e si vide l'ingrato escluso dal Trono, perche non vi volle vedere a sedere il legittimo possessore : costretto nel rimanente di sua Vi. ta li com'è proprio de ciechi ; a mendicare per suo sostentamento il

Baiazet, chiedendo a nuoui Imperatori gl'effetti della promessa; futono con scandaloso esempio quelli i primi ad'affalire l'infelice Filadelfia, mentre ricufatiano i popoli di fottoporfi all' indegno giogo ; pofero colle proprie mani le scale alle mura, salendo per ranti gradi di virtiperio, quanti furono i gradini, che li conduffero a tradire quei fedeli Vaffalli. Spiriti vili ! Che per oggetto d'ambitione colpifte così indegnamente le : . ....

Cristiano

Criftiane Città i Sino che vi farà Mondo vi feriranno tutte le lingue; edo po le ruine di quello nelle menti de Giusti viueranno immortali le vostre ingiustitie; e i popoli di Filadelsia grideranno vendetta a quel Trono, che

non potrete mercantare co' vostri inganni.

Ma chi crederebbe giàmai, che l'ombra del Padre riufciffe ingrata al Figliuolose che I Sole, padre fecondo del raggio, e reftaffe dal raggio fetfo offufcato i Tanto accadè. Manuele ricorrendo a Baizzer, & offerendoli maggiore tributo del Padre, reftò folo nell'imperio, e vuico nel biafimo. Scacciò il Padre, cinfe l'indegne tempie coll'indegna Corona. Così era in poteffà d'va' Barbaro dare, e cogliere i Regni non fuoi, per la barbarie, che fra' di loro viamano i Principi Greci; anzi donare ciò, che non hanea, e comandare, oue non comandaua.

Gloriofo Baiazet per tali acquisti, che non li costauano fangue, e per altre gloriofe palme riportate nella Cappadocia, Armenia, Fingia, Albania, e Testaglia, del Principe Caramano, e Valacco, cinic di strettifimo assedio la Metropoli del Greco Imperio, hauendo prima tentato con jusinghe d'ottenerla, che durò pe' si spanio continuo di due lustri. Conobbe allora Manuele, benche troppo tardi, che l'Amiciria de Barbari non potea riuscirii soaue, e che gl'aiuti riceutut, per dutenire Rè, non seruiuano che per reta-

derlo Seruo.

. Volò fretolofo in Francia a Carlo, e pofeia in Venetia a quel pietofo Senato, per ottenere foccorfisma Iddio, che volea cafiggare l'ambitione, e la di lui perfidia, refe ogni preghiera vana, perche niuno l'aiutò; à che non penfafle a fuoi danni, ò che troppo li pefaffero i colpi antecedencemente ticcutti da gl'Ottomani fleffi. Benche in fine non potè la diuina pietà non intenentifa lel la grime di molti innocenti, che ftauano in momenti per fottoporfi a fulmini doutti alla trafouraggine, e maltitia de loro Principi.

Anni di Crifto 1399.

si Suícitò da Paefi Zagatani, confinanti alla Partia, l'Imperatore de Tartati Tamberlano, che con feicento mila Pedoni, e quatro cento mila Cabani, e quatro cento mila Cabani, e quatro cento mila Cabani, ci quatro, e prefere de la l'imperatore de Tarburi, e a liberare dal timore i popoli Bidantini perche vinto, e prefo colla Morte di ducento mila de fiori al Monte Sella ne' confinidella Galatia, e Bitinia, eflendoli caduto di fotto il Canallo, li caderono a piedi i Regni, e li diuenne prigione: trattato non da Huomo, ma da butto ; perche la fua carcere era vna gabbia ferrata, un cui sfortato il vide a cantare con sospini, e lagrime l'infelice auuenimento di sue Fortune: e a compatire nella propria persona l'altrui miserie.

Le graui discordie, che lorfero, quasi vastisismo incendio, frai lositè, e Musilmano, Figliuoli di Baiazet, dopo la di lui Morte, riuscirono parimente di qualche sollicuo all'abbattuto imperio di Oriente, perche Manuele assisti a Musulmano control Fratello, che si trasporto nell'- Alia: s'internò nella Cappadocia con altre Squadre aufiliarie del Principe di Sinope, e de Giannizeri, e vinfe in generale conflitto loste. Benche barbaro dimostrò saggi di molta gratitudine verso Manuele, alquale per l'affiftenze prestate restitui Tessalonica, & altri luoghi dell'Asia; e riccuè da quello vna Nipoteper Moglie. Riusci ciò, quasi raggio di luce, alle gran caligini della Greca Monarchia, ma per la debolezza presto luanirono; come le vittorie di Mufulmano macarono nel punto stesso del vingeresporche mentres auniaua in Costantinopoli ; per godere la sua Venere . Marte se ne' sdegno, e lo colse ne' lacci preparati: strangolato dalle truppo del Fratello, poco faestinto, che vendicarono la Morte del suo Signore; celebrando in vece de Sponfali i funerali al fuo viuere.

Morto Musulmano, Mosè terzo Fratello, testò solo erede dell'Imperio: e vago di dilatarlo colla folita infatiabilità de Dominanti, affediò Coftantinopoli. Si commise in Mare il cimento, e restarono vincitori i Greci pe'l valore di Manuele, Figliuolo spurio dell'Imperatore Gio: che nobilità con molto splendore la Greca Virtu in quei tempi così derisa: e riportò per se stesso encomi di valoroso Duce. Restò nulladimeno dall'inuidia vinta la di lui vittoria,e dal liuore il valor superato, riportado per premio delle fatiche le carceri: nelle quali restò condannato dal Fratello dell'Imperatore, oue' visse anni diecisette co' suoi Figliuoli. Quest'erang le ricompense, che riportana in quei corroti tempi'l valore appresso i

Greci Regnanti.

· Hebbe Manuele molti Figliuoli: Gio: Andronico, Teodoro, Coffatino, Demetrio,e Tomaso. Morì di Lepra: hauendo prima stabilito nell'Imperio Gio: Figliuolo maggiore, dopo hauer maneggiato nelle contingenza accennate lo Scettro anni trent'vnose benche concessa hanesse la presideza di Tessalonica ad'Andronico secondo genito: conoscendo, che per debolezza di forze non si potea mantenere dall'incursioni de Turchi, che di continuo! infestauano, la vendè a Veneti; che poscia assalita dal valoroso Amurat, si perdè, non potendo ne' meno le loro Armate ressistere ad'via potenza, che superatia, quasi Sole, il lume di tutte le Stelle; e Andronico andato nel Peloponenso a ritrouare il Fratello Teodoro, hauendo vissuto con lui poco tempo, morì in Mantinea, Città della Licaonia.

X X. GIOVANNIGIV. PALEOLOGO.



Imperio di questo Gio:parue che auuanzasse in qualche Amidi prosperità l'atecedete nel pricipio, perche Meemet, Imperatore Turco, vso soma liberalità con lui per la Lega corratta, haued do affiftito ad'acquiftar il Regno; soma calcon. mete l'accarenzoje per sicurezza della Grecia li permi- de Turfe, che fabbricafle quell'alta, e lunga muraglia, con cui rinferrò la gola dell'Istmo di Corinto, e in altre occor-

Hhh renze

renze molto le rispettò. Fù questo Meemet Fratello di Baiazet, che nella nascita non su inuolto nell'Ostro,ne'in serici panni,perche la Virtù glieli preparaua per mezo del suo valore : nascosto, e nutrito in Casa d'vn poner'Huomo, artefice di Corde, acciò non fosse da Fratelli veciso riusci di tanto valore, che si numerò fra' Principali erettori dell'Ottomana Monarchia. Venuto a Morte comandò ad'Amurat, e Mustafà, suoi Figliuoli, che hauessero sempre soccorso l'imperatore Greco, e li fossero diuenuti Scudo contro qualfiuoglia Nimico. Attione fenza pari a chi impara a regnare.

Amurat per gl'interessi di Stato si scordò quanto gl'era stato imposto dal Padre; ftimando graue colpa di Gio: l'hauer liberato dalle catene di Lemnos Mustafà, suo Zio: hauendogli efibito ducento mila Scudi, e molto paele, le glielo confegnaua in mano. Ma Mustafà mutando la prigione colla Corona, che li fù posta in Capo in Adrianopoli, nulla mutò la condicione seuera del suo Fato; perohe assediato, e perseguitato da Amurat senza riguardo alcuno della parentela, col morire restò sagrificato alla sicurezza del viuere. L'odio, che per quelta cagione conserno Amurat contro #Greco Imperatore, si palesò col strettissimo assedio, che pose alla regia Città di Bisantio; e se bene non li riusci'l tentato per la difesa de Cittadi-

tri, non cessò l'ostilità di quell'Animo vindicatino.

Wedendo i Greci di non poter ottenere la pace, che con istanza chiedenano; non essendo li giouato il primo Mustafa, si servirono del secondo, Figlinolo del primo, d'anni tredeci; nel quale in Lià così tenera impressero itimoli di fingolari Imprefe; ma in vece di condurlo al Trono, lo guidarono al faccio, che alla presenza d'Amurat li strinse'i collo, e lo costrin. fe ad'abbandonare lo Scettro. Oprò milladimeno così efficacemente con Amurat Giorche consegui la pace per l'efficaci esortationi di Norara, e

di Caroluca, Soggetti primari del Regno.

Afficurate della fua gratia, e liberato dal timore, che fuole apportate a gl'Imperi la guerra, determinò di combattere Carlo, Principe dell'Epiro: e affediò colle fue Squadre Clarentia, Metropoli della Prouincia; benche con prodigiolo euento l'Armi guerriere gl'apportarono la quiete, perche pattuiti Sponfali fra Costantino, fuo Fratello, e la Figlia di Leonardo, Fratello di Carlo, riceuè in nome di dote la Città. S'impatronì poi di Patraffo, Città antichiffima dell'Acaia, poffeduta allora da Signori Malatefta Italiani: e confegui l'intiero possesso del Peloponenso, che rapi pure alla Natione Italiana.

Si marità con vna Figliuola del Principe di Monferrato, Soggetto Latino, mentre viueua il Padre, Vergine d'ottimi costumi ornata, ma poucra di bellezza. Non l'amò Gio: perche allora s'amauano i Vitje si biasimaua la Virtù; onde fù costretta ad'abbandonare lo Sposo, e a ritornare al Padre; Spolandoli egli in tanto colla Figliuola del Principe di Ruffia,

420

dalla quale hebbe posterità, e successore. Occorse l'vitimo Fato di Gio: ne tempi stelli dopo i riuolgimenti inconstanti di tre anni d'Imperio.

# GIOVANNI V. PALEOLOGO.



SSYNTO all'Imperio Gio: fi pacificò co Genouefi, a antico co quali erano inforti diffidj per cauda di mercantili Giflo-comerci hauendoli affretti a partirifi dall'affedio, con cui haueano veffata la Reggia: e al tiffarcimento de educa danni preffati.

Accadea fuoi tempi, che Eugenio IV. Veneto, Roma- es lib.

no Pontefice, per abbatere il Concilio di Bafilea, n'intimò yn'altro in Ferrar, al quale interuenne Gio: col fuo Patriarca, & altiri Principi dell'Oriente, per trattare l'vaione della Greca Chiefa colla:
Lutina; per deffinire quelle differenze, che altre volte fopire, mai però furono per l'offinatione de Greci in tutto elfinte. Simile inuito riceuè Gio:
da Padri di Bafilea, che bramauano colla di fui prefenza accreditate il lorò-congrefio; re per questo effetto in Marfiglia erano preparati molti Logni, che douceano conducto. Nulladimeno conofcendo, quale fosse l'autorità d'Eugenio, ch'era vero Pontefice, venne in Italia, e lasciò che'l Basili-

sco di Basilea producesse il letale veneno.

Lo riceuerono i Veneti sù le loro Galce,e condotto a Venetia l'accolle il Doge Foscari, e'l Senato co'gl'onori soliti pratticarsi dalla grandezza v.e.g. della Republica verso Personaggi cospicui. Di Venetia si trasportò a Ferrara, alloggiato in Casa del Marchese Nicolò Estense: e accarezzato Calon. dal Pontefice con folenne pompa, e con tratti di regia generolità. Condusse seco Gio: Demetrio, Principe della Morea, suo Fratello, Giuseppe, Patriarca Costantinopolitano, & altri Orientali Prelati di diuerse Natio-Polete ni, con Isidoro, Arcinescono della Rossia. Vi peruennero i Legati del Pa- Geneb triarca di Gierufalemme, d'Antiochia, e d'Alessandria: gl'Oratori de gl'- Armil. Iberi, de Valacchi, e dell'Imperatore di Trabifonda. La peste però, che furiofa baccante si fece sentire in Ferrara, disturbò quella sagra raunanza, e necessitò il Pontefice a trasferirla nella famosa Metropoli dell'Etruria. Si disputò sopra i punti contentiosi da Greci, e da Latini quindeci mesi in Ferrara, e molte tempo in Fiorenza: restò conclusa la tanto sospirata pace frà le due Chiefe, stabilendosi molti articoli, come si può vedere ne gl' atti di quel Concilio.

Chiefe Gio: in occasione cost opportuna assistenze al Pontesice contro; i Barbari, per poterti disendere; assistenzandoit, che per l'avione allora successa, camo luoi propri gl'asteressi dell'Oriente, ch'estinto cadeua, agieato da formidabili Nimitchene' riporto sigure promessa, Appena peruen-

ne

ne in Bifantio, che venne menola fede prestata al Concidio, e irriti i ginramenti; Ritornarono di nuouo i Greci nelli stessi errori, fomentati fra' gl'altri da Marco, Vescono d'Eseso, e Scolario, Huomo assai ammirato in Oriente ; che accreditato più degl'altri , stimò sua gloria non credere ciò, ch'affirmarono gl'altri, e viuere nell'empietà probrità offinato. Spedì subito il Potefice Huomini valorosi in Bisantio, perche li stabiliffero nel concertato i ma non fu più poffibile ergere la precipitara ma china, già drizzata colla fatica di tante ragioni, e sudori. Così meritarono d'essere abbandonati dal Pontefice ne loro bisogni, essendo indegni d'espe. rimentare l'influeze del Capo quelle membra, che si ribellano, e vogliono con quello competere di fuperiorità, ò d'vguaglianza.

Non tralasció però poco dopo il Pontefice d'inuiarli soccorsi, benche non li meritalle la loro offinatione : e a trattare Lega co Principi Cristiani; metre Amurat con preualide forze s'accinle a debellare il Caramano, dalla di cui caduta stabilite le sue grandezze, doucano posciasopra altri Principi di minore potenza peruenire i furori della battaglia . Già con. facco totale del di lui paese era stato il Caramano vinto i cacquistato Como, Fortezza delle più importanti . Il pouero Principe agitato dal timore fuggi ne' Monti, non stimandoff sicuro nel piano; ma un pare temendo l'-Armi del potente Nimico, li mando Ambalciatori, chisdendoli la pace ? che prometteua fottoscriuere col pegno d'vn suo Figliudio,e con tributo

dupplicatamente maggiore, che mai gPhauesse inuiate

Gio: Imperarore Greco, vedendo triofatore in egnifua speditione Amuratie che hauea poco avanti ftipulatà la pace col Ro Vighero, da quello pregato per timore del fuo ferro: benche dal Generalo Vniade fossero. state riportate molte victorie; supplicò Eugenio di soccorso, assicurandolo, ch'era facile togliere il paese occupato da Amurat nell'Europa, mentre le sue Armi erano contro l'Caramano rinolte. Non mancò il Pontefice d'oprare, ricchiesto in occasione di tanta vrgenza pe'l Cristianesimo, beche contro i Greci degnato. Mandò'l Cardinale Ginliano Cefarino, fuo. Legato, ad' Vladislao nell' Vngheria, che l'eccitò alla guerra, benche abbandonato hauefle il penfiero di profeguirla con conventioni giurate; affirmandoli, che contro gl'inimici della Federion era tenuto a mantenere fede; onde il coraggioso Principe, oltre le persuasioni del dotto parlare del Prelato, frimolato dall'inuata pietà, compose numeroso Esercito, con. dotto nella Vallacchia dal valorofo Vniade, quale accampo a Varna . La comparfa di quelto Principe commoffe l'altro Vladis ao , Rè di Boemia, che acciò la guerra si maneggiasse con più valore contro l'Barbaro, seco pacificoffi. Arrivà in tanto l'Armata del Pontefice confistente in otto Galee, guidate da Gio: Condulmerio, fuo Nipone i quella del Duca di Borgo-gna, che contenera quatro Legni, e moltralthi Nauli Veneti, eccitato il folito Zelo della Republica areprimere il potente Nimico!; fcorta tutta l'Armal'Armata dalla fomma prudenza di Luigi Loredano.

Amurat auuisato della speditione dal Dispoto Bulgaro; perche non mancò giamai alla Cristianità chi la tradisse :e dal Caramano stesso, che per hauer la pace non vergognossi sottoscriuerla con conuctioni dannofe & indegne; paísò con cento mila Turchi dall' Afia in Europa; tanto ftimando la Lega de Cristiani, quanto sottilissimo filo, che senza fatica alcuna si spezza; e lo dimostrò nel principio, perche se bene da Collegati allo stretto di Gallipoli si vide attrauersato il passo, passò con felicità, e peruenne in Europa, quasi in delitioso Giardino. Trasportato colà con prosperità spedì Ambasciatori a Gio: in Bisantio, significandoli'l suo arriuo. Gl'infinuò, che douendo andare contro gl'Inimici, che attendeuano alla. deuastatione del suo Imperio, egli in conformità de patti, si conducesse. con numerole Squadre ad'affifterli. O' da quali penfieri agitato rimale l'infelice Gio: 1 L'abbracciare Amurat era quasi stringer nel seno il Fuoco, che l'incenerisce : vn'obbligarsi a prouederlo di vettouaglie per tutta la Grecia, oue' douca passare: e a dimostrarsi co Cristiani più perfido de Barbari, co'quali fi palefaua piaceuole. Il feguire gl'Vngheri, era vn'esporsi a danni euidenti, che li sourastauano dall'Esercito formidabile d'Amurat. Finalmente piegò alla parte più lodeuole, che fù affiftere a gl' Vngheri, c dessistere dal patrocinare i Turchi,

Amurat pieno di prudenza, feguitò per quatro giorni continui l'Cri- Anni di stiano Esercito, per offeruare gl'andamenti di quello,& il numero. Si fere Cristo mò in tanto Vniade colle sue genti, e le dispose, ponendo gl'Vngheri nel 1444 Corno destro, e nel finistro i Daci: e Vladislao col grosso nel mezo: a cui impose a non cimentarsi, se non che a suoi cenni . I Turchi erano in due Corpidiuifi, il primo guidato da Caraz, & il fecondo da Bitaxi. Fecero empito valorofo gl' Vngheri contro i Turchi Afiatici, che non potendolo fostenere, si posero in suga; e parue, che vn principio così fauoreuole pronosticasse vn fine di singolare trionfo all' Vnghero valore. Restò atterrito Amurat, vedendo in momenti a dileguarsi quel grido d'insuperabile, che in tanti oftili incontri s'hauca acquistato : e volca co'fuggittiui fuggire, per non diuenire captino de Cristianisma lo trattenne vn Soldato ordina-

rio, che lo sgridò, e rimprouerò la di lui non solita codardia.

Certo in quel giorno trionfaua de Barbari la Cristianità, eli toglicua. tanti Capi, che auanti fossero rissorti vi bisognaua lunga serie di Lustri; se l'inuidia alle glorie d'Vniade, ch'occupò il Cuore de Prelati di Varadino, e di Strigonia, non diroccaua Mote così sublime di gloria, fabbricato contanti estinti alla di lui Fama; Questi, perche l'onore del trionfo non fosse folo ascritto ad Vniade, ma da altri li fosse furato, eccitarono Vladislao a spingersi contro i Turchi Europei, situati nel Corno destro, di cui lo stesso Amurat seruiua per muro, circodato da valorosi Giannizeri. Le persuasioni hebbero luogo nell'Animo del giouine, e coraggioso Rè; onde princi-

pió con ardire la pugna, e (pintofi coll' Vnghera Nobiltà frà Nimici nobilitò la fua Deftra, facendone cadere molti a Terra; quando Alì Bafsà effaggerando con Amurat l'ignominia, che tiportata haurebbe la Natione Turca, (e dopo la rotta de gl'Afiatici, haurefie mirato aneora la frage de gl'Europei, lo refe così animofo, che foce proue marauigliofe. Gl' Vngheri non mancarono delle fue parti, e fe'l numero affai maggiore della militia Turca fuperati non gl'haurefie, contauano ne loro fafti fegnalati trofei. S'aggionfe la caduta del Cauallo del Rè, colla quale precipitò il Cuore a. Nobili, 'Animo a Soldati, e la vittoria in mano de Barbari. Fuggirono gl'cienti da l'eccidio fino al Danubio, benche infeguiti d'atrionati, l'oritrouarono vicino all'Acque, quando vitato l'haucano appreflo i Monti.

Vniade, che credea di tenere la vittoria in pugno y tentendo l'infelice ntioua, accorfe per rimediarui, ma riufci vana la fita prefenza co popolit di fiperati, e vinti, faltuando li fitto gran valore dalla comune calamira. Nella fitga de gl'Vngheri perdè la Vita il Cardinale Cefarino, nobilitato colla poprora, che riccuè dalla Chiefa, molto più con quella ch'ottenne pel fingue (parfo in difefà della Cattolica Fede. Morirono in quella battaglia fei mila Turchi, e dupplicati nel numero gl'Vngheri. Reflècalpefiato da Cattolica Cattolica Pede della Cattolica Fede, de proportata ne gl'Eferciti per feorno la di litrefa, che catò le lagrime da gl'occhi rédeli, quali vedendola erteta fopra l'Afa, a babaflarono le pupile a Terra per compalione dell'ettinto, e per

rossore della perdita infausta.

Vedendo Giorche le vittorie d'Amurat non teneuano meta, e che sempre più vigorose maturauano le palme; temendo nell'altrui sciagure delle proprie, si pacificò di nuouo con quello con accordo, che mai più violò, accatezzandolo sempre con vffici, e con doni; tanto più che allora nacquero graui discordie frà lui, el Fratello Teodoro, Rettore di Sclibria, edella confinante Regione: che trassportatosi in Bisantio, volea priuarlo dell'Imperio : c faltre gloriosone! Tono medesimo, che ormai godeua. Glo il nome di regio, reta in crudele Vassallaggio tutta la Monarchia. La. Morte però, ch'assalla Teodoro impedialtre mortalità, che sarebbero acca. dute: e apportò a Gio: la ficurezza, che gl'era contrasstata. Morì Gio: ancora poco dopo, hauendo intempi così difficili non tanto per le Turche inuasioni, quanto per le Greche discordie gouernato il lacerato Imperio anni venti die.

#### XXIL

# COSTANTINO XIII. PALEOLOGO.



NSORSERO afpri litigj ne Fratelli Palologi, fucceffa Andidicald Morte di Giouani, pel possibile dell'Imperiosche (be sur, eagusis del pomo di Scotia, conteneua in se stesso un fulmine, che vecideua, dilettaua però in apparenza. De origina la Madre l'esclusero, desiderosi, che fossi a l'Primati, che in sine lo godè con viniuersale applauso; colla peri

dita dell'Imperio perdè l'vluino, ma vno de Cefari prindia dell'Imperio perdè l'vluino, ma vno de Cefari prinde donne

cipali la Grecia. Intanto Demetrio, e Tomafo il più giouine, diultero anno di di loto il Peloponemio, e giuratono di mai violate le conuentioni ma. Pintereffe di Stato è Tiranno così factilego, che factificando ogni Religione alla dimenticanza, firma neceffatio il mancare a gl'accordite giudica i Rèquafi Numi del Mondo, Legiflatori de gl'atti, e non fotto potti alle leggi; Tomafo appena parti dalla Reggia, che affall le Citrà del Peloponenfo, e vesò con guerre Demetrio, dalle quali mai ceffato haurebbe, fei Turchi, affitendo a Demetrio, non l'haueffero neceffitato a ceffate dall'offilità, coll'apportare alle decifioni di Coffantino tutte le differenze; e coftretto ad'amare il Fratello per l'amare ripreasioni delle lor lingue.

Moi in tanto Amurat, colpito dall'apoplefia in vn Conuito pieno di vino, come'i fuo Cuore fempre inondò nel Sangue. Non poterono le Pareche ritrouare tempo più opportuno per affaltrlo, che la menfa, effendoli in quella apprestate per delitia del reale palato tante Caluarie de suoi Nimici, quante volte delitiosamente banchettaua. Lescò l'Erechi del Trono, della crudeltà a Meemet Secondo, che li generò Melizza, Figlia del Die-

spoto Seruiano.

Eurono i primi (cherzi della fua Destra spargere il Sangue di due innocenti Fratelli vivo toccaua appena la metà dell'anno, el'altro lo passaua di poco · Vn'altro più picciolo si pure condannato ad essere strangolato, ma supposto al tormento mortale vn'altro fanciullo della stessa Romano Geampola Vita, e si fece Cristiano · Diede pure al Fratello la Morte nell'Acque , chel'assognono ; e per non dimostrarsi tanto sitionado di Sangue , quanto si stimana , l'Acqua li serudi d'amessec on sui , e concedendoli libero il possessi con la Spiagia maritima . Tanto sece col Principe de Triballi, al quale rimando la Figlia , che si Moglie del Padre Amuras, e sua Mattigna.

Mentiua

434

Mentiua con quell'apparenze il pensiero del Barbaro, perche metteua in campo progetti di pace, e meditana inganni di guerra: altro dicena, & altro operaua; trattaua da Amico, ma no trattenena l'ostilità. Scoppiò in. fine quella gravida nube fopta la regia Città di Costantinopoli ; alla quale si conduste, corteggiato da quatrocento mila combattenti, con numero vguale de gualtatori, e d'Animali; hauendoui prima inuiato, precurfore del suo furore, Sarctia Bassà nell'apparire della Primauera, che distrusse. e rouinò molto pacíe, più che non fà tempestosa procella vastissimi Campi; germogli, che spuntarono a miseri Greci in quella verdeggiante Stagione. Fece condurre indicibile numero d'Artiglierie, e così formidabili di grandezza: che alcune appena erano condotte da fessanta paia di Boui : ancogl'Animali innocenti erano costretti a cooperare alle premeditate piaghe: e ve ne' fil vna, in cui capiua vna palla d'vndeci palmi di giro . Con queste diede spauenteuole batteria alle mura, che paruero circondate da sutto l'Abillo vomitante Fuoco, non cellando giorno, e Notte dall'incoffante percuotère. . Accade per difgratia maggiore de gl'affediati, che i Genoueli, con nota di grande peruerlità, e bialimo apprello la Criftianità, concedere la Città de Pera a Barbari, distante foli due miglia dal Canale di Costantinopoli; nella di qui Propontide eressero vna. Fortezza, che per Mare, e per Terra gl'infestaua senza giàmai coffare. So be a some tribere the say to the charles of a life legact?

Due foli accidenti accaderono fortunati per Costantino , gl'altri tutti infaulti sa perche iui capitò a caso Giopanni Lango Genouese. della Giustiniana Famiglia con due Naui , cariche di scielti Veterani Soldati; condotto questi al dinaro dell' Imperatore ( serui di valoroso Scudo a disperati in quell'angustie ; essendo peruenuti allora in foccorso de Turchi ducento cinquanta Legni, carichi di munitioni, e di gente da guerra. Di più tre Naui pure Genouesi, ripiene di Soldati, & Armi, partite da Scio, si condussero in porto con altra smilurata Naue, onusta di grano ; a dispetto de Turchi , che l'assalirono con ducento Legni , e con perdita di dieci mila Barbari . Infortunio , che costrinse Meemet pe'l dolore alle lagrime, e a stracciarsi le vestimenta.

Ma che oprare poteano contro l'innumerabile multitudine foli fei mila Greci, e tre mila frà Veneti, Liguri, e Cittadini di Pera, che si ritrouauano nella regia Città ? Non erano Briarei , che potessero seruirsi di cento mani per vno , che nè meno sarebbero state basteuoli ; perche le continue vigilie li leuauano il coraggio: la fame gl'affligeua più del ferro, e la mancanza di paghe era più delle cicatrici pianta dalle militie . Pregò Costantino i principali per imprestanze di dinaro; ma l'auaritia chiudeua a quelli l'orecchie; fotterrarono i Tefori

più tofto ; che spenderli per i bilogni della cadente Patria ; che poscia ritrouati dal vincitore , ne punì i possessiori come lininici della loro libertà, e come Idolatri delle loro ricchezze. Battè moneta coll'Oro, & Argento de sagri Vasi, e ricorrè alla pietà delle venerabili Bassiliche, mentre temea l'auidità privatsi di ciò, che in fine infelicemento perdè.

In queste penurie di dinaro, e di mancanza di gente apportarono danni tali a Turchi, che più volte sospirio Meemet, vodendo per la costanza do difensori cadente la fita gloria, e tanto fangue sparso da suoi. Consulta co Capi dell'Esercito sa pattenza, alla quale so persuase All, Amico di Costantino; ma Zagano, e Turcano, Capitani di moltogrido, l'estratono al contrario. afficurando della preda nella perdita del ti-

more.

Meemet, ché con artentione offeruó nell'auuicinarfi la Notre a calare dalle Stelle ardentiffima fiamma in Coftantinopoli, e nella feguente Notte a partifig. portarfi in Cielo, da ciò argomento, che la diuina affiftenza, fimboleggiara in quella Luce, effendo fuggira, hauesse abdonato i Greci, che certo haurebbero persa la Città, se perdeuano Dio: Argomento più manifestato dall'Euangelio di Cristo, che dall'Alcorano di Maometato. Comandò, che a venti otto d'Appile per tre giorni continui fossero molti lumi accessi; se al riuerbero di quelle faci ruotata la faccia d'ogni vno per inuocatione al grand'Iddiore precettò vn giorno intiero di digius no: sperando da quello ottenere fatietà, & abbondanza di trionfanti palime. Con quelli preparamenti, co quali infegnò a Cristani, come si denie, no intraprendere le grandi speditioni, preparò le sue genti ad'vna batteria generale, e ad vn'assalto, che lo douea condurre al trionso è configliare al partire.

Non mancarono parimente i Greci d'insucare la diuina pietà con folenni proceffioni, portando per le firade molte reliquie de Santi, raccomandandogli gl'ausanzi della languente Patria ; fectro publiche penitenze, e [parlero molte lagrime; che fe fosfero state tramandate a, tempi debiti ; haurebbero impietostira la diuina Giustiria ; contro di loro sidegnata . "Erano incoraggiti dal Giustiniano , che servitata il Generalato di tutte le fgenti ; e da Costantino ; che si dimostrò, qual'era nel nome m quei graiu pericoli ; conde s'accinsero a generola difesta . "Appena spunto l'Alba ; che rossegiarono le mura, & il terreno di barbaro s'angue ; perche i Gregiarono le mura, & il terreno di barbaro s'angue ; perche i Greci vecifero tanti Turchi, che s'empirono le rossa, e diuennero la cataste de Cadaueri viguali alle mura, s'eorgendosi con enidenza, chera per i Cristiani la vittoria ; e per gl'infedebi la perdita : l'ICielo però, che stabilito hauezaltrimente, per gl'infedebi la perdita: l'Incielo però, che stabilito hauezaltrimente, per grinte quel punto il fine del Grecol mperio, che per tanti secoli nel Teato del Mondo rappresentare si vide le sue parti, permise, che vna serita riceuuta nell'ascella dal Giustinia.

ao, serisse mortalmente quel trionso, e lo connectisse in perdita; perche vedendoss' l Giustiniano in larga copia ad vicire il largue, abbandono la, pugna, perso d'Animo, e intimorito, senza sostituire in vece sua alcun Comandante, e pieno di consissone si trasportò in Pera, e indi a Scio, oue ritrouò con poco onore la Morte, che più gloriosamente incontrare potea, sì le Bisantine muraglie, che seruito haurebbero di Campidoglio glorioso a sito i Bisantine muraglie, che seruito haurebbero di Campidoglio glorioso a sito i sudori.

Nella di lui lontananza mancando il più valido presidio, si sgomentarono, & intimorirono i Greci in modo tale, che li langui'l valore nel Cuo. re,e li tremò nelle mani'l ferro, onde cessarono dalla difesa,e dal combattere; auuedutisi di ciò i Turchi salirono in molto numero sù le muraglie, e vi piantarono i Stendardi Ottomani, rendendo venerabile la Luna, Pianeta presidente alle mutationi, & incostanze del Mondo. Vedendo il fuenturato Costantino la Città presa, restò da doloro così veemente oppresso, che prego instantemente i suoi Soldati ad'veciderlo, e conoscendo, che quelli per la riuerenza, che li portanano, si dimostranano renitenti al barbaro víficio, facendo aprire vna porta della Città, andò frà Nimici ad' incontrar la Morte, hauendo prima colla Spada aperto a mille Turchi'l Cnore, terminando generofamente i fuoi giorni col principio di quell'ofdura Notte, che si preparaua al suo Imperio, hauendolo gouernato tre anni etre giornisò fecondo l'altrui opinione anni otto Essendo presentato il fijo Capo al barbaro Meemet da vn Turco, riceue molti doni, & onori; non potendosi rimirare da gl'occhi suoi spettacolo più diletteuole.

«Deuo riferire vialtro prodigio del valore, & espica prudenza di Mec, met ; viata in quella famofa Imprefa; Hauea Colfantino, per impedire l'Armata maritima, acciò non folle battura la Città per Marc, tirata nel porto vna grofia catena, che vietatta l'ingreflo a qualfiuoglia i egno, e chiudea la bocca del potro, quale fi diluggiata fino al ponte di Pera; non fgomentato da ciò Mecmet, in brettiflimo tempo fabbricò vn pontellungo due mila paffi, pet cui conduffe l'Efercito: e li ferui quella catena pet Collana d'immertalità alla fua Eama, in vece d'efferti di diffurbo; anzi riffoliuto di combattere la Città anco per Marc, fece efitarre dall'Acque, con, durre in Terra fettanta Vafeelli, qualifitaficinati, e portati fora le fipalle, di valoro fi Soldati, che nulla fi filmarono aggranati da tanto pefo, per fertuire al fuo Monarca, furono pocici adl'altra parte della catena gettatinel Potto; infosando gl'efempli di Serfe, che fece della Terra Marc, er fef fa-

bili, e costanti, come la Tetra d'onde.

Entrati i Turchi nell'infelice Cirtà, fubito n'vfella Maeftà, la grandezza, & il decoro; la faccheggiarono con empietà, diffruggendo gl'Eddifej de gl'Huomini, per edificare Coloffi alla loro crudeltà con inalzate catafte di Corpieftinti. Spogliarono i Templi, & in particolare il famolo di Corpie

Sauta

Santa Soffia, de più fublimi del Vniuerfo si nella grandèzza, come nell'opulcta fupelletite fagra. Gettarono a Terra le reliquie de Giufti, calpellàdole co' piedi: fià le quali profanarono la vefte inconfutile del Redetore, la Colomia, & altri pretiofi Stromenti del nostro ricatto. Denudarono i fagri Altari, e lideturpatono con indignissime attioni : Resero Plmagini gloriose de Santi viuo ritratto del loro dispregio, ne' andarono esenti delfestrata barbaries perche le calpestarono co' piedi, e recifero colle mani. Per vilipendio del nome Christiano postero vu'imagine del Redentore in Croce, colla quale viarono i rigori, e pene, co' quali tormentarono i persidi Ebrei il vero Signore; e viscrissero per scomo soprali Capo, queste è il Bio de Cristiani.

Sono inesplicabili le lusturie contro ogni forte di gente commesse, e in ogni genere di peccato, che non può senza rossore memorarle la penna. Scauata la Terra ritrouazono immést sessorie, dubbicarno oi Turchi stefidinon potentis ecocondurre pe'l numero graude; O'come restarono altora i Greci per la loro auaritia consusti e non hauendo voluto souuenire alla Patria ne bisogni si grandi, li bisognò co's singulti al Cuote vedere le loro ricchezze diuenute preda de gl'Instedeli. E fama costante, che ritrouasse con consecuente per con esta poso prezzo a Porasionali e volte l'Argento per Ocicalco, ecredeuano l'Oricalco Argento. Perderono summe rilemanti di dinari il Mercatarti Veneti, i Genueles, i Forentini, & Anconitamenti di mari il Mercatarti Veneti, i Genueles, i Forentini, & Anconitamenti de mari il Mercatarti Veneti, i Genueles, i Forentini, & Anconitamenti.

i,che iui teneuano per trafficare,

E'incerto il numero de morti Criftiani, perch'è impercettibile. I Schiaui arriuarono a fettanta mila; fra' quali hebbe Fortuna Ifidoro, Cardinale
della Roffia, Nuncio Apoltolico, di cofernafi libero perche come Schiauo venduto, traueflitofi fuggi nella Morea, e vitò la Morte, e le carceri.
Molti fuggendo al porto, per faluatfi nelle Naui Ligure, e Venete, a feccero con tanta furia, e difordine, che non effendo capata i riccuerli i Legni,
riccuerono affieme con quelli nell'Acque la tomba, effendo loro fatalirà
di morire, fe non frà l'onde del fangue, frà quelle del pelago. Venti Nobili Veneri futrono con barbari modifrucidati, e venti fette per fommo
fauore condannati alle catene de Schiaui. Durò il facco della caduta Città tregiorni intett, che feruirono per tre fecoli di calamità, e miferica
pouert Cittadini.

Entrato il triofatore Monarca in quella Reggia famosa publicò i baccanali, volendo anco co scherzi rendere più amare le stragi. I primi, cha rappresentariono i delitiosi giuochi fiù Carites Bassa, accustato di corrisso denza coll'imperatore Paleologo, si come Manus, e Giacup, da lui sommamente amati, che sparsero il loro sangue per olocausto al crudele, sotto pretesto d'occulte, e interessa tragioni. Conuitò ad vna Cena i Soggetti tutti della reale Famiglia de Paleologhi, sotto fintione di volersi ritotinare ne loro Feudi, e d'arricchirli d'onori; ma nel terminare di quella hebbe la Tragedia compassioneule lagrimoso fine, perche surono tutti, quas l'ingiumenti, seannati, serza riguardo al cuno di vecchi, o fanciulli di maschi, ò di femine. Alla mensa d'vn Barbaro non poteano essere che col Sangue conditt i cibi , ne l'impura sette satiata, che con liquore colorito di segno.

In guifa tale l'Imperio stabilito con tanta gloria dal Magno Costantino, Figliuolo d'Elena, nell'anno trecento trenta, hebbe il suo termine nel
mille quatrocento cinquanta tre, li ventinoue Maggio, dopo il corio d'anni mille cento venti tre, in vn'altro Costantino, "pute Figliuolo d'Elena;
perche allora si abbandonato da Dio, come da Greci vilipesa l'vriione,
colla Chiesa Latina, alla quales'erano quasi pressantifime membra vniti
nel Concilto d'Eugenio 3 hauendoui i Paleologhi imperato anni ducento
in circa.

Gran cofat Che se bene multiplicò Costantino tante instanze a Principi della Cristianità per effere a iutato in anstratti così pericolosi, ogni Potentato dornin el fonno della dimenticanza, e prosindossi in lettargo seupo, che non li lasciò vedere la ruina. In sempo del rigoroso assedio non vi pertuenne Naucalcuna austitaria, e permise il Cielo, che il Veneto Generale.
Giacomo Marcello, che conduceura trenta Galee de Consederati, non arritassi a tempo, essendo peruento a Negroponte con associato pensero di
disturbare l'assedio. I peccati, che troppo cobatretuano la misera Città, più
che l'Armi nimiche, lo feceto tardare sino alla caduta; e solo si lasciò vedete, quando vide colle lagrime a gl'occhi ogni cosa sossione.

### PERORATIONE



MNISCE discriuere la mia penna col terminare d'vna Monarchia delle più vaste, e più riuerite del Mondo. Et è pur vero, ch'esperimentano i suoi fatali periodi tutte le cose : e che in Tetra ogni Torre li scuote, ogni Marmos'infrange, ogni potenza s'indebolise, e manca ogni Imperio. Se girano i Cieli per comunicare le loro inssueze alle cose terrene; coll'esempio delle sue ruote la

volubilità manifestano, e col participarui la luce, si fanno conoscer le tenebre. Il Sole sorge, e tramonta, e se nell'Otiente ride, lagrima nell'Occato ne ve Sera, che siera non si dimostri co subunari parti nel condusti
alla comba. Siano pur duri i falli, che sturro coll'acute suo dente il stritolerà, forti gl' Animali, che Marte gli darà Morte, e la bellezza peregrina,
che la pungerà Venere colle sie spine. Caderono l'antiche Monarchie de
Micens, Privanei, Ateniesi, Molossie, Corinti, con altre innumerabili : edoue allora stabilirono i loto Imperi, imprime ora i suoi suori l'aratro: do-

ue dauano leggi, non fi leggono che ruine, e fe ritrouafi qualche pietra iflefa, fetue per teftimonio di fue cadute: fon ombra de paffati filendori, ceneri dell'efiinto Fuoco, olfa dell'incadauerito Corpo, La Terra, che foftenta fu'i dorfo, quafa fleide, le fabbriche più fuperbe, feaua nel fuo feno i Sepoleri, per innferrarle, e più gode d'effere creduta migliore abitione de Morti, che Stanza glorio fa de vini. Si vanta bafe del Mondonon tanto, perche lo foftiene, quanto perche l'abbaffa, e per fiauere immenfi Regni nel fuo feno rijechiuti. Gode d'effere Madre dell'Vniuerfo, come i Poett la fiofero, perche tramanda i fipi parti alla luce, e li conduce alle tenebre, e fe li da l'effere, gile lo toeffice.

Nulladimeno i precipiti delle Monarchie passate passano senz'afflittione le memorie delle nostre Età, e le carte, che le raccontano, se bene commuouono, non traono dalle pupille le l'agrime; perche furono Principati senza la Cristiana Fede, e nella credulità infedeli; e però quasi Soli senza splendore, Stelle erranti per la necessità della guida, Colli senza Capo e fortoposti a crolli, Monarchie gentili di credenza, e incinili di cognitione, adoratrici de gl'Idoli, e de gl'errori idolatre, Republiche de privati, e che folo il comune amauano, quando comunicauano co gl'errori, Imperi pieni di ciechi, che nel più risplendente meriggio haueano come aperte le mani al ferro, così chiuso l'intelletto alla cognizione del vero Dio, e le vedeuano l'apparenze, non gl'appariuano infallibili le vilioni. Soloi Regni, a Cristiani rapiti da gl'Infedeli, meritano de Fedeli le lagrime . Quando fi suellono da Barbari le sode Quercie della Cristianità, deue la Cristiana pietà squarciarsi'l crine, e le le membra principali languiscono, non possono che non dolersi senza consolatione i Capi . Al precipitare di questi il Cielo stesso collagrima, e perche vede consunta la più pretiosa. gemma, che godi, geme co'fingulti le perdite de'fuoi godimenti-Cadute più milerabili di quelle de gl'Angioli ribelli, perche one'a quelli causò le calamità il voler proprio, a questi barbara violenza violò il candore.

Infelicissimo Oriente i mentre eri consegrato alle glorie del Crocifiso, baciauano le tue Croci-tutte le bocche, e l'incensuano i Cuori appena Febo forgeta, che diueniua Elitropio auuenturato di quello, che si
gl'Altari adoraui, ne mai haurebbe voluto tramontare, perche dalla vista
non li fuggisseora sono aspersi di tenebre i tuoi Templi, e le vi rispendono fiamme, sono d'una Luna scema, e mancante, che col pallore su'i vosto
lagtima i suoi cordogli, e si duole, che in tutto inuolata non refti l'adoratione al risplendente Pianeta, perche si concedi alla macchiata sita faccia.
Tanti Concilj, che si celebrarono nelle tue Prouincie con accrescimenti
di Pede, e decrementi dell'Eressa, ti conciliauano ogni ossepio o ral'Alcorano triofa, e l'Euangelio, beche mai sia per perdere l'infallibile verità,
che contiene, è da gl'empi profanatori per buggiardo tacciato. Tanti Padri, che colla purità dell'Anima, più che colle negrezze de gl'inchiostri
forma-

formarono libri, anzi pretiofifime pietre da inferiri nella celèfie Gierufalemme, e che fe ftancarono la mano nello feriuere, ferifiero affiomi, che renderono più vigorofi che mai i fuoi documett, or vengono così vilipefi, che no vè pagina, che no fia dalla malignità feorretta, ne riga, non irrigata da infernale veneno; Corretano i Catrolici nella tua Tracia, perche la Fede gloriofi tronfi v'ergeuta, e perche fi rendefle nella Maestà più augusta, diuenne Reggia de Cefari. Stendefli rami così fipatiofi per ogni parte, che adombratu ogni cofa col tuo gran potere, e godeuta la Chiefa, chè cutta. Fuoco, alle tue ombre la quiete; ma ora ne sneno gl'angoli più riftretti la tue glori ei minima parte dimostrano, anzi minacciano le più taglienti Spade i tuoi feguaci.

Esperimento pericoli troppo perniciosi'l Cattolichismo nell'Occidente, perche la Tirannide trionfando multiplicaua le mani per trafigerlo, e non potea auuanzarli vn passo senza passare gl'auuanzi miserabili di sue sciagure. Godeuano i suoi Cesari d'essere idolatri, perche adorassero la fua potenza le genti, e chi spargeua più Sangue Cristiano, raccoglicua di più valorofo le palme; onde nel tuo feno riposò la Fede colla fcorra di Co-Rantino, asciuto le lagrime, e le conuerti in giubilo : e nel mirare il snudato ferro, si vesti di gaudio, sapendo, che serinre douea per sua sicurezza, non per offenderla. Quando peruennero in Bifantio i Fedeli, non più tremarono alla presenza de Carnefici, perche Amore trionfaua de tuoi Imperato ri : non li spanentauano le Bestie, perche ne tuoi Serragli seruiuano per scherzare, non per sferzare colle lor zanne. Non s'vdinano vilulati, e gridori, perche nelle tue piazze vi regnaua lapace, & era efiliata la guerra: da per tutto erano piantati pacifici vliui, che meglio circondauano il Capo che le Corone, e nelle publiche vie si attendeua sicurezza maggiore, che altroue non si faceua nell'abitationi priuate. Roma era Capo della Fede, perch'era Sede de Sommi Pastori, ma le sue membra etano dalle percosse de crudeli Littori così piagate, ch'era prodigio del Cielo, se nons'allontanauano dalla credenza, e col Capo stesso tante volte ne Pontefici reciso, si rendeua miracolo, se'l tramortito Corpo nella di lui perdita non mancaua. Questi timori erano da te lontani, perche vnita co' tuoi Pastori, e accarez. zata da tuoi Celari, se offeriui vittime, non erano cruenti : se t'abbassaui colla testa a gl'Altari,non lo faceui, perche ti cadesse su'l suolo, ma perche si solleuasse al Ciclo. Gl'incensi, che offeriui, erano accensi di Fuoco, cheti nasceua nel Cuore, non di fiamme, che la crudeltà somministrasse per dannificarti. Ma, ò calamità, ò miferia I Effigie sì bella è diuenuta d'ogni turpe oggetto più brutta. I tuoi Figli, che godeuano inuidiabile ficurezza, oppressi dalle carene, che come composte d'anella ad'altri sono segno di libertà, riescono a loro inditio infallibile di schiaustudine. Perche ogni cola diuenga orrore, e si confondino gl'ordini della Chiesa, Sara, & Agar assieme contendono, e vogliono, che i tuoi popoli non più Cattolici, ma Aga-

reni,e Saraceni s'appellino,e Maometto manomettedo i tuoi Regni, Mao. mertani li chiama. Le Reliquie de Sati sono diuenute irrisione de Sacrileghi, il Sangue de Martiri porpora indegna de Marti, l'Are del vero Dio Simolacri de finti Numi, e le Chiese Cristiane Turche, e Saracene Meschite . L'Affrica, che mostra bruno de suoi Cirtadini'l volto, palela di quelli per l'infedeltà più anneriti i Cuori,& è diuenuta nido di Ladri, quand'era afilo di ficurezza. L'Afia, che metre gode ne fuoi recinti la Fede, era la Regione più popolata dell'Vniuerfo, ora che l'esclude dal grembo, è ingombrata d'errori,e desertata di popolo. L'Europa poco ficura di mantenere illeso quel poco, che gl'è restato, acerbamente piange ciò, che si vede inuolato. Si mira nella maggior parte dilaniate le viscere, e pauenta, che altre ferite non li pieghino al Vassallaggio il Capo, e le sue grandezze non s'abbiffino, se s'abbaffano i suoi poli nell'empia credenza. Teme di non perdersi, se non perdono il timore i suoi Figli. Costantinopoli, in cui stabiliti hauea Costantino i popoli più sicuri della Fede,e della Cattolica Monarchia, è in fin perduto. Quella Reggia gloriofa, che accolfe tante volte i Rè; quali s'introduceuano a piedi del Solio de suoi Regnanti, mentre pretenderono di sederui. Che nulla stimando le grandezze di Roma, dopo hauerla in ogni cosa impicciolita, li rapì ancora il nome, Metropoli dell'Vniuerfo, perche fù eletta meta della magnificenza de Cefari, e termine dell'interminabile suo potere.

per rimediarui : col quale tante volte spinsero le loro Armate sino al Sepolcro del Redentore, e diuenire lo fecero culla gloriofa del loro valore? Si sarà congelato nelle lor vene il Sangue al versarsi di quello di tante innocenti vittime ? A tanti moti faranno dinenuti immobili ? A tante lagrime no s'espellerà l'allegrezza, e scacciato il riverbero pallido della Luna, nons'introdurrà l'aureato Pianeta per sepellirla nell'ombre colla multitudine de suoi raggi? Doue sono, o Cristiani Monarchi, le vostre Armate, colle quali mille fiate disarmaste de Nimici stessi gl'Eserciti, ch'ora trionfano co fuperbo coraggio? Forse vi mancano gl'Arsenali, che, come Domicilj di Marte, contengono ogni forte di bellici Stromenti, e pe'l Bronzo, che mantengono in seno, emulidel Cielo diuengono nel tuonare ? L'Oro, che con tanta abbondanza v'accresce l'entrate, perche non entra ne paesi ostili, per comprare alle vostre tempie i trionsi? La diuotione, ch'è cost propria de vostri Cuori, diuerrà languida, quando'l Redentore oltraggiato vi prega a difenderlo? La pietà, per cui così gloriofi viuete, permetterà, che con temeraria superbia l'empietà trionfi nell'Orientali Regioni? L'effere leguaci di Cristo non vi rameterà effere vostro vsficio di crocifig-

gere i fuoi perfecutori ? Sì,ò generofi, accingeteui all'imprefa, che non potranno mancarui le vittorie, fe nelle palme portarete la Fede, e certi vi riufciranno gl'acquifti , fe i vostri Stendardi s'estenderanno contro l'infedel-

E non vi farà più quell'antico ardire nel Cuore de Cattolici Principi

La Monarchia d'Oriente

tà, dal segno di Croce auualorati. Già v'attendono i Mari, e s'abbassano. per fare scabello alle vostre Armate, e per prestare co'gl'inchini alla vostra generola pietà diuoti osfequi. Le Selue vi germogliano i Legni, che vi producono palme: e la Terra tanto ferro tramanda ch'è valeuole a comporre a Barbari le catene . Così vedranfi all'improuiso per opra vostra i Santuari drizzati, oue' la Santità languisce, encomiata la Fede, oue' l'empietà è lodata : e'l Cielo benedirà le vostre Imprese con accenti di Stelle. come vi affifterà con globi indefficienti di luce.

## Lettera del P. Angelico Aprofio Vintimiglia all'Autore.

# Ernditissimo, e Rinericissimo mio Signore, Padrone, ed Amico Singolarissimo.



ONO Toorsi mesi, ed anni, e penso da che publicò l'Opera Serenissima delli Deni, e delli Fatti memorabili del Senato,e de Veneti Patricio, degniffima produttione del fuo perspicace,

Fasti momendati di Grassago di Fasti I James'a, degniffinia produzione del filo perfisicacio di cicondiffini nellalite; o, cone il dopo haverimonato pi il quel o mentanano il materiali deconfidito di mellalite; o, cone il dopo haverimonato pi il quel o mentanano il materiali del considerato del filo periodo in Coltatino il delcologo, per effere da Meonetto II. correndo gil amonto del gono del seguino del gono del seguino del producto de

Ede tuor tandem popula FLORELLE libellor, Es cultum dolla pellore profer apus. 1000 Qued net Corropia damment Pandienit atter, Nec fileant noffri pratereantque Sener. Ante forer tamen dubitas admittere fan Teque piget cura pramia ferre tua? Post te victura, per te quoque vivere charta

Incipiunt; cineri gloria var a venit. Effendo.come è molro bennoto y P.M.R. Apinismo de Liberganon vorrei hauerle a desiderare quello bramaua lo stesso Poeta a Sosibiano liba, Epis, XXXIII.

Plana laberatiri habera vem girimmia Libris.

Emitri quar. 5 ofibiana nibi ?

Emitri quar. 5 ofibiana nibi ?

Edens bareder sinquis mea Carminage

Tampus gras, am te Soft biamejegi.
Braino parimente qualche notitia della famofiffima Biblioteca FLORELLA, coftrutta costà da V.P.M.R. con tanta fua gloria, e co fuoi foli fudorio decantata per opeta infigue da gl'Oltramontani, che la vedono, e flupifcono, confiderando, che la fua fatica, & industria fia arrivata, ove diffiderebbero di poter peruenire. Soggetti autoreuoli, eriechi. Gregorio Leti la celebra per fingolare, e da altri Amici intendo, ch'habbia coceduto il possibile, per gratia me ne' porga qualche auus oche mi riusora in sommo grato, perche trattan-dosi di Biblioteche, e di Libri, io ne smanio, hauendo pure nella mia Aprosana radunati sopra VII-mila vocontait noncorring at Linda, one timanto-material prime test in an Aproxima retainant 1997 v 17-1104 v 1900 mm. Mit confoil innova con afficierrim; the first per tabbraceirer lime occupitation edite first digitalization except first debit region of the confointial Question for the material of the confointial Question for the montage and transport of the confointial Question for the montage of the montage of

Suifceratiffimo, vero, ed obbligatiffimo Seruo

F. Angelico Aprofio Vintimiglia Agoffiniano.

#### RISPOSTA DELL'AVTORE.

#### Sapientissimo Padre.



EN CHE mohi Letterati , & Amici mi fromaffiera de feporre alla luce la mia Monarchia Dientale, dei tutta tember, dore floorfingere finant perilio, confordio al lora affetto troppo grande e i diffettu dell'Oper affairangagori . Haucuo determinato, che così nanufantara et affaira dal mai Laberti ino al la Moste, e che coli mo fibrere girafic, cononanufanta et affaira dal mai Laberti ino al la Moste, e che coli mo fibrere girafic notonata della contra della contra

mis penns, che appenn fi folkteu da Terri in va Socolo e che între più fiditimi di spellt edd'Hapalis, volund alla Sera dell'Immortalita qui che insumo anfonodere si della parto, d'el d'arpretictioni riprino, e comezquello dell'Orda, mendeco ruzoundomi di talena per abbelitiro. Null'Alladine no l'autorità d'.V. P.M.R. ecco quello dell'Orda, mendeco ruzoundomi di talena per abbelitiro. Null'Alladine no l'autorità d'.V. P.M.R. ecco d'artico della di la protesta in regiune i faite con esti ella più che della della più contra ai ne fegure i faite o conti ella più che de contra della mano contra in regiune i faite contra della contra della mano contra in che sunti a contra della mano contra contra contra della mano contra contra contra della mano contra contra della mano contra contra della mano contra contra della mano contra della mano contra contra della mano contra della mano contra della mano contra contra della mano contra della mano contra della mano contra della mano contra contra della mano contra contra della mano contra contra della mano contra d

NNO CENTIVS PN. XI. Ad futuru rei memoriam. Exponi nobis super feet diefent filius. Le cobus Florellas Interes greek profesition denial fremienamen. A augustim in sacra Teologia Magistica, quod ipic in Conucenta S. Stephani Veneturum partar fiar etailem Ordinis vetera fibilitotheca cuerfa stephani veneturum partar fiar etailem Ordinis vetera fibilitotheca cuerfa stephani veneturum partar fiar etailem Ordinis vetera fibilitotheca cuerfa stephani veneturum partar fiar etailem Ordinis vetera fibilitotheca vetera veneturum partar fiar etailem Ordinis vetera fibilitotheca vetera vetera veneturum melle Acquingemos duceros montex benezi in Depolio polisikotheca; in Bibliothecarja in Genariam melle Acquingemos ducera vetera vete

ric abfoluentes, & abfolutas fore cenfentes, huiufmodifupplicationibus inclinari, de venerabilium Fratrum noftrorum S. R. E. Cardinalium negonijs, & confultationibus Epifcoporum, & Regulatium prævofitorum, qui relationes dilectorum filiorum noftrorum Palutijeiufdem S.R.E. Præsbiteri Cardinalis de Afteriis aoud qui relationes disterioris moerum anutrorium rautiq riumem 3-10-2 "Trainietti Lorizmanuser, zitteriparetti in 50 s. & Scienti Monoliciami Proceforis i a Vierzii (Seneralis taisidem Odinii Siper pramifis Brita per-penderum conflio, ne via Juse refona Jing (Equi) Insi, lue regularis esti ampuvemupu en oficio, functionitate, se diginates funganes, sau cuudius gradusojo dinis, presumentise, se condizionis exifens, fedialisis fercifica, se indiudia um entro de carefoliore diginalitivo (Sectioni Associanis Processis and Proces mimodo comparata, & ad cam nunc , & protempore quandocumque (pectantia , & pertinentia lub quonis prætextu, quæfito colore, aut ingenio, caufa, vel occasione ex eadem Bibliotheca extrahere, vel asportare, aut quouis modo alienare, seu ve extrahatur, vel asportetur, aut alienentur permittere audeat quouismodo, seu pratismar, fub excomunicationis maioris, à qua nemo miti in mortis articulo conflituius à quoquam praterquam à nobis, seu Romano Pontifice pro tempore existente absolutionis beneficium valeat obtinere, & quo quam a nonspective processing of the process of the mus tam Bibliothecarium dica Bibliotheca pro tempore existentem qui ex annuo census exaginta ducatorum husufmod i per prædictum Jacobum iam vt præfatur affignato, vel alijs emolumentis, quæ ex fidelium pierate deinceps eidem Bibliothecz affignari contigerit, omnem pecuniam, exceptis tamen annuis viginti pletate actively from the constraint condition of the control of t commoduli international dem necessaria vel villa fideliter, & adamussim non expenderit, quain Priorem, & exteros fratres dicti Con-uentus pro tempore existentes, si ille proponendo, & hi assentiendo, vel quonis also modo bona mobilia, vel Bentis Po Cellip (1) a libitotheez ad alluin vium quemeunque etiam inexcogiabilem applicauerint . Quod fi coutingatyr diminus Depolito veeligalis Vini huutinodd; diminustur quoque przdeltus redius given at ducatorum iam conflitutus, Capitulum Connentispracific decernar quoque dishibothees przdelga vilius et ducatorum quoque dishibothees przdelga vilius et ducatorum (2). futurum censucrir, vi scilicet vel minor reditus exigatur, vel in integrum eius capitale viiliori in fundo ireram tabilitatur. Si aucem idem Depositum aliquando iterum ad centum deur, nunquam tamen vel Priori, vel Capitulo fa sit illud in alios vius conucrere sub eislem Excommunicationis matoris, ac prinationis pernis.Porropoft obitum dicht lacobi semper eligatur in Bibliothecarium dichz Bibliotheca vnes ex frarribus pradicti Conucntus S. Stephani filijs in facra Theologia Magistris, hoc ramen ordine, ve filinter Magistros husufmodi aliqui fint, qui Regentis monere in Ordine pradicto perfuncti fuerine, hi cererts praferantur, & inter cos primum eligatur maior seu primus magisterij gradu infignitus, quo renuente, vel deficiente subrogeur fecundus atque ita per ordinem quoutque ab aliquo accepteurs de ficilibus verò Maguitris Regenti-bus cligatur fentos, feu prunus ex alis Magittris, deinde fecundus eodem ordine quo in fupradicitis, & ciud-deus delignatio Bibliothecari juodo pradicto fiat immediari è Priore Generali, dell'Ordinis pro tempo acui artificità. I pfius autem Bibliothecari onus prater fupradich fit fungulis annis fub poena priuationis officij reddere rationem toti Capitulo de redditibus Bibliotheca expensis Insuper idem Bibliothecarius sub eadem poena teneatur fingulis diebus ferialibus, Feria V. excepta, aperire mane Biblothecam ad commodum Relipoint tenegati iniquasi autoni intritutori, a rein V. cacepta, perite maine initionite cui ad commodum Rela-gindominischi protamientiere dai difficiendia meteria, qui et cim, well birami iniquem hideon wirder vo-mini bei iniquelimentum li frequent inicit, accogniolatura a Priner, a Regente fruid prot memper culterius initioni iniquelimentum li frequent inicit, accogniolatura a Priner, a Regente fruid prot memper culterius, sonicity praticio Priore Generali, de quomio confilio fibili biliotherium mengligamentu midicanterius, spie Priore Generalius ad deputationi malierius ordine lispra experilo deumini, falsa tamoni frospe in premiti is autoriatar. Congegazioni con monostorium Cardinalium. Decemente scalello prefetore i Interess femore is autoritate on its gas autoritate of the control his à quoquam quauis auctoritate scienrer, velignoranter contigerit artentari. Non obffantibus pramissis. ac Conflitutionibus & Ordinibus Apoftolicis, nec non Conuentus & Ordinis przdictorum, alifue quibufuis etiam iuramento, confirmatione Apoftolica, vel quauis firmitate aliàs roboratis Statutis, & confuerudini bus privilegis quoque, indultis, & litteris Apostolicis in contrarium pramissorum quomodolibet concesousprinters, & innounts. Culbus omnibus, & linguis illorum tenores przentibus pro plene, & fufficien-ter exprefits, & infertis haberi, illis alias in fuo robore permanfuris ad przmifforum effectum hac vice dumtaxat ipecialiter, de expresse derogamus, ceterisque contrarijs quibuscumque : volumus autem, vt prafentis prohibitionis exemplum in valuis dielæ Bibliothecæ, aut alio loco confricuo, vbi ab omnibus cerni, & legi possit, astixum astidue remaneat. Datum Romæapud Sanetum Petrum sub annulo Piscatoris die XV. Aprilis M DC. LXXVIII. Pontificatus Noffri Anno Secundo.

L. G. Slufius.

IN VENETIA, MDCLXXVIII.Adi 11. Giugno.In Colleggio. Vifta, e licentiata per l'efecutione

Paolo de Garzoni Segretario.

Eccola adunque feruita, come brama, perche fadeue come ereditaria la mia vibildienza al fuo merito, e la continuatione de fui Comandi all'offequio della mia feruitti.

Vencia II 12, Aprile 1679.

# Delle cose Notabili

Larieo và al facco di Roma.

Alboino viene in Italia, chiamato da Narfete-105-stabilisceper sua reggia Verona-106-muo re per mano di Rosimonda, sua Moglie. 107 Alessandro, Fratello di Leone Cesare vitio fo. 203 muore per il giuoco di palla.

10. 203 milute confini dell'Imperio, per andare in Gierufalemme.303. Nelle pfanure de Cherabacchiper l'Acque creiciute del Fiume Mela molti fen'unegano.304. Occupano molte Naui in Costantinopoli.304

no.304-Occupano mote Avait in Cottantinopoli.304 Al Metandro combattono i Tutchi, egl'vectdono. 304 Aleffio L. ingrandifecta fua Cafa 281. Elegge Patriarea Euftratiose poi Nicoló-283. toglete foliti regali. 282. liberale e 284. é dâneggiato da Turchi, e Paeinazi. 284. fupera al-cune Congure. 284. Moffa de Franceii. 285. fuz infir mità. 287. hà due speditioni contro i Turchi. 288. muo-

Aleffio II.gouernato dalla Madre-324- questa è dominata da Alessio Protosebasto. 324. congiuta corro Pro-tosebasto di Maria, Sorella dell'Imperatore. 325. Andronico introdotto nel gouetno co Tirannide vecide

la Madre,& il Figliuolo. Alefio III. Angelo occupa l'Imperto del Frat. 356. e dominato da Eufrofina, fua Moglic-357-affalito dalle gotte-357-combatte i Perfise Seiti-358 moffa de Blacchise Cumani reprella da Rolli. 359 ingiufitie vfate. 360-affalito da Francesi, e Veneti, per aiutate Aleslio, au-

uilito fugge. Aleflio Figliuolo d'Ifaae II fugge di Coffantinopoli , e implora aiuto dal Rè di Sicilia. 262. è reflituito da

Francelije Veneti nell'Imperio. Alefio IIII. Murtzuflo caua dinari con modi illeciti-69-tenta incenerire l'Armata Venera. 370, và contro Baldou. 70. i Latint lo precipitano da alta Torre. 3 Anastagio I, esenta da pagamenti tutti i debitori. 77.

guita l'érefia Eutichiana 77 Lilingo lo trauaglia, & al-tri 77 Vitaliano (ci anni lo combatte, 78. Cauada Rè de Petfi Pallale. 78. fà prigioni Giustino, e Giustiniano, e poi li libera. So, muote fetito da Saetta celefe. Ko Anaftagio II. manda Capitani contro i Saracent d'Egitto, ma questi fe li ribellano, e lo priuano dell'Imperio. 159 Antario Rè de Longob. vinee Brifelle,e Como.

Andronieo I. occupa la Tirannide. 334, fuo illecito Ma-trimonio. 334. Fuga di Laparda. 335-l Niceni fe li ribellano 335-crudelta viata coi camacamino 355, con Coftantino Macroduca, e An-Città di Prufa 336, con Coftantino Macroduca, e Andronico Duca: 336.con li Fratelli Sebaftiani: 337. con Ippico Mammolo: 338. ricorre a gentimaliarde: 240. liane Angelo è gridato Imperatore e codotto a lui Andron. 342. fuz Morte crudele. 343. alcune fue virtu. 344 Andronico II. Cefare fuenturato, feda i tumulti de sciti. 202 morta la Spofa Vnghera fi fpofa con vna Nipote

392- nlota la apota viginera ii pota con sia vigore del Marchefe di Monterrato, 392- cudele col Fratello Coflantino-392-Dà abitatione a gl'Alani-393- difgu-fili co Veneti-393- combatte col Turchi, e libera l'ila-delfia dal loro affedio-392- Cartalanie l'oro incurfioni, 396-Terza battaglia col Turchi, 392- morte della Mo-Ripotese priusto dell'Imperio 400 infultato dal Nipotese priusto dell'Imperio 400 fua morte. 407. Andronico III.ottimo Cefare efalta Efaia al Patriarcato.

409-combatte : Bulgari-410- fua infirmità in Didimotico-411.lt nafce vn Figliuolo. 414- infidiato dal Ser-gianiu 415 riceucin vaifallaggio i Focenfi, & altri-41 ince i Turchi 418 ottiene il Regno de gl'Etoli , e A-c<sup>2</sup> mani 419 lua Morte. 420.

Arcadio fatto Celare efperimenta le Congiure di Gildi

ne,e del Fratello nell'Affrica. 37. Rufino fuo tutore fe li ribella. 37. fcaccia Gio: Crifoftomo dal Parriarca-

to.45.muore. Ariberto Rè de Longobardi dona l'Alpi Cottie alla Chiefa. Arriopetro fuccede Ré de Longobardi, Principe buono 140-diuide il Regno a due Figliuoliste ambi lo perdo-

Agilulfo Rè de Longobardi affedia Roma, difefa da S. Gregorio Papa. I 17.abiura l'Idolatria per opra di Teodolinda. 123. s'impatronifee di Cremona, Mantoua, e

Vulturnia Aftolfo Re de Longobardi infidia li Stati Ecclefiaftici ,

che difesi vengono da Carlo Martello. 167. S. Atanagio difende la Chiesa contro gl'Arriani. 14 Ataulfo , Rede Gotts , vuol diftruggere Roma , ma. Placidia lo placa.

Attilaminaccial Otiente, e poi lo lafeta, 51. nell'Occi-dete cobatte due volte cotro Etio, & è vinto 55. Affedia per tre ani Aquileia. 57. và a Roma, e atterrito dal Sommo Pontefice Leone ritorna nell'Vngheria. 57. Si frofa con Onoria, Sorella di Valentiniano, 58 niuore nel proprio fangue.

B'Aldouino Leletto Imperatore d'Oriente 373 fue go-lofie col Marchefe di Monferrato 373 fe gl'immiea Gio: Rè della Missa ; del quale resta prigione. 375-fua crudelissima Morte. 379-

Baldouino II si sposa con Marta, Figliuola di Gio: Bre-

Baldonino II.f. fipofi com Marta, Figliuola di Lois Bre-na, Red di Grutilemme, 183; ricere da Ventu-Legnie, duntari, 182; II. dona Negroponecha Lancia, e la Spógia del Redentore, 193; affilito da Machele Pilosopo (192-ge di Colfantinopolie, perdel l'Imperio. 324; ricorre a Cattlo Red Palla per tracquitable del l'imperio 193; and facciacie s'arrecti de Creta quati refla prigio-ne. 193; Moi triconfi, 194; Gecorre i Regulei; 198; dona moite faccia la del Crete; 198; i inmove i l'influendo

Coftantino-199-muore in caccia. 200
Bafilio II. auato-222-Barda Sclero fe li eongiura, e lo vinec.223. Foca Barda fe li congiura, & è vento 236.ingra-

to verso'l Presidente Basilio. 227. Guerra Bulgarie difficile. Bel fario trionsa dell'Affrica.88, di VitigeRè de Gotti 93. de Perfi 95. di Totila in Italia.

Bonifacio, Duce di Valentiniano, chiama nell'Affrica Vandali.48.Genferico la deuafta. Bulgari affaliscono Costantino IIII. 145. Crono Rede

Bulgari, trionfa di Michele Curopalata 183 Muouono guerra a Teodora,ma fe ne'pentono 194-5i fa Christiano il loro Re. 194. combattono con Batilio II.

Arlo Magno,e fuoi acquisti 176 è dichiarato Imperatore d'Occidente. 177-difende Adriano,e Leone III. Somuii Ponteficia

lefo,Rè de Longobardi, eletto dopo Alboino. afo prodigioso d'vn'Ebreo Costantino Magno Lereato Cesare da Britanni , trionfa

di Massentio in Roma. 3. inalza Templi alla Fede. 3. vinee Lieinio.4. fa motire Crifpo fuo Figliuolo, e poi Fausta sua Moglie. 5. assalito dalla lepra, e battezzato da Siluctiro 6 dona molti Stati a Pontefici 8 Congrega il Concilio Niceno contro Arrio o trasporta l'Impetio in Bifantio-9 muore in Nicomedia-

Costanzo, Costantino, e Costante si diuidono l'Imperio, 10-combattono appreffo Aquileia, e Coffantino muore 11. Costante è veerso da Congrurata 12. Costanzo cobatte molte volte i Perfi-12..muore in Milocrene.14.

Coftan

offantiuo III. auuenenato dalla Matriana. oftantino IIII.vince il ribello Mifentio 144 fa morire i Fratelli: 144. è affalito da Bulgari. 145. sa celebrare vn Concilio in Coffantinopoli. 146. concede libertà d'e-leggere il Sommo Pontefice-146. muore-

Coffartino V.Copronimo pieno di Vity 166-riceue con-gratulationi da Zaccaria Sommo Pontefice 166 vince Tefalio Rè de Bulgari. 170. a fuo tepo forgono i Tur-

chi-170-muore di lepra-

Coffantino VI. feaccia Irenedal gouerno. 175. feaccia Maria fua Spofa,e fi fpofa con Teodora fua ferua. 175 manda Efercito contro'l Pôtefice. 175. è acciccato. Coftantino VII. è infidiato da Coffantino, Figlipolo d flio-205. è combattuto da Simeone,Rè de Bulgari. 206-chiama alla Reggia Zoc, sua Madre, 206, è insidiato da Leone Foen, e da Romano Lacapeno, 207, feacciato Romano dalla Regia respira, e guerreggia co Saraceni di Creta.211. è auenenato dal Figliuolo. 211.

Coftantino VIII, rinoncia l'Imperio al Fratello. Coftantino IX.vitiofo, accieca molti.231.trionfa de Bulgari.232. lafeia erede dell'Imp. Rom. Argiropolo.133. Collantino X. dispensa ad'indegni le Dignità. 248. spofato con Zoe non abbandona Sclerena. 249 trionfa de ribelli-249-combatte co'Macedoni-251-trionfa de Tauroleiti. 252. guerreggia per l'Armenia maggiore. 253 co'Pacinazi, 254. co'Turchi. 257. piange la morte di Zoc. 257. leua l'amministratione a Licude, c la dà a

Coffarino XI augro 266 affai dedito alla Religione 267.

dispone la successione in tre suoi Figlinoli-Coffantino XII.contrafta co Fratelli per l'Imperio. 432. Meemer II. affedia Coffantinopoli. 433. è aiutato dal Lango Genouefe-424-fua penuria di dinaro-435-Orationi de Greei,e digiuni de Turchi per la vittoria-433. perdita della regia città cerudeltà de Turchi-437-mu re gloriofo fra Nemici.

Cofroe, Re Perfiano, è vinto da Eraclio. 129. rinoneia il Trono a Medarfe, Figliuolo minore, & è vecifo da Siroc il maggiore.

Croce del Redentore ritrouata in Gierufalemme da Elena, Madre di Coffatino 6, viene in poter d'Eraclio 127
Capo del Precurfore donato a Bafilio II. 230

Costante II. Eretico, inimico di Martino Sommo Pontefice, comanda, che sia veccifo. 138. vinee i Maometrani di Steilta 139. hà nelle mani I Pontefice, e lo relega in Chersona 136.và in Roma, e sura ogni cosa pretiosa. 142-muore in vn bagno-

Efiderio, Rè de Longobardi, afpira all'acquifto di Roma ma da Pipino, Rê di Francia e vinto. Diogene Romano odia Eudofia, che l'hà inalzato al Trono.269, trionfa de Turchi. 270, di nuouo li combatte e rella prigione a71 ritornando a cafa è priuato dell'Imperio e de gl'occhi

E Nrico, fratello di Baldouino eletto Cefare fi sposa co Agnese, Figlia del Marchese di Monserrato, 380. è trauagliato da Seitise Blacchi 380 è affalito da Teodoro Lafcari.281.muore in Teffalonica. Elena Madre di Coftantino, ritroua la Crocc del Signore

in Gierufaleinme, e ne' porta parte a Roma al Figl Eudofia chiama Genferico a Roma, per vendicarfi di Maffimo, che cospirato hauca alla Morte di Valentiniano, fuo Spofo. 60.

Eudofia Imperatrice delude il Patriarea, e si sposa con-Diogene Romano. 268. 169.

Efarcato di Rauenna diniene de Ponteficipiftola scritta per mano del Redentore. 226.

Eraclio veffato da Cofroe, Re Perfiano, lo foggioga, & ottiene da Siroe il Legno della Croce 227 lo riporta in Gierufalemme, 122, combatte Gio: Camplino, e lo

vince.122.combatte Eleuterio.e lo vince.122.fua viltà nell'opporfi a progressi di Maomet. 134 sua morte. 135 Eraclione succede a Costantino III. ma conosciuto l'inganno della Marrigna, sono canari gl'occhi, e troncata la lingua a quella, e a lui recifo il nafo.

Edertco Barbaroffa , e fua speditione in Terra S. 354 fuoi fueeessi pe l'viaggio 354. sua morte-Filippico Bardane cade nell'errore de Monoteliti, 550 di

uiene prigione d'Artemio-Foca Imperatore vince Narfete. 124 combatte due voite co Perfi-125. fuoi Vitj. 125. muore per mano d'Era-

Francesi, e principio della loro Monarchia. 38-si preparano all'Impresa di Terra Santa.

Enferico chiamato nell'Affrica da Bonifacio la di-Gringge-49 ruina Carragine, & Ippona 49. và nella Sicilia-50-s'vnifce con lui Sebaftiano, Duce di Valentiniano. co.diffrugge Roma, chiamato da Endofia. ritorna a Roma, ma è vinto da Artemio, e Basilisco. 64-Germano Parritio Bisatino etra in Roma per Prefide. 114 Giouiano ricufa l'Imperio, sel'Eserciro non si dichiara

Criftiano.20.reflituifce alle chiefe l'entrate.20-fi paciica col Re Perfiano.21. muore. Giuftino I. dalla zappa è folleuato al Trono. 80. vi per-

uiene con aftutia. 81 sa morire molri Congiurati. 82manda Ambasciatori ad Osmida. 82, riporta trionsi de Nimici.84-muore-Giuffino II.viriofo-101.opra ogni cofa come vuole la

Moglie. 101. richiama dall'Italia Narfette. 103. fi fdegna, onde chiama i Longobardi in Italia. 144. fua... Morte.

Giuffiniano L trionfa de Perfi, e de gl'Armeni.85. manda Belifario nell'Affrica, che la foggioga, 88. intraprende la guerra d'Italia. 91. manda Belifario contro Vitige, Rede Gotti, che lo vince. 93. combatte contro Perfi. 95. manda di nuono Belifario in Italia contro Totila,Re de Gotti. 95. contro Zeia. 99. fuoi libri epi-

logati,e corretti. Giuftiniano II. è vinto da gl'Arabi. 148. è vinto da Bulgari. 148-congrega d'aurorità propria vn cocilio. 149 perfeguita Sergio Pontefice. 199. è priuato del Troi da Leoncio. 150. li fono troncate l'orecchie , e nafo. 150-ricorre a Caiano Rè de Bauarispoi a Tribellio, Re de Bulgari. 152.acquifta di nuoue l'Imperio. 153.5'v-

milia al Sommo Pontefice. Gio: Damasceno accusato per ribello, e per miracolo conosciura la sua innocenza.

Gio: Zimifca affume all'Imperio i Figliuoli di Roma 218-espurga l'Oriente da Manichet-218. vince i Rossis e Bulgari.219.muore.

Gio: II.Comneno odiato dalla Madre.290.affegna il gouerno admino comerciero. 201. congura di Brienio contro di lui 201. combatte i Perfi. 2021. trionfa de gi'-Vngheri 2023 de Perfameni 2023 del Bedditone contro la Cilicia 2024, infermo vi contro i Perfami 2026, vuole congiongere Antiochia a Bifantio. 299. muore in.

Gio: Rè della Missa sa prigione Baldouino, 375 prende molto paefe.378.fa morire Baldouino co cru Gio: III. Paleologo ha per tutore il Cantacuzeno, che li parenta col Re de Turchi-42 1.affale i Bulgari-42 1.Solimano li rapifce Adrianopoli, & altre Città 422. Gio o feaceia dall'Imperio 423 dimanda ajuro a carlo VI. Rè Francele contro i Turchi 424 indebitato in Vene-Re Francese contro i Turo tia è foccorfo di dinari da Manuele, Figliuolo minore. 424. Andronico Figliuolo maggiore coll'aiuto di Baia zet lo feaccia dal Trono 425, e feacciato lui ancora dal Padre col mezo ftello-425 dona Filadelfia a Baiszet-426.è affediato da Baiazet, ma questo è vinto da Tamber

Tamberlano, Re de Tartari, 426, muore.

Gio: IIII. Paleologo e fauorito da Meeinet. 427, otuene la pace da Amurat. 428. fi marita colla Figlia del Principe di Monferrato. 428. muote. 429.

Gio: V.Paleologo fipacifica co Genouefi 429. và al Co cilio di Ferrara, e di Fiorenza. 429. fi pacifica con A-

murat-432.muore. Giuliano Apostata perseguita i Cristiani. 15.permette, che

gl'Ebrei edifichino Sinagoga. 16 in Celirea la gettare à Terra il Simolacro del Redentore. 16 guerreggia controi Perfi 17. S. Bafilio lo fgrida 17. muore ferito da Strale inuifibile.

Gratiano fauorifee la Fede 20 manda Teodofio controi

otti-29-lo fa Signore dell'Oriente-29-è vecilo da em-

regorio prega Mauritio d'aiuto contro i Longobardi

Moerio Occidentale inuafo da Maiorano, 61 da Seue-13100, 61 da Artemio, 62 da Rúmero, 64 da Olimbrio 66 da Glicerio, 65 da Nipote, 66 da Augustolo, 67 da 91 Erulio, Turlingi, effendo Odoacre Duce, che vince Augustolo.71 da Teodorico che vince Odoacre. 71. Imagine miracolofa del Redentore portata da Edessa in Costantinopoli.

Irene insperatrice prudente eftingue alcune cógiure, 174-raduna yn Concilio in Nicea, 174-è feacciata dal Re-gno da Coffantino fuo Figliuolo. 175-è di nuouo af-sita, 176-è di nuouo efclufa da Niceforo Logoteta, 179 Hac I. Comneno no riconofee da alcuno l'Imperio-263-empio co gl'Huomini, e con Dio-264- trionfa de gl' Vugheri, e Sciti-264-Rinoncia l'Imperio a Costantino

Hase II.vince i Sciciliani. 348. manda Aleffio cicco con-tro i Ciptioti. 347. fi ribellano i Mifi. 348. bachetta i fuor Duci. 350. altre speditioni. 352. fuoi luffi. 353. lo con-nutba Federico Barbaroffi. che và in Terra Ianta. 354. ua fpeditione contro i Blachi. 355. mentre và a caccia

Aleffio fuo Fratello è gridato Imperatore. 355. è initufo in Monasterio , e priuato de gl'occhi.

Isac così cicco è riassumo all'Imperio da Francesise Veneti-356 r itrona dinaro con illeciti modi-367, atter alle superfittioni-362 è prinato del Regno. 3 368.

Eone Lesperimenta le congiure d'Asparre. 62, è affalito da Valemiro Rè de gl' Offrogotti-Leone II-rinopcia al P.Zenone l'Imperio.

Leone III-lfauro è affalito da Saraceni-roz. Inimico del le fagre Imagini. 163. muore di fluffo. Leone IIII.copronimo scelerato fà dichiarare il Figliuolo Coftarino cefare-172 perfeguita gl'Ecclefiaftici-172

Inuore d'aposteme. 174-Leone V. Armeno è assalto da Bulgara. 183. Huomo giufto 184 Inimico delle Imagini 184, condanna Michete Balbo alle fiamme 184 è vecifo da Congiurati. 185 Leone VI. fa sferzare il Santabareno. 200. Hà 4. Mogli. 200 guerreggia co Aio, Duce Longobard. c co Bulgari.202 drizza Templi al Signote. 202. è tradito da

mona.201 muore di calcoli. Leoncio scaccia dal Trono Giustiniano II. 150 è scacciato dal Trono da Trberio Abfimario. Latini s'impatronifcono di Coffantinopoli . 371. vfano

crudeltà co popoli 372 riportano infigne preda 372. eleggono Baldouino Imperatore d'Oriente 372 diuidono l'Imperio .

M Anuele Comneno fatto Cefare celebra i Funerali al Padre, 200-elegge Patriarea Michele Monaco, 301, atepone alle rifeoffioni il Puzno, 301, di pola col Principella Alemana, 202 fua gelofia degl' Alemana, iche via merici no in Gierufal-303- fua speditione contro Rugiero Rè

di Sicilia 305. contro i Seruj-307. contro Francocorio nell' Viglieria 308. di nuovo contro Andronico Coneur vagnera-30s. di nuouo contro Amarondo Co-neno, 209, fuoi affair co l'igliuoli di Mafuro Turco-311. nuoua fpeditione nell'Vagheria, 311. perdona 2.a Defo, Dripoto di Seruia, 312. mortali l'Alemana fi fipo-fa colla Figliuola del Satrapo d'Annochia, 313, nu ouo trionfo dell'Vngh-314-imprefa d'Egitto-315-fuo odio contro i Veneti-316-è rocto dal Soldano d'Iconio-317 fi pacifica có quello 320 libera Claudiopo li da Barbari 321 códána alla cecirá lo Stipiotta 322 caftiga Aleffio Protoflatore 122 muore.

Marciano, suo Imperio 50 sua Morte. Martino fommo Pontefice congrega vn Concilio in

Roma di 105. Vescoui . Mauritiopieno di Viti, manda Smeraldo cotro i Logo 113.pofcia Romano. 116. pofcia Gallicano. 117. per-mette, che Gio: Patr. di Coffant. s'intitoli vniuetfale Pastore, 176 è combattuto da Caiano, Re de gl'Auari. 118.da Petfi. 119. atterrito da fipanetenoli vifioni. 122. è fpettatore della Morte della Moglie, e de Figlinoli.

122. li è troncata la tefla . Maometto dua origine e progreffi 133 fua Morte 134 Michele I. Curopalata e fua Bonia 182 fi ritira in Mona-gerio vedendoli tradito da Leone Armeno 183

Michele II. Balbo condannato a Morte è fatto Cefare . 185. caftiga la Moglie di Leone, fua benefatrice 185. vince la ribellione di Tomafo. 187. unuore di pietra. 187 Michele III.affiftuo da Teodora, fua Madre. 192. feaccia dal gouerno la Madre. 195. muone guerra a Saraceni.

196.è vecifo da Bafilio . Michele IV. Paflagone inunico di Zoc-228. sua penirenza per l'yccifo Romano. 229. lafcia l'amministratione al

Fratello Gio: 230. é combattuto da Saraceni, & Af-fricanta 39. difficioni fra Stoffano, e Gio: Eunuco. 241. moffa de Bul. 242. arriuato a Moste fi ritira in Mon. 243 Michele V.Calatato, vile di nafcita. 244. perfeguita Gio: Eunucostuo Auo. 244. ficome Zoc. 245. muore accieca-

Michele VI Stratiotico amò i Nobilise non i Soldati. esperimenta molte ribellioni. 260, promette la succesne ad'Ilaac Comneno ama perche lo deludes è priuato dell'Imperio. Michele VII.retto da Niceforo. 374. Affan Sultano vin-

cele fue Squadre.274.vcffato da Neftore. 276. attende alla poefia.276.rinchiufo nel Monafterio de Studj.277 Michele VIII. Palcologo, feacciati i Latini, ottiene la Monarchia. 385. conduce prima l'Imagine della Vergine.385. allontana le Figliuole del Lafeari, e accieca il Fratello.385. il vendica di Michele, Difpoto d'Epiro 6. fi difende contro Carlo, Re d'Italia . 386. l'aiuta 380. is ditende contro Carlo. Re d'Italia. 380. l'autia Federico. J. Ré d'Isicilia. 357. tumulti per la morte del Dispoto d'Epiro. 388. Cietenfi oltraggiano la sua Ar-man. 389. reprime Progglio de Genouesia. 389 e traun-gliaro da Turchi. 350. dua fedditone contro I Principe di Testiglia, e sua Morte in Lismachia. 320

TArfete viene in Italia contro Totila, Rè de Gotti, e l'veeide.99 combatte con Teia, e lo vince. 99 dif-trugge affatto l'Imperio Gotto in Italia. 100 fua pie tà e religione. Nicefoto L Logoteta spoglia Irene, & il Figliuolo de

Tefori 179 fun augrilia. 180. vince Cruno Rè de Bulgari-180-é da quello uinto,& vecifo.

Miceforo II. Foca chiama Teofanona in Corte . 113. è trauagliato da Saraceni della Sicilia , ma vince quell della Cilicia, di Cipro, e di Soria, 214 fue anaritta, 215 l promette Teofania, fua Figliuola ad Ottone, Figliuolo dell'Imp.Ottone Latino, ina in vece di dargliela, fa vecidere gl'Ambaiciatori, ch'erano andati a riceuerla, onde perde la Calabriase la Puglia. 215 esperimeta due commotioni, 216. Gio: Zimulca li da la Morte.

Nicefo: o III. Botan, affunto giouine all'Imp.277 fuo il-leeno Marr.277 fuoi Emuli nel Dom.278 fe li ribella Coft. 278 dichiata fuecef fuoi Ifaac,e Alcifio Coneni. quali prima della fua Morte lo prinano dell'Imp. 279-Nicolò Canabo eletto Imp. e nel tempo stesso privato, e posto in careere.

ODozere vinto Augustolo s'impossessa di Roma . esi ta appellare Rè di Roma. Onorio fatto Imp.esperimenta le Cong.di Gildone,&altri nell'Affr. 37, quelle di Stilicones che gl'eccita cotro i Vilig-che co Alarico loro Rèvano al facco di Roma.

40.fa morire Stilicone.39. fe li ribella Gratiano nell'-Ingh-41.e pofeia Coff.42-altre ribell.42.fupera i Gotti nella Narb. 43. gl'Alani. 43. và in Coft. 44. muore. 45. Pletro Cortenai eletto Cefare. 381 è vecifo a tradimenro in Durazzo da Teodoro Comneno.

Proculo Filofofo;e fuoi freechi. R Ecardo, Rè de Visigotri, laseia l'Arrianismo. Regno di Creta de Saraceni.

Roma vellatra da pioggie,e careftia. Rottario, Rè de Longobardi, cade nell'Arrianifino. 137. vince Teodoro Efarca vicino a Modoua. 138. Rodoaldo fuccede a Rottario, e refta per le fue impurita

vecifo Romano Lucapeno feaccia Zoc dalla Reggia.207. nelle publiche lettere få feriuere prima il fuo nome di quello di Cost Imp. 207 è affalito da Bulg. 208, esperimeta tumulti nella Caldea : 200, vuole, che i suoi Figliuoli precedino Cott.209.il Figlio prop. l'aftr. 21 Mon. 210

Romano I. Fanciallo tenta la Morte del Padre-212-libera il Regno di Creta da Saraceni 313-fin Morte. 313-Romano Il Argiropolo Cefare pio 233-folletta dalle 3a-belle i popoli 223-coduce alfa Vedoua d'Abafia la pacc-224.combatte co' Sarac-223.com altri. 225. li è do-nata vn'Epift feritta di mano del Redentore-226; infidiato da Diogene 226 muore in va bagno-

Roberto Cortenai fi sposa con gionine promessa ad'una Prencipe Borgognone, che per sprezzo li recide il nafose getta in Mare la Ma Jre-282. và fdegnato a Roma-282-ritorna addictro e muore nella Morea.

Arac. vincono Rodo, e portano via il Colof. 139-faccheg la Sieilia-144-affalifeono Coft-144-l'Affr-151 la Sreigna, 154, reffano da quella feaceiati da Ferd. Re di Caffa 54. Zulomone Joro Re, affedia Coffarino p. 162 Steffano II. Sommo Ponteficeva in Francia e ottiene aiuti contro Aftolfo, Rè de Longobardi.

Steffano III. Sommo Pontefice celebra yn concilio in. Roma contro Coft corronimo .

Stauratio Imp. priuato dell'Imp. per l'infedeltà viata al Curop. 181. Eodofio Leoll'autorità di S.Dam. fà celebrare il II.

Conc.Coft.30.vendica la Morte di Valet.eó quella de Cog.33 stabilisce la Reggia in Milano.33 si sdegna co' Bifantini, & Ant. 32. li vien proibiro l'ingrefio nel Tempio da S. Ambrogio. 34 muore. 36

Teodolio II manda nell'Oriente Valent. 47. muore. 53. Teodolio III patroeina la Fede. 160. vedendo Leone fuo capitano a ribellarfirinoncia l'Imp Tein,eletto Rè de Got.eobatte eo Narfete, & è vinto .99

Teodorio vince Odoac e diviene Re di Roma. 72. Intre duce Vescoui Arr.nelle chiefe.83.fa morire Gio: S.P. in prig.83.codanna alla Morte Simmaco e Boetro.83. muore appoylet. 83. è veduto da vn'Eremita nell'ifola di Capri all'Inferno .

Todora anfile al Figliuolo Michele-193-ritorna il culro dell'Imag. 193. richiama gl'Efuli. 193. feaceia Gio peruerfo Patrie v'introduce Metodio-193-il Rè de Bul-

garili muoue guerra, ma fe ne' pente. 194- è di nuouo allunta al Trono, 250. Muore di dolore di fianchi 250. Teodolinda, Moglie del morto Antario, elegge Re de Longobardi Agriulfo,

Teofilo Iconomaco inimico delle fagre Imagini. 188Cefare giufto 188. liberale co tutti. 190. tre volte cobarre co" Sarac. con poca Fort. 191 effendo priuo de capelli comanda che"l popolo fe li recida. 192 fua Morte, 192 Tiberio caritatiuo verfo i Suddiri- 109. poffiede i Telore di Narfett, equelli di Rofimonda. 109. Sofia li machina la Morte, 1 10-trionfa de Perfi, 112-Muore.

Tiberio Afimario priua Leoncio del Trono,e v'introduce fe steffo. 151. confina nel Cherfonefo Filippico suo Amico-152-procura la Morte di Giustiniano.

Totila, eletto Re de Gotti, prende Roma, e la faccheggia 97-la prende la seconda volta,ma la rispetta.99. Nario re viene in Italia, el'vecide.

Turehi,e fua Origine.170

Alentiniano L. dal Oriente a Valente, fuo Frat. 23 castiga Rodano. 23 arionfa di Timo, ribellatosi nel-Affr. 23.0pra nell'electione d'Ambrogio alla chiefa di Milano-24-muore pel fangue vícito dalle narici . 24-Valentiniano Il Jugge di Milano angustiato da Massimo vicino ad'Aquileia.31. Andagratio, & il Figliuolo vo-

cifi per la ftetla caufa, 22,000 Valent.III. è mandato à Rauenna. 43. fe li ribella Bonit. nell'Affr.47-fi paeifica e o Genf.per timore d'Attila-53 Elegge Etio Capit.contro Attila.54.ficombatte ne co-fini di Tolofa.54.nel fecodo cimeto è vinto Attila.54.

muore Etio per commissione di Valenta Valente morto il Fratello, fauorifee gl'Arr. 25. condanna

alla Morte Teodofio. 26 è conuinto con un miracolo dal gran Bafilio. 26 Mamia, Reina de Sarac. lo sforza 2 mandarli Monaci a predicare la Fede a popoli 27 muo re nella Tracia abbruggiato. Venetiase fua fodatione. 58-nocabilmente s'accrefce-108-

odio di Manuele contio i Veneti 316. Veneti s'unifeono co'Fracch all'acquifto di Terrasata. 362. Acquiftano Zarasche s'era ribellata.362 predati da Greci in Costatinopoli,ma fi rifanno. 344 loro Galee apportano danno alla città di Costantinopoli.

Vniade, capit.deg! Vngheri, trionfa de Turchi Afiatici, ma, vinto Vlad. da Turchi Europei, perde la vitt. 43.

Zenone I l'Imp. riccue dal Figlio.69. Verrinà fua Suo-cera li folleua cotro Batuli.69.0 cobarmo da Bulgo 72 è infid da Illo.74 e poi da Locio.75. fua Morte.76 Zoca e l'eodora Imperatrici. 247. Zoc cofituifee Cefare Coffantino Monaco

| Fine deud Lawola. |          |       |                            |                               |
|-------------------|----------|-------|----------------------------|-------------------------------|
| j                 | Page     | Lines | Etrori .                   | Correttique,                  |
| ı                 | 10       | 14    | crederno.                  | <b>c</b> rederono             |
|                   | 33       | 11    | de quelle.                 | da quelle,                    |
|                   | 16       | 22    | appoppiato ad'Arcadio.     | appoppiato ad'Arc. & Ong. 4   |
|                   | 16<br>41 | 11    | pollulaffero.              | pullulatiero.                 |
|                   | 23       | 41    | foraflauapo.               | iouraltanano.                 |
|                   | 118      | 12    | questi sono. Quei colpi.   | Quelli fono quei colpl.       |
|                   | 118      | 19    | Caline.                    | Cofroe.                       |
|                   | 148      | 21    | impenente                  | imponeono.                    |
|                   | 161      |       | efercitanano.              | eleteitaua, 62                |
|                   | 175      | -     | mits.                      | mite.                         |
|                   | 179      | 41    | di gordigia.               | d'ingordicia.                 |
|                   | 185      | - 11  | riflorgelle.               | riflorge.                     |
|                   | 114      |       | s'auuil).                  | non Faunille                  |
|                   | 116      |       | mische il fino dane è dane | . già che il fuo dire è dare, |
|                   | 217      |       | appresso.                  | opprello.                     |
|                   | 215      |       | Pottilitità.               | Pottilità.                    |
|                   | 27       |       | permile.                   | Promife.                      |
|                   | 11       |       |                            | cimento.                      |
|                   |          |       |                            | inucire.                      |
|                   | 33       | • •)  |                            |                               |

Difa Noba di M. S llitti Latina - (B. Piace) 1370



